

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



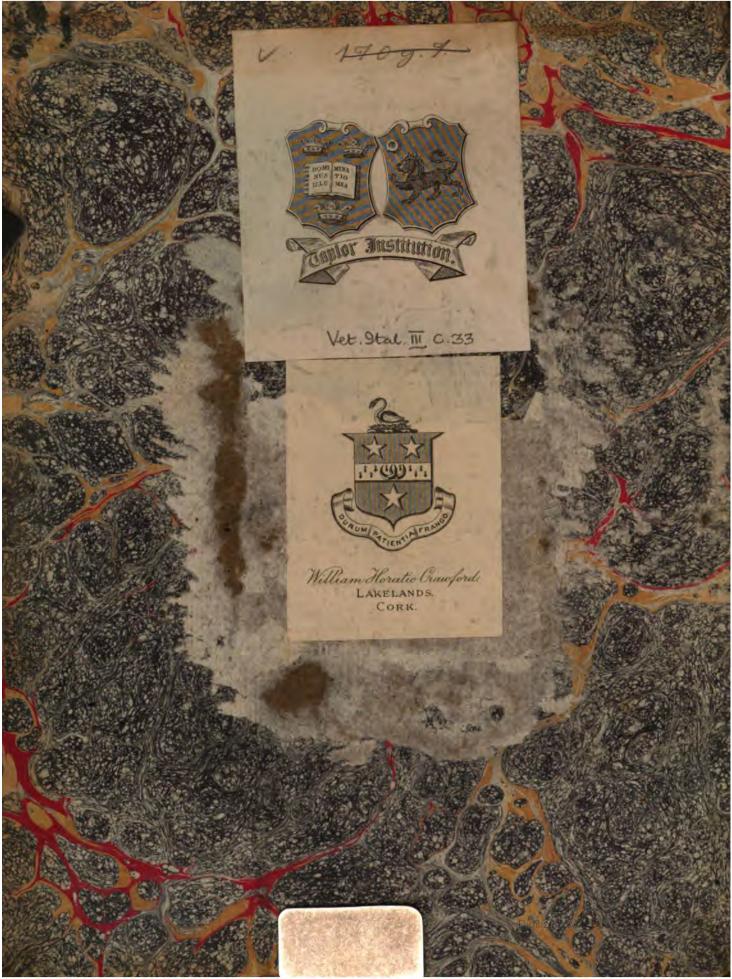



## PROSE, ERIME LIRICHE

EDITE, ED INEDITE

DI

## DANTE ALIGHIERI,

CON COPIOSE ED ERUDITE AGGIUNTE,

Siccome dalla premessa Prefazione apparisce.

TOMO QUARTO.

PARTE PRIMA.



## INVENEZIA

M D C C L V I I I.

Appresso Antonio Zatta.

CON PRIVILEGIO DELL' ECCELLENTISS. SENATO.



### PREFAZIONE.

In da quando mi venne in pensiero di uscire anch'io in pubblico colle mie stampe, e di eseguir il mio officio, se possibil'ei fosse, con qualche approvazione ed onore, o almeno senza biasimo e riprensione, mi sono nel tempo istesso prefisto nell'animo di tentare in modo sissatta impresa, che, per quanto a me appartenesse, nulla da' miei torchj uscir ne dovesse, che disgustasse la mente e gli occhi de' scientifici Leggitori. Con questa buona disposizione adunque entrai in carriera, e posi mano all'opera, ed avendo dal bel principio date alla luce (per quello spetta a Poesia) le Rime di Francelco Petrarca col ricercato rarissimo Comento di Lodovico Castelvetro: ed essendo stata cotal mia fatica dal Pubblico accolta con compatimento non solo, ma con somma benignità ancora, e con universale soddisfazione e piacere: mi sono perciò fatto cuore ad imprendere più ampie cose e difficili. Quindi come uomo, che sensibile al beneficio, si sente pure per titolo di gratitudine a maggiori cose tenuto, rivolsi il pensiero a questa lunga, malagevole, e assai dispendiosa Edizione dell'Opere tutte del celebre Poeta e Filosofo Dante Alighieri, meritamente giudicato Padre e Maestro dell'Italiana purgata Favella.

Non mancai pertanto di tosto accingermi \* 2 all'

all'impresa, e cominciai ad eseguire l'impegno mio col pubblicare in tre Tomi distribuita la di lui divina Commedia, arricchindo-la non pur di eruditissime Annotazioni dei più rinomati moderni Autori; ma fregiandola altresì di copiosissimi Rami, tutti esprimenti la materia che vi si tratta; sicchè il Pubblico con benignità l'accolse, ed applaudilla.

Terminata adunque questa prima Opera del nostro divino Poeta restavami, per rendere adempita la mia promessa, dar in seguito alla luce l'altre di lui Opere, le quali essendo parto della medesima mente, non sono di quella meno pregiabili, e perciò non men degne della stima ed approvazione comune; e stampandole colla stessa esfattezza e magnificenza, renderle corrispondenti alla Commedia divina già pubblicata. Ed eccomi col presente quarto Tomo a mantenere la mia parola, nel quale ritrovansi raccolte insieme non solo tutte le Produzioni che in Prosa o in verso, in lingua Italiana o Latina uscirono dalla penna del nostro Autore, e che altre volte furono stampate, ma eziandio parecchie altre che nuovamente si ebbero dai varj Codici delle più celebri Librarie d'Italia, e che non più comparvero alla luce per mezzo le stampe.

Ma perchè non riulcisse di troppo dissicile intelligenza un' Autore sì antico e sublime qual'è il nostro Dante, ho pensato, uniformandomi al metodo che osservai nell'Edizione della Commedia, aggiungere varie dottissime Illustrazioni e Notizie non più stampate di letterati Soggetti, le quali di molto giovar potessero ad illustrare la Vita e l'Opete del nostro Poeta, e a pienamente dilucidare i passi più ardui ed oscuri, e le voci più disustre di cui ripiene sono, per la maggior parte, tutte le sue Composizioni. Per non defraudare pertanto di tali utilissime Dichiarazioni i Signori Associati, mi è convenuto accrescer alquanto di giusta mole il presente quarto Tomo; onde giudicai ben satto dividerlo in due proporzionate Parti, assine che ciascheduno potesse a suo talento tenerselo o separato od unito, conforme più gli piacesse.

Nella prima Parte adunque di questo Tomo vi si troveranno inserite tutte queste Opere del nostro divino Autore; cioè il Libro intitolato, Della Vita Nuova; il Convito; la
Pistola allo Imperadore Arrigo di Luzimburgo; il Trattato De Vulgari Eloquentia, e dirimpetto avrassi la Traduzione fatta di esso dal
Trissino; indi le Rime siriche; e finalmente
saravvi altra Lettera da Dante scritta in latino, e diretta a Can Grande della Scala.

La seconda Parte poi abbraccierà in primo luogo varie eruditissime Memorie per servire alla Vita di Dante, ed alla Storia della di lui Famiglia, le quali composte da un celebre Letterato del nostro Secolo (il cui nome se mi fosse stato permesso pubblicare, non poco lustro rende-

rebbe alle mie stampe) mi furono graziosamente comunicate perchè al Pubblico le compartissi: indi una Lettera molto erudita del Sig. Giuseppe Valeriano Cav. Vanetti, in cui si dilucida un punto di Storia attinente a Dante, di molta erudizione; poscia leggeransi i Sette Salmi Penirenziali, e il Credo ridotti in Terzetti dal nostro Poeta, ed articchiti di scientisiche Annorazioni dal Sig. Abate Saverio Quadrio; dietro a questo avransi alquanti Versi di Dante, cavati, parte dal Sansovino, e parte da un'antichissimo Manuscritto, con un Sonetto dello stesso, diretto a Messer Bossone Raffaelli di Agobbio: e finalmente terminerassi colla tanto celebre e ricercata Opera De Monarchia; la quale acciò riuscisse a' Signori Intendenti più stimabile, fattala collazionare con un rarissimo esatto Codice, vi feci notare tutte le varianti lezioni.

Felice pertanto, e fortunato molto mi crederò, qualora così operando, incontrato abbia il genio e la soddisfazione de' Letterati, e se fatto mi venga di conciliarmi in sissatta guisa la lor benevolenza ed assetto: locchè, se avverrà, terrò per ben'impiegate a pro loro le mie satiche, e mi riputerò per queste abbondevolmente ricompensato; e nel tempo istesso mi darò il coraggio di sar conoscere ad essi colla pubblicazione di nuove Opere la mia gratitudine.

IN

## INDICE

Di tutte l'Opere she contengensi nel presente Volume.

#### PARTE PRIMA.

| Tita Nuova di Dante<br>Convito di Dante         | Pag. 3.      |
|-------------------------------------------------|--------------|
|                                                 | 53.          |
| Pistola di Dante all'Imperadore Arrigo di Luzin | sburgo 234.  |
| La Volgare Eloquenza, da Dante composta in      | s lingua la- |
| tina, con la Italiana Traduzione                | 243.         |
| Le Rime di Dante                                | 319.         |
| Spistola Dantis Rani Grandi de Scala            | 400.         |

#### PARTE SECONDA.

| Memorie per servire alla Vita di Dante       | Pag. 1.       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Lettera di Giuseppe Valeriano Cav. Vanetti   | intorno varie |
| cose·attinenti a Dante                       | 143.          |
| I Sette Salmi Penitenziali trasportati alla  | Volgar Poefia |
| da Dante                                     | 175.          |
| Il Credo di Dante                            | 241.          |
| Alcuni Versi di Dante estratti da un Codice  | della Biblio- |
| teca Riccardiana                             | 263.          |
| Altri Versi di Dante cavati dal Sansovino    | ivi.          |
| Sonetto di Dante a Mss. Bossone Raffaelli da | Agobbio 264.  |
| Dantis Aligherii Florentini Monarchia        | pagina v.     |

## DICHIARAZIONE

#### DITUTTII RAMI

Che inseriti si trovano in ambedue le Parti del presente Volume.

#### NELLA PARTE PRIMA.

#### ANTIPORTA.

Dante sovra maestoso Soglio sedente in mezzo del Merito, e dell'Immortalità, corteggiato dalla Teologia, Filosofia, Poesia, e Politica. La Virtu con lancia impugnata assalta, e volge in suga il Tempo, e la Obblivione.

#### RAME VOLANTE, pag. 3.

Dante rispettosamente saluta Beatrice, mentrechè accompagnata da due Dame sen va passeggiando per un frondoso e ameno Viale. Amore mostra a Beatrice il cuore di Dante tutto acceso di siamme.

#### CAPO-PAGINA, jvi.

Guidato da Amore, e scortato dal Coraggio Dante presentasi dinanzi a Beatrice che sta sedendo sulla tenera erba con altra Dama accanto; e a lei espone e racconta le angoscie amorose che sosse.

Ra-

#### RAME VOLANTE, pag. 53.

La Filosofia, dopo avere scacciati dal suo Convito gl'Indotti come indegni, ammette, e cortesemente assiede alla sua Mensa Dante con altri antichi veri Sapienti, e lor comparte e dispensa grate e saporite vivande.

#### CAPO-PAGINA, ivi.

Dante sedente nel Gabinetto ove è solito studiare, con familiarità conversa e discorre colle più sublimi Scienze.

#### RAME VOLANTE, pag. 319.

Da Apollo, e da Amore vien Dante assiso in Trono eretto nel Tempio della vera Gloria : Le Muse a coro sesteggiano sissatta esaltazione; e la Fama suonando la giuliva sua Tromba pubblica a tutto il Mondo l'onore conserito ad esso.

#### CAPO-PAGINA, - 40%.

Dante sedente a Tavolino sta componendo le sue Poesse. Apollo lo assiste, e indicandogli il Mappamondo ch'è dirimpetto, a lui promette nome immortale presse tutte le Nazioni.

#### NELLA PARTE SECONDA.

#### FINALE, pag. 140.

Due Puttini graziosamente scherzando sanno vedere in una picciola cedola scritto, il Fine delle Memorie per la Vita di Dante.

RA-

Digitized by Google

#### RAME VOLANTE, pag. 175.

Davide in atto umile dimanda a Dio il perdono dei propri delitti, cantando a suon d'Arpa'i Salmi Penitenziali. Dante imitando la conversione di quello, si unisce a Davide, con la Penitenza a fianco, nel cantar i Salmi medesimi.

#### CAPOPAGINA, iti.

Il Profeta Natano rinfaccia a Davide i commessi errori. Questi riconosce le proprie colpe, gitta via l'Arpa, e contrito scende dal Trono per chiedere da Dio la remissione de'suoi peccati.

#### RAME VOLANTE, pag. 237.

Dante ammaestrato dalla Chiesa, ed assistito dalla Fede contempla e adora con prosonda umiltà il Mistero augustissimo della Santissima Trinità, e gli altri tutti di nostra Santa Religione.

#### CAPO-PAGINA, ivi.

La Sacrosanta Triade co'raggi di sua Divina luce rischiara ed illumina il Mondo tutto, che viene sostenuto e regolato dai quattro animali di Ezecchiello rassiguranti i quattro Evangelisti.

> Nel Trattato della Monarchia si veggono gl'infrascritti Rami.

FINALE dopo la lettera al Lettore.

La Monarchia che sotto a' piedi tiene regni e ricchezze, ed estende il suo dominio non solo sopra pra i Re, che veggonsi a sei soggetti, ma eziandio sopra i più seroci animali.

#### RAME VOLANTE, pag. v.

Popoli di ogni Nazione con rispetto e sommissione offrono alla Monarchia, assisa in Trono assistita e corteggiata dalla Potenza, e dalla Giustizia, per tributo della lor dipendenza i prodotti più scelti, e più rari dei loro rispettivi Paesi.

#### CAPO-PAGINA, ivi.

Aquila con due Teste coronate, che fra gli artigli di un piede tiene una Spada sguainata, e con l'altro piede posa sovra il Mondo, e lo cuopre colle sue ale.



Vi si veggono altri Rami, cioè Finaletti, la spiegazione de quali si giudicò supersluo il qui aggiungere, potendo il Leggitore prudente da se stesso rilevare.

# NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Approvazione del P. F. Gio: Paolo Zapparella Inquisitor Generale del Santo Ossicio di Venezia nel Libro intitolato Rime edite e inedite, o sia Tutte le Opere stampate di Dante Alighieri, con Aggiunte Manoscritte, non vesser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 25. Marzo 1758.

( Gio: Emo Proc. Rif.

( Alvile Mocenigo 4° Cav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 33. al Num. 274.

Siacomo Zuccato Segr.

Addi primo Aprile 1758.

Registrato nel Magistrato Eccellentissimo degli Esecutori contro la Bestemmia.

Francesco Bianchi Segr.

# VITA NUOVA DI DALIGHIERI.



## VITA NUOVA DI DANTE

#### ALIGHIERI.

N quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si truova una rubrica, la qual dice: Incipit vita nova. Sotto la qual rubrica io truovo scritte le parole, le quali è mio intendimento d'assemplare in questo libro, e se non tutte, almeno la loro sentenzia.

Nove fiate già appresso al mio nascimento era tornato il Cielo della luce, quasi ad un medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando a' miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la qual su chiamata da molti Beatrice, li quali non sapevano che si chiamare. Ell'era in questa vita già stata tanto, che nel suo tempo il Cielo stellato era mosso verso la parte d'Oriente delle dodici parti l'una del grado; sicchè quasi dal prin-

T E' da notarsi sopra la Vita Nuova in universale, che da questa Operetta sono state tolte via, non solonell' Edizione de'Sermartelli, ma ancora in tutti i MSS. da me veduti, eccettuatone il mio, tutte quante le Divisioni o Sommari de'componi-

menti poetici, per entro la medelima sparsi: le quali Divisioni, siccome legittima opera di Dante, erano state da lui medesimo a' propri luoghi collocate. Checchè se ne sosse stata la cagione, a me riesciva difficile investigarlo. Volle però l'ac-

#### VITA NOVA

cipio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi al sine del mio. Ed apparvemi vestita di nobilissimo colore, umile, ed onesto, sanguigno: cinta ed ornata alla guisa, che alla sus giovanissima età si convenia. In quel punto dico veramente, che sospirito della vita, il qual dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremar sì sortemente, che appariva nelli menomi possi orribilmente, e tremando disse queste parole: Ecce deus sortior me: veniens dominabitur mibi. In quel punto so spirito animale, so quale

cidente, che io ritrovassi una qualche origine di questo satto; perciocche venutomi alle mani un testo a penna, che su già di Baccio Valori, e di presente del Signor Gio: Gualberto Guicciardini, Nobile Fiorentino, il quale in ogni occorrenza, e con particolar gentilezza, mi fa copia de'suoi pregiatissimi MSS. vidi, che in quel Codice erano state le dette Divisioni riposte nel margine, e nel principio del libro aggiuntavi da non so chi la seguente Nota: Maraviglierannos molti, per quello che to avvis, perché to le Divisioni de Sonetti non bo nel Testo poste, come l'Autore del presente libretto le puose. Ma a ciò Aspondo due essere flate le cagioni: la prima: perciocché le divisioni de Sonetti manifestamenre sono dichiarazioni di quegli; perche pinttosto chiese appajono dovere esfere, che testo: e però chiose l'ho po-se, non testo; non standa l'uno coll' altro bene mescolato. Se qui forse dicesse alcuno: e le teme de' Sonette e Canzone, scritte da lui, fimilmente s potrebbon dire chiose, conciossacosa-ch'esse sieno non minore dichiaraziono di quelli, che le Divisioni; dico, che qualunque sieno dichiarazioni, non sono dichiarazioni per dichiarare, ma dimostrazione delle cagioni, che a sa-re lo "ndusser i Sonetti e le Canzoni: e appare ancera, queste dimostrazioni estere dello intento principale; perche meritamente testo sono e nen chiose. La seconda ragione è, che, secondo ch' to bo già più volte udite ragionare a persone degne di fede, avendo Dante nella sua gravanezza composto que so libello, e po' esfendo col tempo nella scienza e nelle operazioni cresciuto, fi vergognava aver fatto questo, parendogli opera troppo puerrie: e tra l'altre cese, di che si delea d'averlo

fatto, si rammaricava d'avere inchinse le divisioni nel teste, forse per quel-la medesima cagione che muove me. Laonde to non perendolo negli altri emendare, in questo che scritto bo, n'ho voluto soddisfare l'appetito dell' Ausore. Da questa Nota si comprende, con quanta facilità altri si porti a relecare dall' opere de fovrani Scrittori alcuna porzione delle medesime. Già si disse nella Prefazione, che Dante nel colmo dell' età fua approvò e confermò solennemente la Vita Nuova; onde viene ad essor falso, che egli giammai si vergognasse o di tutta, o di parte di quella. Egli è ancora quasi certo, che questa opinione ha origine dal Boccaceio, ritrovandosi registrata nella sua Vita di Dante, ond'è ch'ella si potrà porre (falva sempre la reverenza d'un tanto autore ) trall'altre fue poetiche invenzioni. Aggiungafi in oltre, che Dante praticò la stessa maniera nel Convito, ponendo quivi le Divisioni delle Canzoni nel corpo dell' Opera, siccome si vede nel secondo capitolo di ciaschedun Frattato sopra di quelle. Ed averebbe ancora fatto il medesimo, s'egli avesse comentata la sua Commedia ; ma ciò fu eseguito puntualmente da Piero suo figliuolo, il quale in questa medesima maniera pose le Divisioni de' capitoli, avanti di procedere alla loro dichiarazione: siccome ancora han-no fatto altri Comentatori, ed il Boccaccio medefimo nel suo Comento o siano Lezioni sopra Dante: la qual'opera, belliffima e rariffima, non ha per anco veduta la luce. In fomma è da fapere, che la fustanza, tanto della Vita Nuova, che del Convito, sono le Rime: il restante poi o sono sommarj, o argomenti, o dichiarazioni, o dimostrale dimora nella camera, nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, s'incominciò a maravigliar moko: e parlando spezialmente agli spiriti del viso, disse queste parole: Apparent jam Beatitudo nostra. In quel punto lo spirito naturale, il qual dimora in quella parte, ove si ministra il nutrimento nostro, sì cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: Heu miser! quia frequenter impeditus ero demceps. D'allora innanzi, dico, che Amore signoreggiò l'anima mia, la quale su sì tosto a lui disposa. ta; e cominciò a prender sopr'a me tanta sicurtade, e tanta signoria, per la virtù, che gli dava la mia immaginazione, che mi convenia far tutti gli fuoi piaceri compiutamente. Egli mi comandava molte volte, che io cercassi per vedere questa Angiola giovanissima; onde io nella mia puerizia, molte volte l'andai cercando, e vedevola di 'sì muovi', e laudevoli portamenti, che certo di lei si poteva dire quella parola del Poeta Omero: I Ella non pareva figlivola d'uom mortale, ma di Dio. Ed avvegnachè la sua immagine, la quale continovamente meco stava, fosse baldanza d'amore a signoreggiarmi; tuttavia era di sì nobile virtù, che nulla volta

tioni delle cagioni, il che tutto inseme fa sigura di Comento.

Avendomi il celebre Abate Anton Maria Salvini benignamente partecipato alcune sue Annotazioni sopra queste medesime Prose; acciocche elle si distinguano dalle mie, saranno coll'asterisco contrassegnate.

E primieramente.

\* Vita Nuova. walijijisia, ilgenerazione per via d'amore.

Pag. 3. v. 1. In quella parte del libro della mia memoria, ec. e di sotto dopo alquanti versi: lo spirito della vita cominciò a tremare si fortemente. Questi medesimi sentimenti surono espressi leggiadrissimamente dall'istesso Dante in una strose d'una sua Canzone, la quale comincia:

E' m' incresce di me si malamente: ed è la decima nell' Edizione del Sermartelli, e dice così:

Lo. giorno, che costei nel mondo venne,
Secondoche si trova
Nel libro della mente, che vien meno;
La mia persona parvola sostenne
Una passon nova;
Tal ch'io rimasi di paura pieno;
Ch'a tutte mie virtù su posto un freno
Subitamente, sì ch'to caddi in terra;
Per una voce, che nel cor percosse i
E, se'l libre non erra;
Lo spirito maggior tremò si forte;
Che parve ben che morte
Per lui in questo mondo giunta sosse.
Ora ne 'ncresce a quei; che questo mosse.

Di qui ancora si prova, che le prose della Vita Nueva sono una certa spezie di Comento delle rime del postro Autore: e però, come tali, in niuna parte son suori del proposito di quell'opera: nè esser può che l' Autore stesso o l'abbia riprovate, o se ne sia vergognato.

1 Ella non pareva sigliuola d'uono mortale, ma di Dio. \* Omero di Elena Iliad. 2. 158.

A' cous abardmiri bens è una souver.
Certo una par delle emmortali Dec.

sofferse, che amore mi reggesse, sanza'i fedele consiglio della ragione, in quelle cose ove tal consiglio sosse utile a udire. E perocchè soprattare alle passioni, ed atti di tanta gioventudine, pare alcun parlare fabulolo; mi partirò da esse: e trapassando molte cose, le quali si potrebbon trarre dello essemplo, onde nascorso queste; verrà a quelle parole, le quali sono scritte nella miememogia, sotto maggiori paragrafi. Poichè suron passati tanti dì, che appunto etan compinti li nove anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima; nell'ultimo di questi di avvenne, che questa mirabil donna apparve a me, vestita di colore bianchistimo. in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più longa età, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte, ov' io era molto pauroso; e per la sua inestabile cortessa, la quale è oggi i meritata nel gran secolo, mi salutò virtuosamente, tanto ch' egli mì parve allora vedere tutti gli termini della beatitudine. L'ora, che'l suo doscissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quel giorno. E perocchè quella fu la prima volta, che Le sue parole si mossero per venire a'miei orecchi; presi tanta dolcezza, che come inebriato mi partii dalle genti, e ricorsi al solingo luogo d'una mia camera, e puosemi a pensare di questa cortefissima. E pensando di lei, mi sopraggiunse un soave sonno, nel qual m'apparve una maravigliosa visione. Che a me parea vedere nella mia camera una nebula di color di fuoco, dentro della quale io 2 discerneva una figura d'un Signore di pauroso aspetto, a chi 'à guardasse: e pareami con tanta letizia, quanto a se, che mirabil cosa era: e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea, se non poche; tra le quali io intendea queste: Ego dominus tuus. Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in un drappo sanguigno leggiermente; la quale io riguardando molto intentivamente, conobbi che era la donna della salute, la qual m'avea il giorno dinanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa, la quale ardesse tutta: e pareami che mi dicesse queste parole: Vide cor tuum. E quando egli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia: e tanto si ssorzava per suo ingegno, ch'egli le facea mangiare questa cosa che in mano gli ardea; la quale ella mangiava dubitosamente. Appresso ciò, poco dimorava, che la sua letizia si convertsa in amarissimo pianto; e così piangendo si ricoglieva questa donna nelle sue braccia: e con essa

gnore di paurese aspette. \* Pauroso ; terribile. lat. formidolosus. Dante. Inf. c. 2.

s la quale è oggi meritata nel gran ficolo. l'istesso che rimeritato, rimunerato, premiato. manca nel Vocabolario della Erusca in questo significato.

<sup>2</sup> lo discerneva una figura d'un Si-

Tomer si des di sole quelle cose; Ch' anno potenza di fare altrui male: Dell'altre no, che non son paurese.

mi parea, che se ne gisse verso 'l Cielo; onde lo sostenea si grande angoscia, che 'l mio deboletto sonno non potè sostenere, anzi si ruppe, e sui disvegliato: ed immantanente cominciai a pensare, e trovai, che l'ora, nella quale m'era questa visione apparita, era stata la quarta della notte; sicchè appare manisestamente, ch' ella sui la prima ora delle nove ultime ore della notte. Pensand'io a ciò che m'era apparito, proposi di sarlo sentire a molti, si quali erano samosi trovatori in quel tempo; e conciosossecoschè io avessi già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, propuosi di sare un Sonetto, nel quale io salutassi tutti gli sedeli d'Amore: e pregandogli, che giudicassono la mia visione, scrissi loro ciò che io aveva nel mio sonno veduto: e cominciai allora quesso sonetto:

A ciascum' alma presa, e gentil core:

Nel cui cospetto viène il dir presente,
In ciò che mi riscrivan sao parvente,
Salute in lor Signore, cioè Amore.

Già eran quasi, ch' atterzate l'ore
Del tempo, ch' ogni stella è nel lucente,
Quando m' apparve amor subitamente,
Cui essenzia membrar; mi dà orrore.

Allegro mi senbrava Amor, tenendo
Mio core in mano, e nelle braccia avea
Madonna, involta in un drappo dormendo.

Poi la svegliava, e d'esto core ardendo
Lei paventosa umilmente pascea,
Appresso gir lo ne vedea piangendo.

Questo Sonetto si divide in due parti. Nella prima parte saluto, e domando responsione. Nella seconda significo a che si dee rispondere. La seconda parte comincia quivi: Già eran quass. I A questo Sonetto su risposto da molti, e di diverse sentenzie, tra' quali su risponditore quelli, cui io chiamo primo degli amici miei: e disse allora un Sonetto, il qual comincia:

Vedesti, al mio parere, ogni valore, ec.

E questo su quasi il principio dell'amistà tra me, e lui quand' egli

A questo Sonetto su risposto da molti, e di diverse sentenzie, tra quali su risponditore quelli, cui io chiamo primo degli amici miei: e disse allora un Sonetto, il quale comincia:

Vedesti, al mio parere, egni valere, ec. Costui, che da Dante su chiamato primo degli amici fuoi, è Gnido di mes. Cavalcante de' Cavalcanti, nobilissimo gentiluomo Fiorentino, ed eccellentissimo Filosofo e Poeta: ed il Sonetto di Guido fatto in risposta di quello del medesimo Dante, è l'infrascritto: è manifesto alli più semplici.

Da questa visione innanzi cominciò il mio spirito naturale ad essere impedito nella sua operazione; perocchè l'anima era tutta data nel pensare di questa gentilissima: ond' io divenni in picciol tempo poi di sì frale e debole condizione, che a molti amici pessava della mia vista: e molti, pieni d'invidia, già si procacciavano di saper di me quello, ch' io voleva del tutto celare ad altri. Ed' io accorgendomi del malvagio addomandare, che mi sacevano per la volontà d'Amore, il quale mi comandava secondo 'l consiglio della ragione, rispondeva loro, che Amore era quegli, che m'avea così 2 governato: diceva d'Amore, perchè io portava nel viso tante delle sue insegne, che questo non si potea ricoprire. E quando mi domandavano, per cui t'ha così dissatto questo Amore? ed io sorridendo gli guardava, e nulla dicea loro.

Un giorno avvenne, che questa gentilissima sedeva in parte, ove s' udivano parole della Reina della gloria, ed io era in suogo, dal qual vedea la mia beatitudine: e nel mezzo di sei e di me, per la retta linea, sedea una gentil donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio sguardare, che pareva che sopra lei terminasse; onde molti s'accorsero del suo mirare; ed intanto vi su posto mente, che partendomi di que-

Vedesti, ai mio parere, ogni valore,

E tutto gioco, e quanto bene uom sente,
Se fusti in pruova del signor valente,
Che signoreggia il mondo dell'onore:
Poi vive in parte, dove noja more,
E tien ragion nella platosa mente:
Sì va soave ne' sonni alla gente,
Che i cor ne porta sanza far dolore.
Di voi lo cor se ne portà, veggendo
Che vostra donna la merce chiedea:
Nodrilla d'esto cer, di ciò temendo.
Quanda t'apparve, che sen gia dogliende,
Fu doice sonno, ch' allor si compiea,
Che'l suo contrario lo venia vincendo.

Questo Sonetto su stampato intero dal Sermartelli, nella sua edizione della Vita Nuova, con aver mutate l'antecedenti parole, e fatte dire: e disperante di sonetto. ne' MSS. si trova solamente accennato; per la qual cosa ho stimato bene di riportarlo in questo luogo: ed intanto dire, che non avendo Dante palesato il nome di quello amico suo, da questo Sonetto ne può ciascuno venire in chiaro, per ritrovarsi inserito traste rime del presato Guido in alcuni Codici MSS. che

Rime di Diversi contengono. Ed oltre a ciò ve ne sono altre testimonianze che per brevità si tralasciano. Alcun'altra particolarità intorno a questo Guido si porrà nell'Annotazione alla Pag. 51.

I quand egli seppe, che to era quegli che gli aveva ciò mandato. \* mandato, cioè comandato. Franz. ma ndè.

2 Amere era quegli, che m' avea cest gevernate. \* governate cioè: concio fatto di me un tal governo.

sto luogo, mi sentii dire appresso: vedi come cotal donna distrugge la persona di costui? e nominandola intest, che diceano di costi, che mezza era stata nella linea retta, che moveva dalla gentississima Beatrice, e terminava negli occhi miei. Allora mi consortai molto, assicurandomi, che 'l mio segreto non era comunicato il giorno altrui per mia vista; ed immantanente pensai di sar di questa gentis donna schermo della verità: e tanto ne mostrai in poco di tempo, che 'l mio segreto su creduto sapere dalle più persone, che di me ragionavano. Con questa donna mi celai alquanti anni e mesi, e per più sar credente altrui, seci per lei certe cosette per rima, le quali non è mio intendimento di scriver qui, se non inquanto sacesse a trattar di quella gentilissima Beatrice; e però le lascerò tutte, se non che alcuna ne scriverò, che pare che sia lode di lei.

Dico, che in questo tempo, che questa donna era schermo di tanto amore, quanto dalla mia parte mi venne una volontà di volere ricordar lo nome di quella gentilissima, ed accompagnarlo di molti nomi di donne, e specialmente di questa gentil donna: e presi li nomi di sessanta, le più belle donne della Città, ove la mia donna su posta dallo altissimo Sire: e composi una pistola sotto sorma di serventese, la quale io non iscriverò, e non n' avrei satta menzione, se non per quello, che ponendola, maravigliosamente addivenne, cioè che in alcuno altro numero non sosserse il nome della mia donna stare, se non in sul nono, tra' nomi di

queste donne.

La donna, colla quale io aveva tanto tempo celata la mia volontà, convenne che si partisse della sopraddetta Città, e andasse in paese lontano. Perchè io quasi sbigottito della bella disesa, che m'era venuta meno, assai me ne sconsortai, più che io medesimo non avrei creduto dinanzi: e pensando che, se della sua partita io non parlassi alquanto dolorosamente, le persone sarebbero accorte piuttosto del mio nascondere; propuosi adunque di sare alcuna lamentanza in un Sonetto, lo quale io scriverò, perciocchè la mia donna su immediata cagione di certe parole che nel Sonetto sono, siccome appare a chi lo 'atende; ed allora dissi questo Sonetto:

O voi, che per la via d'Amor passate,
Attendete, e guardate,
S'egli è dolore alcun, quanto'l mio grave:
E priego sol, ch'a udir mi soffriate;
E poi immaginate,
S'io son d'ogni dolore ostello, e chiave.
Amor, non già per mia poca bontate,
Ma per sua nobiltate,
Bli pose in vita sì dolce, e soave;
Ch'i'mi sentia dir dietro spesse siate:
B

1 Die!

-I Dio! per qual dignitate Così leggiadro questi lo cor ave? Ora bo perduta tutta mia baldanza, Che si movea d'amoroso tesoro; Ond' io pover dimoro, In guisa, che di dir mi vien dottanza: Sicchè, volendo far come coloro, Che per vergogna celan lor mancanza; Di fuor mostro allegranza: E dentro dallo cor mi struggo, e ploro.

Questo Sonetto ha due parti principali; che nella prima intendo di chiamare gli fedeli d' Amore per quelle parole di Jeremia Profeta: O vos omnes, qui transitis per viam, attendite, & videte si est dolor sicut dolor meus; e pregare che mi sofferino d'udire. Nella feconda narro, là ove. Amore m' avea posto, con altro intendimento, che le estreme parti del Sonetto non mostrano; e dico ciò che io ho perduto. La seconda parte comincia: Amor, non già.

Appresso 'l partire di questa gentil donna, su piacere del Signore degli Angeli di chiamare alla sua gloria una donna giovane di gentile aspetto molto, la qual su assai graziosa in questa sopraddetta Città; lo cui corpo io vidi giacere fanza anima, in mezzo di molte donne, le quali piangeano assai pietosamente. Allora, ricordandomi, che già l'avea veduta far compagnia a quella gentilissima, non potei sostenere alquante lacrime; anzi piangendo, mi propuosi di dire alquante parole nella sua morte, in guidardone di ciò che alcuna fiata l'avea veduta colla mia donna; è di ciò toccai alcuna cosa nell'ultima parte delle parole che io ne dissi, siccome appare manifestamente, a chi le intende: e dissi allora questi due Sonetti, de' quali comincia il primo: Piangete, amanti. E'l secondo: Morte villana.

Piangete, amanti, poichè piange Amore, Udendo qual cagion lui fa plorare: Amor sente a pietà donne chiamare, Mostrando amaro duol per gli occhi fore. Perchè villana morte in gentil core Ha messo il suo crudele adoperare, Guastando ciò, ch'al mondo è da lodare In gentil donna 2 sovra dello onore. Udite, quanta amor le fece orranza; Cb' i' 'l vidi lamentare in forma vera Soura la morta immagine aquenente;

1 Dio 31. deb! dallo antico per 2 soura dello onore. 21. suora dell' Dee .

E poi 1 riguarda in ver lo Ciel sovente,
Ove l'elma gentil già locata era,
Che donna su di sì gaja sembianza:

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima chiamo e sollecito i sedeli d'Amore a piangere: e dico che 'l Signore loro piange: e dico udendo la cagione perchè piange, acciocchè s'acconcino più ad ascoltarmi. Nella seconda narro la cagione. Nella terza parlo d'alcuno onore, che amor sece a questa donna. La seconda parte comincia: Amor sente. La terza: Udite quanta.

2 Morte villana, e di pietà nimica,
Di dolor madre antica,
Giudicio incontrastabile, gravoso,
Poich' bai data materia al cor doglioso,
Ond' io vado pensoso;
Di te history la lingua s'affatica;

Di te biasmar la lingua s'affatica:

E se di grazia ti vuoi sar mendica,

3 Cenviensi, che io dica

Lo tuo sallir, d'ogni torto tortoso;

Non perchè alla gente sia nascoso;

Ma per sarne cruccioso

Chi d' Amor per innanzi si nutrica.

Dal secolo bai partita cortesia,

E ciò che 'n donna è da pregiar virtute : In gaja gioventute

Distrutta bai l'amorosa leggiadria,

Più non vo' discovrir qual donna sia, Che per le proprietà sue conosciute:

Che per le proprietà sue conssciute : Chi non merta salute ;

Non speri mai aver sua compagnia.

Questo Sonetto si divide in quattro parti. Nella prima parte chiamo la Morte per certi suoi nomi propri. Nella seconda, parlando di lei, dico la cagione perchè io mi muovo a biasimarla. Nella terza la vitupero. Nella quarta mi volgo a parlare ad 4 insinita persona, avvegnachè, quanto al mio intendimento sia diffinita. La seconda parte comincia: Poich' bai data. La terza: E se di grazia. La quarta: Chi non merta salute.

Appresso la morte di questa donna alquanti di, avvenne cosa, per la quale mi convenne partire della sopraddetta Città, e anda-

I E pot riguarda . IL E riguar-

2 Morte villana, e di pietă nimi-

\* Note the questa Canzonetta foco fopra chiama Sonetto. Vedi il Redi mell'Annotazioni al Ditirambo. Gl'

Inglesi tutte le Canzoni chiamano songs, cioè Suoni.

3 Conviens, che to dica. al. convenes che io dica.

4 Infinita idest non disfinita. indeterminata. MS. Guicciardini a indistinita persona.

1 Quan-

#### 12 VITANTOVA

se verso quelle parti, dov' era la gentil donna, la quale era stata mia difesa; avvegnachè non tanto fosse lontano il termine del mio andare, quant'ell'era: e tuttochè io fossi alla compagnia di molti, quanto alla vista, l'andare mi dispiacea; sicchè quasi li sospiri non potevano disfogar l'angoscia, che 'l cuor sentiva, perocchè io mi dilungava dalla mia beatigidine. E però il dolcissimo Signore, il quale mi signoreggia, per virtù della gentilissima donna, nella mia immaginazione apparve come pellegrino, leggiermente vestito, e di vili drappi. Egli mi pareva sbigottito, e guardava la terra, salvo che tal' otta gli suoi occhi mi parea, che si volgessero ad un sume bello, e corrente, e chiarissimo, il qual sen gia lungo questo cammino, là ove io era. A me parve, che Amor mi chiamasse, e dicessemi queste parole: Io vegno da quella donna, la quale è stata lunga tua difesa; e so che'l suo rivenire non sarà; e però quel cuore, che io ti faceva aver da lei, io l'ho meco, e portolo a donna, la qual sarà tua disensione, come costei (e nominollami, sicchè io la conobbi bene) ma tuttavia di queste parole, ch' io t' ho ragionate, se alcuna cosa ne dicessi, dille per modo, che per loro non si discernesse il simulato amore, che tu hai mostrato a questa, e che ti converrà mostrare ad altri. E dette queste parole, disparve questa mia immaginazione tutta subitamente, per la grandissima parte, che mi parve, che Amore mi desse di se; e quasi cambiato nella vista mia, cavalcai quel giorno pensoso molto, e accompagnato da molti sospiri. Appresso 'l giorno cominciai di ciò questo Sonetto.

Cavalcando l'altr'ier per un cammino,

Pensoso dell'andar, che mi sgradia,

Trovai Amore in mezzo della via,

In abito leggier di pellegrino:

Nella sembianza mi parea meschino,

Come avesse perduta signoria;

E sospirando pensoso venia,

Per non veder la gente, a capo chino:

1 Quando mi vide, mi chiamò per nome;

E disse: Io vegno di lontana parte,

Ov'era lo tuo cor per mio volere;

E recolò a servir nuovo piacere.

Allora presi di lui sì gran parte,

Ch'egli 2 disparse, e non m'accorsi come.

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima parte dico, siccome io trovai Amore, e qual mi parea. Nella seconda dico quello ch' egli

Quando mi vide, mi chiamò per no-nome.
 Onkro: ἐπος τ' εφατ ἐπ τ' ενόμαζεν.
 Parola disse, e mi chiamò per no-me.
 2 disparse.

mi disse, avvegnache non compiutamente, per tema, che io avea, di non iscovrire lo mio segreto. Nella terza dico, com' egli mi dispara ve. La seconda comincia: Quando mi vide. La terza: Allora pres.

Appresso la mia ritornata mi misi a cercare di questa donna, che il mio Signore m'avea nominata nel cammino de' sospiri. Ed acciocche il mio parlare sia più brieve, dico che in poco tempo la seci mia disesa, tanto che troppa gente ne ragionava oltre a' termini della cortesia; onde molte siate mi pesava duramente. E per questa cagione, cioè di questa soperchievole boce, che pareva che m'infamasse viziosamente, quella gentilissima, la quale su distruggitrice di tutti li vizi, e reina delle virtù, passando per alcuna parte, mi negò il suo dolcissimo salutare, nel quale stava tutta la mia beatitudine. Ed uscendo alquanto del proposito presente, voglio dare ad intendere quello che il suo salutare in me virtuosamente operava.

Dico che, quand'ella appariva da parte alcuna, per la speranza dell'ammirabile salute, nullo nimico mi rimaneva; anzi mi giugnea una fiamma di carità, la quale mi facea perdonare a chiunque m' avesse osseso: e chi allora m'avesse addimandato di cosa alcuna, la mia responsione sarebbe stata solamente Amore, con viso vestito d'umiltà. E quando ella fosse alquanto prossimana al salutare, uno spiriz to d'Amore, distruggendo tutti gli altri spiriti sensitivi, pingeva fuori gli deboletti spiriti del viso, e dicea loro: andate a onorare la donna vostra; ed egli si rimanea nel luogo loro; e chi avesse voluto conoscere Amore, far lo potea, mirando il tremore degli occhi miei. E quando questa gentilissima salute salutava, non che Amore fosse tal mezzo, che potesse obumbrare a me la intollerabile beatitudine; ma egli quasi per soverchio di dolcezza, diveniva tale, che 'l mio corpo, lo quale era tutto fotto 'l fuo reggimento, molte volte si movea, come cosa grave, ed inanimata. Sicchè appare manisestamente, che nelle sue salute abitava la mia beatitudine, la quale molte volte passava, e redundava la mia capacitade.

Ora tornando al proposito, dico che, poichè la mia beatitudine mi su negata, mi giunse tanto dolore, che, partitomi dalle genti, in solinga parte andai a bagnar la terra d'amarissime lacrime. E poichè alquanto mi su sollevato questo lacrimare, missimi nella mia camera, laddov' io poteva lamentarmi sanza essere udito: e quivi chiamando misericordia alla donna della cortessa, e dicendo: Amore ajuta il tuo sedele, m'addormentai, come un pargoletto battuto, lagrimando. Avvenne quasi nel mezzo del mio dormire, che mi parve vedere nella mia camera, lungo me, sedere un giovane vestito di bianchissime vestimenta, e pensando molto: quanto alla vista sua mi riguardava, là ove io giacea: e quando m'avea guardato alquanto, pareami, che sospirando mi chiamasse, e dicessemi queste parole: Fili mi, tempus est, ut pratermittantur simulacra nossira. Allora mi parea che io il conoscessi, perocch' egli mi chia-

maya così, come assai fiate nelli miei sospiri m'avea già chia mato: e ragguardandolo, pareami ch'e' piangesse pietosamente: e pareva che attendesse da me alcuna parola; ond'io assicurandomi, cominciai a parlare così con esso: I Signor della nobiltà, e perchè piangi tu? E que' mi dicea queste parole: Ego tanquam centrum circuli, cai simili modo se babent circumserentia partes ; tu autem nonsic. Allora peufando alle sue parole, mi parea ch'egli m'avesse parlato molto oscuramente, sicchè io mi sforzava di parlargli, e diceagli queste parole: Che è ciò Signore, che parli con tanta oscurità? E quegli mi dicea in parole volgari: Non domandar più, che utile ti sia. E però cominciai con lui a ragionare della falute, la qual mi fu negata; e domandailo della cagione; onde in quelta guisa da lui mi fu risposto: Quella nostra Beatrice udi da certe persone, di te ragionando, che la donna, la quale io ti nominai nel cammino de sospiri, ricevea di te alcuna noja; e però questa gentilissima, la quale è contraria di tutte le noje, non degnò salutare la tua persona, tèmendo non fosse nojosa. Onde, conciossiacosache veracemente sia conosciuto per lei alquanto il tuo segreto per lunga consuetudine, voglio che tu dichi certe parole prima, nelle quali tu comprenda la forza, che io tengo sopra te per lei, e come tu susti suo tostamente dalla tua puerizia: e di ciò chiama testimone colui che 'I sa, e come tu prieghi lui, che gliele dica; ed jo, che son quello, volentieri ne le ragionerò; e per questo sentirà ella la tua volontà, la qual sentendo, conoscerà le parole degl'ingannati. Queste parole sa' che sieno quasi in mezzo, sicchè tu non parli a lei immediatamente, che non è degno: e non le mandare in parte alcuna sanza me, onde potessero essere intese da lei; ma salle adornare di soave armonia, nella quale io sarò tutte le siate, che farà mestiero. E dette queste parole, disparve, e'l mio sonno su rotto. Ond' io ricordandomi, trovai che questa visione m'era apparita nella nona ora del di; ed anzi, che io uscissi di questa camera, proposi di fare una Ballata, nella qual seguitassi ciò, che I mio Signore m'aveva imposto: e seci poi questa Ballata:

Ballata, i vo', che tu ritruovi Amore,
E con lui vadi a madonna davanti,
Sicchè la scusa mia, la qual tu canti,
Ragioni poi con lei il mio Signore.
Tu vai, Ballata, sì cortesemente,
Che sanza compagnia
Dovresti avere in tutte parti ardire;
Ma, se tu vuogli andar sicuramente,
Ritruova l' Amor pria;
Che sorse non è buon sanza lui gire:

Signor della nobilsà. \* Ebraismo; cortessa; cioè cortese.

Pe-

Perocchè quella, che ti debbe udire,
S'è (com' i' credo) in ver di me adirata,
Se tu di lui non fusti accompagnata,
Leggieramente ti faria disnore.

I Con dolce suono, quando se' con lui,
Comincia este parole,
Appresso che avrai chiesta pietate:
Madonna, quegli, che mi manda a voi,
Quando vi piaccia, vuole,
Se egli ha scusa, che la m'intendiate.
Amore è qui, che per vostra biltate
Lo sace, come vuol, vista cangiare,
Dunque, perchè gli sece altra guardare,
Pensatel voi, da ch' e'non mutò'l core.

Dille: Madonna, lo suo core è stato

Con sì fermata sede,

Ch' a voi servir l'ha pronto ogni pensiero:

Tosto su vostro, e mai non s'è 2 smagato.

Se ella non te 'l crede,

D', che domandi Amore se egli è vero.

Ed alla sine salle umil 3 preghiero:

Lo perdonare se le sosse a noja,

Che mi comandi per messo, ch'i moja;

E vedrassi 4 ubbidire al servidore.

E de a 5 colei, ch'è d'ogni pietà chiave, Avanti, che 6 sdonnei, Che le saprà contat mia ragion bona: Per grazia della mia nota soave, Riman tu qui con lei, E del tuo servo, ciò che vuoi, ragiona:

2 Con dolce suono, quando je con lui:

al qual verso corrisponde nella rima il v. 2. pag. 23.

Madonna, quegli, che mi manda a

Spesse volte si trovano ne' MSS. simili desinenze, le quali pare che rendano alquanto alterata la rima; ma
è da sapere, che gli scrittori delle
poesse scrivevano le voci nella loro
ordinaria maniera, le quali poi, in leggendosi, si dovevano pronunziare accordate colla rima: onde in questo
luogo si deve leggere manda a vui,
per la stretta parentella, che l'o ha
sempre avuta coll'u: e così si deve
fare in ogni altro luogo delle rime,
che sono sparse in questa Raccolta;

E s'el. fervendo l' aver notato questo passe folamente.

2 non s' d smagato. \* Spagn. desmayado, perduto, confuso, smarriso.

3 pregbiero . \* Franz. priere , pregbiera e pregbiero : demeure , dimora e dimoro : demande , dimanda e dimando .

4 ubbidire al servidore, al. ubbidir bon servidore.

5 E di a coloi. al. a colui.
6 Avanti the SDONNEI. Il Vocabolario della Grusca Sdonneare, Snamorars. Lat. domin.a amore liberari:
faminarum catus & amores relinquere:
e non adduce altro esempio, che questo del nostro Dante. \* Sdonneare,
contrario di donneare, cioè donneggiare, esse cavaliere e servidore di donna.

E s'ella per tuo priego gli perdona; Fa, che gli annunci in bel sembiante pace. Gentil Ballata mia, quando ti piace; Muovi in quel punto; che tu n'aggi onore;

Questa Ballata si divide in tre parti. Nella prima dico a sei, ov' ella vada; e confortola, perch'ella vada più sicura: e dico nella cui compagnia si metta, se vuole sicura andare, è sanza pericolo alcuno. Nella seconda dico quello che a sei s'appartiene sare. Nella terza la licenzio di gire, quando vuole, raccomandando il suo movimento nelle braccia della sua fortuna. La seconda parte comincia: Con dolce suono. La terza: Gentil Ballata:

Potrebbe già l'uomo opporre contro a me, e dire, che non sapesse, a cui sosse il mio parlare in seconda persona, perocchè la Ballata non è altro, che queste parole, che io parlo. E però dico che questo dubbio io lo intendo solvere, e dichiarare in questo sibello, ancora in parte più dubbiosa; ed allora intenda qui chi

più dubita, che qui volesse opporre, in questo modo.

Appresso di questa soprascritta visione, avendo già dette le parole, che Amore m'aveva imposte a dire, m'incominciaron mosti, e diversi pensamenti a combattere ed a tentare, ciascuno quasi i indesensibilmente; tra li quali pensamenti, quattro m'ingombravan più il riposo della vita. L'un de'quali era questo: buona è la signoria d'Amore; perocchè trae lo ntendimento del suo sedele da tutte le rie cose. L'altro era questo: non è buona la signoria d'amore; perocche, quanto il suo sedele più sede gli porta, tanto più gravi, e dolorosi punti gli convien passare. L'altro era questo: lo nome d'Amore è sì dolce a udire, che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro, che dolce; conciossiacosachè li nomi segnitino le nominate cose, siccome è scritto: Nomina sunt consequentia rerum. Lo quarto era quello: la donna, per cui l'Amore ti strigne così, non è come l'altre donne, che leggiermente si muova del suo cuore. E ciascuno mi combatteva tanto, che mi faceva stare quasi come colui, che non sa per qual via pigli il suo cammino, che vuole andare, e non sa onde si vada. E se io pensava di volere cercare una comune via di costoro, cioè, là ove tutti s'accordassero, e questa era molto inimica verso me, cioè di chiamare, e di mettermi nelle braccia della pietà. Ed in questo stato dimorando, mi giunse volontà di scrivere parole rimate, e dissine allora questo Sonetto:

Tutti li mici pensier parlan d'Amore, Ed banno in lor sì gran varietate, Ch' altro mi sa voler sua potestate, Altro solle ragiona il suo valore;

z Indefensibilmente. Manca nel j ci di questa raccosta. Vocabolario, siccome molte altre vo-

ı Ma-

Al-

Altro sperando m'apporta noixore:
Altro pianger mi sa spesse fiate;
E sol s'accordano in chieder pietate,
Tremando di panra, ch'è nel core.
Ond io non so, da qual materia prenda:
E vorrei dire; e non so, ch'io mi dica:
Così mi trovo in amorosa erranga.
E se con tutti vo fare accordanza,
Convenenti chiantar la mia nimica,
Madonna la Pietà, che mi disenda.

Questo Sonetto si può dividere in quattro parti. Nella prima dico e propongo, che tutti li miei pensieri sono d'Amore. Nella seconda dico che sono diversi, e narro la loro diversità. Nella terza dico, in che tutti par che s'accordino. Nella quarta dico che, volendo dire d'Amoré, non so da qual parte pigliar materia: e se la voglio pigliar da tutti, convien ch'io chiami la mia nimica, (1) Madonna Pietà; e dico, Madonna, quasi per isdegnoso modo di parlare. La seconda parte comincia: Ed banno in loro. La terza: E sol s'ae-

cordano. La quarta: Ond' io non so.

Appresso la battaglia de'diversi pensieri, avvenne che questa gentilissima venne in parte, ove molte donne gentili erano adunate. Alla qual parte io fui condotto per amica persona; credendosi fare a me grandissimo piacere, inquanto mi menava laddove tante donne mostravano le loro bellezze. Onde io, quasi non sapendo a che io fossi menato, e sidandomi nella persona, la quale un suo amico alla estremità della vita avea condotto, dissi a lui: perchè semo noi venuti a queste donne? Allora egli mi disse: per fare che elle sieno degnamente servite. E vero è, che adunate quivi erano alla compagnia d'una gentil donna, che disposata era il giorno; e però, secondo l'usanza della sopraddetta Città, conveniva che le sacessero compagnia nel primo sedere alla mensa, che facea nella magione del suo novello sposo. Sicchè io, credendomi far piacere di questo amico, proposi di stare al servizio delle donne nella sua compagnia; e nel fine del mio proponimento, mi parve sentire un mirabile tremore cominciar nel mio petto dalla finistra parte, e distendersi sì di subito per tutte le parti del mio corpo. Allora dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura, la qual circundava questa magione: e temendo, non altri si sosse accorto del mio tremare, levai gli occhi, e mirando le donne, vidi tra loro la gentilissima Beatrice. Allora furono si distrutti li miei spiriti per la forza, che Amor prese, veggendosi in tanta propinquità alla gentilissima donna, che non ne rimase in vita più, che gli spiriti del

<sup>(1)</sup> Madonna Pietà: e dico madenna, ec.

<sup>\*</sup> Così Orazio:

Et genus & formam regina Pecunita donat.

viso: ed ancora questi rimasero suori degli loco strumenti, perocchè Amore voleva stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile donna; e avvengacche io fossi altro, che prima, molto mi dolea di questi spiritelli, che si lamentavano forte, e diegano: se questi non ci sfolgorassono così suori del nostro luogo, noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna; secome stanno gli altri nostri pari. I' dico che moste di queste donce, accorgendosi della mia transfigurazione, s'incominciarono a maravigliare: e ragionando, si gabbavano di me con questa gentilistima. Onde l'amico di buona fede mi prese per la mano, e traendomi suori della veduta di queste donne, mi domandò che io avessi? Allora io ripolato alquanto, e (1) resurressiti li morti spiriti migi, e li discacciati rivenuti alle loro possessioni, dissi a questo mio, amico que, ste parole: Io ho tenuti li piedi in quella parte della vita, di là dalla quale non si può ir più per intendimento di ritornare. E partitomi da lui, mi tornai nella camera delle lacrime, nella qual, piangendo, e vergognandomi, fra me stesso dicea: Se questa donna sapesse la mia condizione, io non credo, che così gabbase la mia persona; anzi credo, che molta pietà ne le verrebbe. Ed in questo pianto stando, proposi di dire parole, nelle quali, parlando a lei, fignificalli la cagione del mio transfiguramento: e diselli, che io so bene, ch' ella non è saputa: e che se sosse saputa, io credo, che pietà ne giugnerebbe altrui; e propuosi di dirle, desiderando, che venissero peravventura nella sua audienza; ed allora dissi questo Sonetto:

Coll' altre donne min vifta gabbate;

(\*) E non pensate, donne, onde si movu, Ch'io vi rassembri si sigura novu,

Quando riguardo la vostra biltate.

Se lo sapeste, non porria pietate

Tener più contro a me l'usata prova:

Che quando Amor si presso a voi mi trova,

Prende baldanza, e tanta ficurtate;

Che'l fier tra' miei spirti paurofi,

E quale ancide; e qual caccia di fora,

(3) Sicch'ei solo rimane a veder vui;

Ond io mi cangio in figura d'altrui;

Ma non sì, ch'io non fenta bene allora

Gli guai de discacciati tormentos.

Questo Sonetto non divido in parti, perciocche la divisione non si sa, se non per aprire la sentenzia della cosa divisa; onde, concios-

(1) Resurressiti, vuol dire risorti. Credo che vada coll'accento sulla penultima fillaba. Manca nel Vocabolario.

(2) E non pensate, donne al. s non pensate, donna.
(3) Sicch'eisole rimane. al. Sicch'ie solo rimango.

stacosache per la sua ragione assai sia maniscito, non ha mestiere di divisione. Vero è, che tralle parole, ove si maniscita la cagione di questo Sonetto, si truovano dubbiose parole; cioè, quando dico, che Amore uccide tutti gli miei spiriti, e si visivi rimangono in vita, salvo che suori degli strumenti loro. E questo dubbio è impossibile a solvere, a chi non sosse in simil grado sedele d'Amore; ed a coloro che vi sono, è maniscito ciò che solverebbe le dubbiose parole. E perciò non è bene a me dichiarare cotal dubitazione, acciocchè i mio parlare sarebbe indarno, ovvero di superchio.

Appresso la mia transsigurazione mi giunse un pensamento sorte, lo qual poco si partía da me, anzi continovamente era meco. Posciachè tu pervieni a così schernevole vista, quando tu se' presso di questa donna; perchè pur cerchi di veder lei? Ecco, che se tu sossi domandato da lei, che avrestù da rispondere? ponendo, che tu avessi sibera ciascuna tua virtù, inquanto tu le rispondessi. Ed a costui rispondea un'altro umil pensiero: Io le direi, che sì tosto, com' io immagino la sua mirabile bellezza, sì tosto mi giugne un desiderio di vederla, lo quale è di tanta virtù, che uccide e distrugge nella mia memoria, ciocchè contro a lui si potesse levare: e però non mi ritraggono le passate passioni, di cercare la veduta di costei. Onde io mosso da cotali pensamenti, propuosi di dire certe parole, nelle quali, scusandomi a lei di cotal passione, ponessi anche di questo che mi diviene presso di lei; e dissi questo Sonetto:

Ciò che m' incontra nella mente, more,

Quando vengo a veder voi, bella gioja:

E quand' io vi son presso, sento Amore,

Che dice: suggi, se'l perir t'è noja:

Lo viso mostra lo color del core,

Ch'è tramortendo, dovunque s' appoja:

E per la ebrietà del gran tremore

Le pietre par, che gridin: moja, moja.

Peccato sa, chi allora mi (1) vede;

Se l'alma shigottita non consorta,

Sol dimostrando, che di me gli doglia;

Per la pietà, che'l vostro gabbo uccide,

(2) Lo qual si cria nella vista morta

Questo Sonetto si divide in due parti. Nella prima dico la cagione, perchè non m'attento d'andar presso a questa donna. Nella seconda dico quello che m'avviene, per andar presso di lei; e comincia questa parte: E quand io vi son presso. Ed anche si divide questa se-

Degliocchi, ch' banno di lor morte voglia.

(1) Chi allora mi vede. al. vide.
(2) hequal. al. la qual. E questa è forse migliore lezione, perchè corre

più il discorso ad unire la seconda terzina colla prima.

(1) Not-

conda parte la Linque, seconda cinque divise narrazioni. Mella prima dico quello, che Amore, consigliato dalla razione, mi dice quando besont presso. Il Mella seconda dico o fiam del cuore per escapso del resont diso che negli como per me, no. Nella quarta diso che persa quegli, che non ha pieta di pre acuiocade mi sarebbe alcun sansorto. Nell'ultima dico peredi altri dovrelbe saven pisto alcun sansorto. Nell'ultima dico peredi altri gene la pieto a vista, che negli occhi giugene la qual uita pistosa è distrutta, cioè non pare altrui, per lo gabbare di questa donna, la qual trae a sua simile operazione, coloro che sorie vedrebbono questa pietà. La seconda parte cominciar. Lo viso mastra. La terza: E per l'ebrietà. La quarta : Peccaso face. L'ultima: Per la pietà.

Appresso ciò che io dissi questo Sonetto; mi mosse una volontà di dire anche parole, nelle quali dicessi quattro cose ancora sopra l'mio stato, le quali non mi parea che sossero maniseste ancora per me. La prima delle quali si è che molte volte io mi dolea, quando la mia memoria movesse la fantassa ad immaginare, quale Amor mi sacea. La seconda si è che Amore spesse volte di subito m'assalia sì sorse, che in me non rimanea altro di vita, se non un pensiero che parlava della mia donna. La terza si è che quando questa battaglia d'Amore m' impugnava così, io mi movea quasi discolorito tutto, per vedere questa donna, credendo, che mi disendesse la sua veduta da questa battaglia, dimenticando questo, che per appropinquarmi a tanta gentilezza, m'addivenia. La quarta si è: come cotal veduta non solamente mi disendea, ma finalmente disconsiggea la mia poce vita; e però dissi questo Sonetto:

Spesse siate vegnonmi alla mente

L'oscure qualità, ch' Amor mi dona:

E viemmene pietà sì, che soveme

I'dico: lasso! avvien' egli a persona?

Ch' Amor m' assale sì subitamente,

Che la mia vita quasi m'abbandona:

Campami un spirto vivo solamente;

E quel riman, perchè di voi ragiona.

Poscia mi ssorzo, che mi voglio atare;

E così smorto, d'ogni valor voto,

Vegno a vedervi, credendo guarire.

E se io levo gli occhi per guardare,

Nel cor mi s' incomincia un terremoto,

Che sa da' possi l'anima partire.

Questo Sonetto si divide in quattro parti, secondo che quattro cose sono in esso narrate. E perocchè sono di sopra narrate, non mi trametto, se non di distinguere le parti per li loro cominciamenti;

(1) Rella seconda dico, at. Nella seconda manifesto.

e dico che la feconda parte comincia. Chi Amore: La tevza: Possizio mi forzo. La qualta de parte comincia. Chi Amore: La tevza: Possizio mi forzo. La qualta de parte de se per parte di mio flato de cuedame doni facere, e non dir più; perocelle mi parea, di me allai avon manifellato, avvegnache iempre poi tacelli di dire a lei pia me coma venne trolgliare materia miora e più nobile, che la passa di capita di como rocche la cagione della miora e più nobile, che la passa di capita di capita di capita di capita della ninora materia è dilettevole a udire, la disco di quanto potro biù brievemente.

"Concioffiacofache per la vista mia molte persone avesser compreso. il fegreto del mio cuore; certe donne, le quali admate s'erano. dilettandosi l'una nella compagnia dell'altra, sapevane bene il mio. cnore, perocche ciascuna di loro era stata a molte mie seonsiste. Ed io passando presso di loro, siccome dalla fortuna menato, sui chiamato da una di queste gentili donne; e quella che m'avea chiamato; era donna di molto leggiadro parlare. Sicche, quand io fair giunto dinanzi da loro, e vidi bene, che la mia gentilissima donna: non era tra effe, rafficurandomi, le salutai, e domandai, che piacesse soro? Le donne erano moste, tralle quali ve ne avea certe, che: si rideano fra loro: Altre v'erano, che mi riguardavano, aspestando, chè lo dovessi dire: altre v'erano, che parlavano tra loro, delle quali una volgendo gli occhi verso me, e chiamandomi per nome, diffe quelte parole: A che fine ami tu quelta tua donna, poichè tu non puoi sostenere la sua presenza? Dilloci; perocchè l'sine di cotale amore conviene essere novissimo. E poiche m'ebbe dette queste parole, non solamente ella, ma tutte l'altre cominciarono. ad attendere in vista la mia responsione. Allora dissi queste parole loro: Madonne, la fine del mio amore fu già il saluto di questa donna, forse di cui voi intendete: ed in quello dimorava la beatitudine del fine di tutti i mici desiderj. Ma poichè le piacque di negarlo a me, il mio Signore Amore, la sua mercè, ha posta tutta la mia beatitudine in quello, che non mi può venir meno. Allora queste donne cominciarono a parlar tra loro; e siccome talora vedemo l'acqua mischiata di bella neve, così mi parve udire le loro parole uscire mischiate di sospiri. E poichè alquanto ebbero parlato tra loro, anche mi disse questa donna, che m'avea prima parlato, queste parole. Noi ti preghiamo, che tu ne dichi ove è questa tua beatitudine. Ed io rispondendole, dissi cotanto: in quelle parole, che lodano la donna mia. Allora mi rispose questa che mi parlava: Se tu mi dicessi vero, queste parole, che tu hai dette, notificando la tua condizione, avresti tu operate con altra intenzione. Onde io pensando a queste parole, quasi vergognoso mi partii da loro, e venía dicendo fra me stesso: poichè è tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna, perchè altro parlare è stato il mio? E però proposi di prendere per materia del mio perlare sempremati

quello; che fosse lode di quella gentilissima; e pensando molto a ciò, pareami avere presa troppo alta materia, quanto a me; sicchè io non ardiva di cominciare. E così dimorai alquanti di, con desi-

derio di dire, e con paura di cominciare.

Avvenne poi, che passando per un cammino, lungo il quale sen giva un rivo chiaro molto, a me giunse tanta volontà di dire, che io cominciai a pensar lo modo, che io tenessi: e pensai, che parlar di lei non si convenia, se non che io parlassi a donne in seconda persona: e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili, e che non son pur semmine. Allora, dico, che la mia lingua parlò, quasi come per se stessa mossa: e dissi allora una Canzone, la qual comincia:

Donne, ch'avete intelletto d'Amore, ec. Queste parole io ripuosi nella mente con gran letizia, pensando di prenderle per mio cominciamento; onde poi ritornato alla sopraddetta Città, e pensando alquanti dì, cominciai una Canzone con questo cominciamento, ordinata nel modo, che si vedrà appresso:

Donne, ch' avete intelletto d' Amore, Io; vo' con vei della mia donna dire; Non perch'io creda sua lande finire, Ma ragionar per isfogar la mente. Io dico, che, pensando al suo valore, Amor sì dolce mi si fa sentire; Che, s'io allora non perdessi ardire, Farei, parlando, innamorar la gente: Ed io non wo' parlar sì altamente, Ch' io divenissi, per temenza vile; Ma tratterò del suo stato gentile, A rispetto di lei leggeramente, Donne, e donzelle amorose, con vui, Che non è cosa da parlarne altrui. Angelo chiama (1) in divine intelletto, E dice: Sire, nel mondo si vede Maraviglia nell' atto, che procede, D' un' anima, che 'n fin quassù risplende: (2) Lo Cielo, che non ha altro difetto, Che d'aver lei, al suo signor la chiede: E ciascun Santo ne grida merzede: (1) Sola pietà nostra parte difende;

(1) in divino. al. il divino.
(2) Lo Cielo che nonha. al. Lo Ciel
che non avea.

parlano gli Angeli, dee dire nostra; ma se è della seconda parte, nella quale risponde Iddio agli Angioli medesimi, dee dire vostra. Può essere ancora che sia some un detto assoluto del Poeta: ed allora parimente deve dire nostra.

<sup>(3)</sup> Sola pietà nostra parte disende. al. Sola pietà vostra parte disende. Nota, che se questo verso è della prima parte della Strose, nella quale

ADPDANTE! Che parla Iddio, che di Madenna intende: Diletti mlei, or sofferite in pace; Che vosteu spente sea, quanto mi piace, Là ov'è alcun, obe perder lei s'attende; E che dirà nell'inferno a mai nate: Madonna è diffata in l'alto Cirlo: - ' ' Or vo' di sua virsù sarcti sapere. Dico: qual vuol gentil donna parere, Vada con lei; che quando va per via, Gitta ne cor villani Amore un girlo; Perch'ogni lor pensiero agghiaccia, e pere: E qual soffrisse di starta a vedere, Diverria nobil cosa, e si morria: E quando truova alcun, che degno sia Di veder lei, quei prova sua virtute; Che gli avvien ciò, che gli dona salute; E sì l'umilia, ch'ogni offesa obblia. Ancor l' ba Dio per maggior grazia dato, Che non può mal finir, chi l'ha parlato. Dice di lei Amor: cosa mortale Com'esser può sì adorna, e sì pura? Poi la riguarda, e fra se stesso giura, Che Dio ne'ntende di far cosa nova; Color di perla quasi in forma, quale Conviene a donna aver, non suor misura. Ella è, quanto di ben può far natura, Per esemplo di lei beltà si pruova: Degli occhi suoi, comecch' ella gli mova. Escono spirti d' Amore infiammati, Che sieron gli occhi a qual, ch' allor gli guati, E passan si, che 'l cor ciascun ritrova. Voi le vedete Amor pinto nel viso; Là u'non puete alcun mirarla fiso. Canzone, io so, che tu girai parlando A donne assai, quando t'avrò avanzata: Or t'ammonisco, perdb'io t'bo allevata Per figliuola d' Amor, giovane, e piana; Che dove giugni, tu dichi pregando: Insegnatemi gir, cb' io son mandata A quella, di cui lode io sono ornata: E se non vuogli andar, siccome vana, Non ristare, ove sia gente villana: Ingegnati, se poi, d'esser palese Solo con donne, o con (1) uomin cortese;

(1) O con nomin certese. al. o con nomo cortese.

Che ti murranno per la via softans: Tu trovensi Amor con effo lei; Raccomandampi a lui, come tu: dei c

Questa Canzone, acciocobe sia meglio insesa, la dividero più artisiciosamente, che l'altre di sopra; e però prima ne sarò tre parti. La prima parte è proemio delle seguenti parole. La seconda è il trattato intero. La terza è quali una serviziale delle precedenti parole. La seconda comincia: Angelo chianna. La tesza: Canzone io so. La prima parte si divide in quettro. Nella prima dico, a cui dir voglio della mia donna, e che io voglio dire. Nella seconda dico che mi pare a me stesso, quand'io penso il suo valore: e come io direi, se io non perdessi l'ardimento. Nella terza dico come credo dire di lei, acciocch' io non sia impedito: da viltà. Nella quarta ridicendo anche, a eui io intenda dire, dico la ragione: perchè dica loro. La seconda comincia: Io dico. La terza: Ed io non vo' parlare. La quarta: Donne, e donzelle. Poscia, quando dico: Angelo chiama, comincio a trattar di questa donna; e dividesi questa parte in due. Nella prima dico, etc di lei si comprende in Cielo. Nella seconda dico, che di lei si coraprende in terra, quivi: Madonna è destata. Questa seconda parte si divide in due: che nella prima dico di lei, quanto dalla parte della nobiltà della sua anima, narrando alquante delle sue virtuti, che dalla sua anima procedevano. Nella seconda dico di lei, quanto dalla parte della nobiltà del suo corpo, narrando alquante delle sue belle bellezze, quivi: Dice di lei Amore. Questa seconda parte si divide in due; che nella prima dico d' alquante bellezze, che sono secondo determinata parte della persona. quivi: Dove gli occhi suoi. Questa seconda parte si divide in due; che nell'una dico degli occhi, che sono principio d'Amore. Nella seconda dico della bocca, ch'è fine d'Amore, acciocchè quinci si levi ogni vizioso pensiero. Ricordisi chi legge, che di sopra è scritto, che il faluto di questa donna, il quale era operazione della bocca sua, su fine de'miei desiderj, mentre io il pote ricevere. Poscia, quando dico: Canzone, io so, aggiungo una stanza, quasi come ancella dell'altre, nella qual dico quello che di questa mia Canzone desidero. E perocchè questa ultima parte è brieve ad intendere, non mi travaglio di più divisioni. Dico bene, che a più aprire la 'ntenzione di questa Canzone, si converrebbe usare di più minute divisioni; ma tuttavia chi non è di tanto ingegno, che per queste, che son fatte, la possa intendere, a me non dispiace, se la mi lascia stare; che certo io temo d avere a troppi comunicato il suo intendimento, pur per queste divisioni, che fatte sono, s'egli avvenisse, che molti le potessino udire.

Appresso, che questa Canzona su alquanto divolgata tralle genti, conciosossecosachè alcuno amico l'udisse; volontà il mosse a pregarmi, che io gli dovessi dire, che è Amore; avendo sorse, per le udi-

te parole, speranza di me, oluvethò deguas Onde io pensando, che appresso di cotal trattato, bello cia stratture alcuma cosa d'Amore: e pensando, che l'amico eta da fervire, propoli di dir parole, nelle quali io trattalli d'Amère; ed allera delle quello Sonotto :

14 1 2 2 Minore, e Breve gentil fono mun cofay 1 1 2 1 , 2 1 1 2 1 ... Sicoonie il Jaggio in fino distato pone :

B'eost effer l'un fennte l'altre ofa, .... A resistant Conf alma rational fance regionest action in the con-

Figli nature, quand è uniorefa.

Commende & view of the per fire of the per fun magione; the commende of ripofus;

Constitution (3) Talvolta poca, o tal lunga flagione

Biltate uppure in Suggia donna pot,

Che piace agli occhi, sicebe dentro al cere Nasce un desio della cosa pincente o

E tanto dara talera in cofini,

" Che fa swegliar lo spirito d'Amere:

E smit face in donna nomo valence.

Quello Sonetto si divide in due parti. Nella prima dico di lui, inquanto è in potenzia. Nella seconda dico di lui, inquanto di notenza si riduce in atto. La seconda comincia: Biltate appare. La prima si divide in due. Nella prima dico, in che suggetto fia questa potenzia. Nella seconda dico, come questo suggetto, e questa potenzia sieno prodotti insieme: e come l'uno guarda l'altro, come forma materia. La seconda comincia: Fagli natura. Poscia quando dico: Biltate appare, dico come questa potenza si riduce in atto; e prima, come si riduce in uomo, poscia, come si riduce in donna. quivi: E simil face in donna, ec.

Posciache io trattai d' Amore nella soprascritta rima, vennemi voglia di dire, anche in loda di questa gentilissima, parole, per le quali io mostrassi, come per lei si sveglia questo Amore: e come non solamente si sveglia, laddov'egli dorme, ma là ove non è in potenzia, ella mirabilmente il fa venire, operando; ed allora dissi:

Negli occhi porta la mia donna Amore; Perche si sa gentil, ciocch' ella mira: Ove ella passa, ogni uom ver lei si gira E cui saluta, fa tremar lo core. Sicebè bassando'l viso tutto smuore; Ed ogni sao difetto allor sospira: Fugge dinanzi a lei superbia, ed ira ...

Ajutatemi, donne, (4) furle onore.

(1) Amor per fire e'l cor. al. Amor |

egiare si cor. (2) Dentro alla qual, al. dentro allo

(3) Talvolta peca . al. tal volsa brie-

(4) farle onore. 11. a farle onere.

Ogni dolcezza, ogni penfieno umile

Nasce nel core, a chi parlar la sente,
Onde è laudato, chi prima la vide.

Quel, ch' ella par, quando un poco sorride,
Non si può dicer, nè tenere a mente;
Sì è nuovo miracolo, e gentile.

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima dico, siccome questa donna riduce questa potenzia in atto, secondo la nobilissima parte de' suoi occhi. E nella terza dico questo medesimo, secondo la nobilissima parte della sua bocca. E intra queste due parti ha una particella, ch'è quasi domandatrice d'ajuto alla parte dinanzi, e alla seguente; e comincia quivi: Ajutatemi, donne. La terza comincia: Ogni dolcerza. La prima si divide in tre; che nella prima parte dico: siccome virtuosamente sa gentile tutto ciò che vede; e questo è tanto a dire, quanto adducere Amore in potenza, là ove non è. Nella seconda dico, come induce in atto Amore, ne'cuori di tutti coloro, cui vede. Nella terza dico quello che poi adopera ne' loro cuori. La seconda comincia: Ov' ella passa. La terza: E cui saluta. Poscia, quando dico: Ajutatemi, donne; dò ad intendere, a cui la mia intenzione è di parlare, chiamando le donne, che m'ajutino onorar costei. Poi, quando dico: Ogni dolcezza, dico quel medesimo che è detto, e nella prima parte secondo due atti della sua bocca: l'uno de quali è il suo dolcissimo parlare: e l'altro il suo mirabile riso, salvo che non dico di questo ultimo, come adoperi ne' cuori altrui, perocchè la memoria non può ritenere lui, nè sue operazioni.

Appresso questo, non molti di passati, siccome piacque a quel glorioso Sire, il quale non negò la morte a se, colui, che era stato genitore di tanta maraviglia, quanto si vedea, che era questa nobilissima Beatrice, di questa vita uscendo, alla gloria eternale se ne gio veracemente. Onde, conciossiacosachè cotal partire sia doloroso a coloro che rimangono, e sono stati amici di colui che se ne va: e nulla sia sì intima amistà, come quella del buon padre: e questa donna fosse in altissimo grado di bontà; ed il suo padre, siccome da molti si crede, e vero è, sosse buono in alto grado; manifesto è, che questa donna su amarissimamente piena di dolore. E conciossiache, secondoche è l'usanza della sopraddetta Città, donne con donne, e uomini con uomini, s'adunarono colà, dove questa Beatrice piangea pietosamente; onde io veggendo tornare alquante donne da lei, udii dir loro parole di questa gentilissima, com'ella si lamentava; tralle quali parole udii, che dicevano: certo, ella piangea sì, che quale la mirasse, dovrebbe morire di pietà. Allora trapassarono queste donne, ed io rimasi in tanta tristizia, che alcuna lagrima talora bagnava la mia faccia; onde io mi ricopria, con porre spesso le mani agli occhi miei; e se non sosse, ch'io intendea udi-

re anche di lei, perocchè io era in luogo, onde se ne gia la maggior parte di quelle donne che da lei fi partivano; io mi sarci nascoso incontanente, che le lagrime m'avevano assalito. E però. dimorando ancora hel medefimo luogo, donne anche passarono pref. so di me, le quali andavano ragionando tra loro queste parole: Chi dee mai esser lieta di noi, che avemo udita parlare questa donna così pietolamente? Apprello costoro venivano altre, che venivano dicendo: Quefii, che è qui, piagne, nè più, nè meno, come se l' avelle veduta, come noi vedemmo. Altre dipol dicevano di me: Vedresti, che non pare esso, cotale è divenuto? E così passando queste donne, udii parole di me, e di lei in questo modo, che detto è; onde to poi pensando, propuosi di dir parole, acciocchè deguamente avea cagione di dire; nelle quali parole io conchiudessi tutto ciò, che udito avea da queste donne. E perciocchè volentieri l'avrei domandate, se non mi sosse stata riprensione; presi materia di dire, come se io l'avessi domandate, ed elle mi avessero risposto: e feci due Sonetti, che nel primo domando in quel modo, che voglia mi giunse di dimandare: nell'altro dico la loro risponsione, pigliando ciò che io udii da loro, come se lo m'avesser detto risponden. do; e cominciai il primo:

Voi, che portate la sembianza umile,
Co'gli occhi bassi mostrando dolore,
Onde venite, che'l vostre colore
Par divenuto (') di pietà simile?
Vedeste voi, nostra donna gentile
Bagnar nel viso suo di pianto Amore?
Ditelmi, donne, che'l mi dice il core;
Perch'io vi veggio andar sanza atto vile.
E se venite da tanta pietate,
Piacciavi di restar qui meco alquanto:
E checchè sia di lei, non mi celate.
Io veggio gli occhi vostri, ch'hanno pianto:
E veggiovi venir si ssigurate,
Che'l cor mi trema di vederne tanto.

Questo Sonetto si divide in due parti. Nella prima chiamo, e domando queste donne, se vengono da lei; dicendo loro, che io il credo, perocchè tornano quasi ingentilite. Nella seconda le priego, che mi dicano di lei. La seconda parte comincia: E se venite.

Se' tu colui, cb'hai trattato sovente Di nostra donna, sol parlando a noi? Tu risomigli alla voce ben lui; Ma la sigura ne par d'altra gente.

Deb

(2) di pietà . al. di pietra.

Deb perche piango to si coralmente,

Che fai di te pietà venira altrui?

Vadestà pianger lei; che tu non puoi

Panto velar la dolorosa mente?

Lascia piangere a noi, e trista andara,

(E sa peccato, chi mai ne conforta):

Che nel suo pianto l'adimuso parlare.

Ella ha nel visa la pietà si scorta,

Che qual l'avresse voluta miraro.

Questo Senetto ha quattro parti, secondochè quattro modi di parlare ebbero in loro le donne, per cui risponde; e perocchè sono di sopra assai manisesti, non mi trametterò di narrare la sentenzia; delle parti; e però le distinguerò solamente. La seconda comincia: Deb perebè piangi. La terza: Lascia piangere. La quarta: Ella ha mel viso.

Appresso ciò, per pochi di avvenne, che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermità; onde io continovamente soffersi per molti di amarissima pena, la quale mi conduste a tanta debolezza, che mi convenia stare come coloro, li quali non si possono muovere. Io dico che nel nono giorno, sentendom'io dolore quasi intollerabile, a me venne un pensiero, il quale era della mia donna. E quando ebbi pensato alquanto di lei, ed io ritornai pensando alla mia deboletta vita: e veggendo, come leggiero era il suo durare, ancorache sano sossi, cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria; onde, sospirando forte, dicea fra me medesimo: Di necessità conviene, che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoja. E però mi giunse un sì forte smarrimento, che io chiusi gli occhi, e cominciai a travagliare, come frenetica persona, e adimmaginare in questo modo: Che nel cominciamento dello errare, che fece la mia fantalia, apparvero a me certi vili di donne scapigliate, che mi diceano; tu pur morrai. E poi, dopo queste donne, m'apparvero certi visi di donne, diversi, ed orribili a vedere, li quali mi diceano: tu se morto. Così cominciando ad errare la mia fantalia, venni a quello, che io non sapea, dov'io mi fossi: e veder mi parea donne andare scapigliate, piangendo per la via, maravigliosamente triste: e pareami vedere lo Sole ofcurare, sicchè le Stelle: si mostravano di colore, che mi faceano giudicare, che piangessero: e grandissimi terremoti. E maravigliandomi in cotal fantalia, e paventando allai, immaginai alcuno amico che mi venisse a dire: Or non sa'? la tua mirabil donna è partita di questo secolo. Allora incominciai a piangere molto pietosamente: e non fol amente piangea nella immaginazione, ma piangea co' gli occhi, ba gnandogli di vere lacrime. Io immaginava di guardar verso il Cielo, e pareami vedere moltitudine di Angeli, li quali tornassero

H

in suso, ed avesser dinanzi di loro una nebuterra bianchissima: è parcami che questi Angeli cantassero gloriosamente: e le parole del' loro canto mi pareva udire, che fosser queste: Osimnie in excelsis; ed altro non mi parea udire. Allora mi pareva che 'l cuore, ov' era' tanto amore, mi dicesse: Vero è, che morta giace la nostra donna; e per quelto mi parea andare, per vedere il corpo, nel quale era stata quella nobilissima, e beata anima. E su si sorte la erronea fantasia che mi mostrò questa donna morta, che pareami che donne la covrissero, cioè la sua testa, con un bianco velo: e pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d'umiltà, che parea che dicesse: io sono a vedere il principio della pace. In questa immaginatione mi giunse tanta umiltà, per vedet lei, che io chiamava la Morte, e dicea: Dolcissima Morte, vieni a me, e non m'essere villana; perocche tu dei esser gentile, in tal parte se'stata: or vieni a me, che molto ti desidero, e tu il vedi, che io porto già il tuo colore. E quand'io avea veduti compiere tutti i dolorosi (') mestieri, che alle corpora de'morti s'usano di sare, e'mi parea tornare nella mia camera: e quivi mi parea guardare verso 'I Cielo: e sì forte era la mia immaginazione, che piangendo cominciai a dire con vera voce: O anima bella, come è beato colui che ti vede! E dicend'io queste parole con doloroso singuito di pianto, e chiamando la morte, che venisse a me; una donna giovane e gentile, la quale era lungo I mio letto, credendo che I mio piangere, e le mie parole fossero solamente per lo dolore della mia insemità, con gran paura cominciò a piangere; onde altre donne, che per la camera erano, s'accorfero di me, che io piangeva per lo pianto, che vedeano fare a questa; onde facendo lei partire da me, la quale era meco di propinquissima sanguinità congiunta, elle si trassero verso me per isvegliarmi, credendo che io sognassi, e diceanmi: non dormir più, e non ti Iconfortare. E parlandomi così, allora cessò la forte santasia entro quel punto, che io volca dire r o Beatrice, benedetta sii tu; e già detto avea; o Beatrice; e riscotendomi apersi gli occhi, e vidi che io era ingannato: e contuttochè io chiamassi questo nome, la mia voce era sì rotta dal fingulto del piangere, che queste donne non mi poterono intendere, secondochè io eredo. Ed avvegnach'io mi svegliassi, e mi vergognassi molto; tuttavia per alcuno ammonimento d'Amore mi rivolti a loro. E quando mi videro, cominciatono a dire: questi par morto; e a dir fra loro: proceuriamo di confortarlo; onde molte parole mi diceano da conforturmi: e talora mi domandavano, di cheio avessi avuto paura. Onde io essendo alquanto riconfortato, conosciuto il malvagio immaginare, rispuosi loro: io vi dirò quello che io ho avuto. Allora cominciai dal principio insino alla fine: a dissi loro quello, che

<sup>(1)</sup> i dolorof mefieri. + mefieri, cioè minifieri, cioè uffici de' motti-

veduto avea, tacendo il nome di questa gentilissima. Onde poi sanato di questa infermità, propuosi di dir parole di questo che m' era avvenuto, perchè mi parea, fosse amorosa cosa a udire; e però ne dissi questa Canzone:

Donna pietofa, e di novella etate, Adorna assai di gentilezze umane, Era là ov io chiamava spessa morte: Veggendo gli occhi miei pien di pietate. Ed ascoltando le parole vane, Si mosse con paura a pianger sorte: E l'altre donne, che si furo accorte Di me, per quella, che meco piangia, Fecer lei partir wia, Ed appressars per farmi sentire. Qual dicea: non dormire; E qual dicea: perchè sì ti sconforte? Allor lasciai la nuova fantafia, Chiamando il nome della donna mia. Era la voce mia si dolorosa, E rotta sì (1) dall'angoscia del pianto, Cb' io solo intesi il nome nel mio core: E con tutta la vista vergognosa, Ch' era nel viso mio giunta cotanto, Mi fece verso lor volgere Amore. Egli era tale, a veder mio colore, Che facea ragionar di morte altrui: Deb confortiam costui (Pregava l'una l'altra umilemente) E dicevan sovente: Che vedestà, che tu non bai valore? E quando un poco confortato fui, Io disti: Donne, dicerollo a vui. Mentre io pensava la mia frail vita; E vedea'l suo durar, come è leggero; Piansemi Amor nel cor, dove dimora, Perchè l' anima mia fu sì smarrita; Che sospirando dicea nel pensiero: Ben converrà, che la mia donna mora. Io presi tanto smarrimento allora; Ch' io chiusi gli occhi vilmente gravati; E furon sì smagati Gli spiriti miei, che ciascun giva errando:

Dì

(1) dell' angoscin del pianto. 21. | scia 3 del Lat. angustia : postea 3 fell' angoscia e dal pianto. \* Ango- poscia.

E poscia immaginando,

35

Y DANTE. Di conficenza, e di verità fora, Visi di donne m' apparver crucciati, Che mi dicien: (1) se' morto: pur morrati. Po' vidi cose dubitose molto Nel vano immaginare, ov' io entrai: Ed esser mi parea, non so in qual loco: E veder donne andar per via disciolte, Qual lacrimando, e qual traendo guai; Che di tristizia saettavan soco. Poi mi parve vedere appoco, appoco Turbar lo Sole, ed apparir la Stella. E pianger' egli, ed ella: Cader gli augelli, volando per l'a're; E la terra tremare: E uom m' apparce scolorito, e fioco, Dicendomi: che fai? non sai novella? Morta è la donna tua , ch' era sì bella . Levava gli occhi miei bagnati in pianti: E vedea, che parean pioggia di manna, Gli Angeli, che tornavan suso in Cielo: Ed una nuvoletta avean davanti, Dopo la qual gridavan tutti: Osanna; E s' altro avesser detto a voi dirielo, Allor diceva Amor: più non ti celo: Vieni a veder nostra donna, che giace. L' immaginar fallace Mi condusse a veder mia donna morta. E quando l'avea scorta, Vedea, che donne la covrian d'un velo; Ed avea seco una umiltà verace, Che parea, che dicesse: io sono in pace. Io diveniva nel dolor sì umile, Veggendó in lei tanta umiltà formata, Cb' io dicea : Morte assai dolce ti tegno: Tu dei omai esser cosa gentile, Poiche tu se nella mia donna statu: E dei aver pietate , e non disdegno . Vedi, che si desideroso vegno D' esser de' tuoi; ch' io ti somiglio in sede: - Vieni, che 'l cor ti chiede. Poi mi partia consumato ogni duolo: E quando io era solo, Dicea, guardando verso l'alto regno:

Bes-

<sup>(1)</sup> Se' morto: pur morrati. al. morrati, morrati. leggo: Se' mort' e | morrati. cloè se' morte, e pure is

Beato, anima bella, chi ti vede. Voi mi chiamaste aller, vostra merzede.

Questa Canzone ha due parti. Nella prima dico, parlando a indefinita persona, com'io sui levato in una vana fantasia da certe dorme: e come promisi loro di dirla. Nella seconda dico, com' io dissi loro. La seconda comincia: Mentr' so pensare. La seconda parte si divide in due. Nella prima dico quello, che certe dorme, e che una sola dissero, e secero per la mia santasia, quanto è, dinanzi che io sossi tornato in verace cognizione. Nella seconda dico quello, che queste donne mi dissero poichè io lasciai questo sarneticare; e comincia questa parte: Era la voce mia. Poscia, quando dico: Mentr' io pensava; dico, com' io dissi loro questa mia immaginazione; ed intorno a ciò so' due parti. Nella prima dico per ordine questa immaginazione. Nella seconda dicendo, a che ora mi chiamarono, le ringrazio chiusamente; e comincia quivi: Voi mi chiamaste.

Appresso questa vana immaginazione, (') avviene un dì, che se dend' io pensoso in alcuna parte, ed io mi sentii cominciare un tremito nel cuore, così come se io sossi stato presente a questa donna. Allora dico, che mi giunse una immaginazione d' Amore, che mi parve vederlo venire da quella parte, ove la mia donna stava: e pareami, che lietamente mi dicesse nel cuor mio: pensa di benedir lo dì, che io ti presi, poichè tu il dei sare; e certo e' mi pareva avere il cuor sì lieto, che non mi parea, che e' fosse il mio cuore, per la sua nuova condizione. E poco dopo queste parole, che'l cuor mi disse colla lingua d'Amore, (') io vidi venire verso me una gentil donna, la quale era di samosa bel-

(I) avviene. al. avvenue:

(2) Io vidi venire verso me una gentil donna, la quale era di famosa beltà : e fu già molto denne di questo primo amico mio : e 'l nome di questa donna era Giovanna. Per pri-mo amico di Dante abbiamo veduto nell' Annotazione alla Pag. 10. doversi intendere Guido Cavalcanti : in questo luogo per la donna di questo Guido, per nome Giovanna, la quale andava avanti a Beatrice, credo che si debba, o almeno si possa intendere quella tal Filosofia, la quale più d'ogn' altra s' appressa a trattare delle cose soprannaturali e divine. Il precedere di Giovanna a Reatrice ( seguitando H concetto dell' Autore, spiegato già nella Presazione ) è manifesto argomento di quanto presentemente si dice. E Dante medelimo pare che lo confermi a

maraviglia, quando egli poco dopo le citate parole foggiugne: Il suo nome Giovanna I da quel Giovanni, il quale prezedette la verace luce, dicendo: Ego vox clamantes en deserto, parate viam Domini: dove si vede parimente, che quel nome, siccome quello di Beatrice, non è di donna vera, ma ideale: e che quivi egli vuole che s'abbia particolar riflettione all'uffizio del gran Batista, non al significato del nome Giovanna, che grazia, deno, o misericordia del Signore vuol dire. Ora chi non sa, che San Giovanni fu il Precursore del Verbo Incarnato, il qual Verbo altro non è che la Sapienza di Dio? Ora avendo noi mostrato nella detta Presazione, che la vera Sapienza è la vera Bea-trice; chi non vede che il Poeta in questo luogo, facendo a Beatrice precedere Giovanna, non altro volle

figni-

era chiemata. Ed appresso a lei guardando, vidi venire la mirabil Beatrice. Queste donne andarono presso me, così l'una appresso l'altra : e parve che Amore mi parlasse nel cuere, e di-

cesse: Quella prima è nominata Primavera, solo per questa venuta d' oggi, che io mossi lo imponitore del nome, a chiamarla

così Primavera, cioè prima verrà lo dì, che Beatrice si mostrerà dopo la immaginazione del suo sedele. E se anco voglio considerare il primo nome suo, tanto è a dire, quanto Primavera; pe-

rocche il suo nome Giovanna è da quel Giovanni, il quale precedette la verace luce, dicendo: Ego von clamantis in deserto: parate viane Domini. Ed anche mi pare che mi dicesse, dopo queste

parole, altre cose. E chi volesse considerare sottilmente quella Beatrice, chiamerebbe Amore per molta simiglianza, che ha meco.

significare per coster, che quella Fi-losofia, la quale più d'ogn' altra alla Teologia è prossimana? E co-mecche diversità delle Filosofie dalla diverfità de' primi Autori di quelle si denomini; dicendosi perciò la Filosofia Platonica, l'Aristotelica, l' Epicurea, ec. io credo che la Platonica possa esser quella, di sui intenda qui di parlare il nostro Poeta. Io ho sempre creduto, che Guido, il quate su un sommo Filososo, siccome ciaschedumo confessa, fosse piuttosto. Piatonico, che altro: ed ho anco veduto, che altri è stato di questo mio fentimento: e forse apparisce questo dall'opere sue, e spezialmente dalla divina Canzone; ma qui non e luogo di ciò esaminare. Farebbe a questa opinione un grande ostacolo l' autorità del Boccaccio, il quale nella Nov. 9. della Giorn. 6. vuole che Guido fosse Epicureo: dicendo quivi di lui; Egli alquanto tenea della opinione degli Epicurj; ma 10 stimo che questo sia un'abbaglio di esso Boccaccio, il quale attribul al figliuolo, quello che da Dante nel 10. Canto dell'Inferno fu attribuito a mes. Cavalcante suo padre. Ed in conserma di questa verità riporterò le parole del medesimo Boccaccio, tratte dal suo Comento sopra Dante : dalle quali apparirà la differenza, che pure egli stesso riconobbe essere tra 'l padre e 'l figlinolo : ed insieme si sentirà il bello elogio, ch' e' sa a

Guido: e si riconoscerà parimente che il predetto Boccaccio negli ultimi anni della vita sua, cioè nel 1373. quando questo Comento comitaciò a scrivere, dichiarò più apertamente la fuz opinione intorno a questi due famosi suggetti; qui-vi di Guido tutte l'altre cose replicando, che nell'addotta Novella avea dette, eccettuata quel-la, che egli fosse Epicureo. Que-ste adunque sono le sue parole: Qui adunque è da sapare, cha cofiut, il quale qui parla coll' autore, fu un cavaliere Fiorentino, chiamato messer Cavalcante de' Cavalcanti, leggiadro e ricco cavali-ere: e segui l'oppinioni d'Epicuro, in non credere, che l'anima dopo la morte del corpo vivesse: e che il nestro sommo bene sosse ne diletti carnali: e per questo, siccome ere-tico, è dannato. E su questo Ca-valiere padre di Guido Cavalcanti, uomo costumatissimo e ricco, e d'alto ingegno: e seppe molte leggiadre cose fare, meglio che alcuno al-tro nostro cittadino: O ostre a ciò fu nel suo tempo reputato ottimo loico e buon filosofo : e fu fingola-rissimo amico dell' autore ; ficcome esso medesimo mostra nella sua Vita Nuova : e fu buon dicitore in ri-ma ; ma perceocche la Filosofia gle pareva, ficcome ella è, da molto più che la Poessa, ebbe a sdegno Virgilio e gli altri Pceti. Nè voOnde io poi ripensando, proposi di scrivere in rima al mio primo amico, tacendomi certe parole, le quali parcano dei tacere, credendo io, che ancora lo suo enore mirasse le bità di questa Primavera genrile; e dissi questo Sonetto:

In mi senti' svegliar dentro dal core

Un spirito amoroso, che dormia:

E poi vidi venir da lungi Amore,

Allegro sì, ch' appena il conoscia;

Dicendo: or pensa pur di farmi onore;

E ciascuna parola sua ridia:

E poco stando (1) me col mio signore,

Guardando in quella parte, onde vania;

I' vidi mona Vanna, e mona Bice

Venire in ver lo loco, là ov' io ara,

L' una appresso dell' altra maraviglia:

E siccome la mente mi ridice,

Amor mi disse: questa è Primavera;

E quella ba nome, Amor; sì mi somiglia.

Questo Sonetto ha molte parti; la prima delle quali è, com io mi sentii svegliare il tremore usato nel cuore: e come parve che Amore m'apparisse allegro nel mio cuore da lunga parte. Nella seconda dico, come parve che Amore mi dicesse nel mio cuore, e qual mi parea. La terza dice, come, poichè questo su alquanto stato meco, cotale i'vidi, e udii certe cose. La seconda dice: Dicenda: or pensa. La terza: E poco stando. La terza parte si divide in due. Nella prima dico quello che io vidi. Nella seconda dico quello che io udii. La seconda comincia: Amor mi disse.

Potrebbe qui dubitar persona, degna da dichiararli ogni dubitazione, e dubitar potrebbe di ciò, che io dico d'Amore, come se sosse per se, e non solamente sustanzia intelligente, ma siccome sosse sustanzia corporale; la qual cosa, secondo la verità, è salsa, che Amore non è per se, siccome sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia. E che io dica di lui, come se sosse sono ancora come se sosse pare per tre cose, che io dico di lui. Dico, ch'io'l vidi venire; onde, conciossiacosachè il venire dica moto locale: e localmente mobile per se, secondo il Filososo, sia solamente corpo; appare che io ponga, Amore esser corpo. Dico anche di lui, ch'egli ridea, ed anche che parlava; le quali cose pajono essere proprie dell' uomo, e spezialmente esser risibile; e però appare che io ponga, lui essere uomo. A cotal cosa dichiarare, secondo che è buo-

glio in somma tacere, che quasi tutti gli Espositori di Dante, a quelle parole del Canto 6. dell' Inferno: Giusti son due ec. son di parere intendersi quivi di Dante stesso

e di Guido; per lo che se questo Guido sosse stato Epicureo, non troppo bene se gli converrebbe quella lode.

(I) me col mio. 21. meco il mio.

no al presente, prima è da intendere, che anticamente non erano dicitori d'Amore certi Poeti in lingua volgare, anzi erano dicitori d'Amore certi Poeti in Lingua Latina; tra noi, dico, avvienta forse, tra altra gente avvenisse; ed avvenga ancora, siccome in: Grecia, non volgari, ma litterati Poeti queste cose trattavano. E non è molto numero d'anni (1) passati, che apparirono questi Poeti volgari (che dire per rima in volgare, tanto è, quanto dire per versi in Latino) secondo alcuna proporzione è segno, che sia piccol tempo; e se volemo guardare in lingua (2) d'oco, e in lingua di sì, noi non troviamo cose dette anzi il presente tempo centocinquanta anni. E la cagione, perchè alquanti grossi ebber fama di saper dire, è, che quasi suron gli primi in lingua di sì. Ed il primo, che cominciò a dire come Poeta volgare, si mosse, perocchè volle fare intendere le sue parole a donna, alla quale era malagevole ad intendere i versi Latini. E questo è contro a coloro che rimano sopra altra materia, che amorosa; conciossiacosachè cotal modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'Amore. Onde, conciossiacosache a' Poeti sia conceduta maggior licenzia di parlare, che a' Prosaici dittatori: e questi dicitori per rima non sieno altro, che Poeti volgari; degno e ragionevole è, che a loro sia maggioro licenzia largita di parlare, che agli altri parlatori volgari. Onde se alcuna figura, o colore rettorico è conceduto alli Poeti, è

(I) passati. al. passato. (2) Se volemo guardare in LINGUA D'OCO e in LINGUA DISI', ec. Non giudico superfluo il dire alcuna cols lu quelts denominazione, ancorche ne sia stato già parlato da altri. Era coftume de'nostri antichi, volendo essi denominare il linguaggio d'una nazione, prendere il suo distintivo dalla particella affermativa del volgare di quella gente. Per tanto la lingua Ita-liana fi dkeva la lingua del si, la Tedesca dell'io, la Franzese dell'oi, la Provenzale dell' boc ; e così su vada discorrendo dell'altre lingue. Il Varchi nel suo Ercolano a c. 335. sacendosi interrogare dal Conte Baldasfar Castiglione sul particolare della lingua Italiana, con queste parole: Chi la chiamasse la lingua del si? risponde: seguiterebbe una largbissma divisione, che si fa delle lingue, nomi-mandole da quella particella, colla quale affermano, come d' la lingua d' hoc, chiamata da volgari lingua d' oca; perciocebe hoc in quella lingua fignifica gnanto vai nella Greca , e etiam o itamella I.atina, e nella nostra sì; e perciò Dante di se :

Ab Pisa, vituperio delle genti Del bel paese là, dove'l si suona.

Ed avanti al Varchi Benvenuto da Imola su questo medesimo luogo: Quia generalizer omnis gens Italica utuntur ifio vulgari sì; ubi Germani dicunt lo, & aliqui Gallict dicunt ol . & aliqui hoc, aliqui etism, Pedemontani dicunt ol vel dic: leggo sic, credendolo er-rere del copista nel MS. Laurenziano. Derivano tutte queste particelle dal Latino. Il si nostro dal se o se est, o forse più interamente da sic est boc, od al contrario da boc est sic. L'altra di queste voci su presa da Provenzali, cjoè l' bec : e da questa fu non solamente il lor parlare denominato lingua d'oco, che vale a direlingua dell'boc; ma il paese ancora Linguadoca: e ne' tempi più bassi della Lutina lingua fu detto Occitania, il qual paese non è altro che l'antica Gallia Narhonensis. Lo to del Tedesco da illud boc est, ed in più perferta pronunzia ja, forse dall' jam oft : il Franzese oi , dall' boc illud eft, che bene si ritrova nell'antico. ouill, che adesso è diventato oui : ed in somma il Piemontese ol, dall'istesso hoe illud. Sicche, a proposito del passo di Dante, in lingua d'oco, e in lingua di st, vuol dire in lingua. Provenzale, ed in lingua Italiana. Eole, namque tibi.

E che questo Signore le rispondesse. quivi:

Tuus, ò regina, quid optes,

Explorare labor: mibi jussa capessere sas est.

Per questo medesimo Poeta parla la cosa, che non è animata, alle cose animate, nel secondo dello Eneida. quivi:

Dardenide duri.

Per Lucano parla la cosa animata alla cosa inanimata. quivi:

Multum, Roma, tamen debes civilibus armis.

Per Orazio parla l'uomo alla sua scienza medesima, siccome ad altra persona; e mon solamente sono parole d'Orazio, ma dicele quasi medio del buono Omero, quivi nella sua Poetria:

Dic mibi, Musa, virum.

Per Ovidio parla Amore, come se sosse persona umana, nel principio del libro ch' ha nome: Rimedio d' Amore:

Bella mibi video: bella parantur, ait.

E per questo puote essere manisesto, a chi dubita in alcuna parte di questo mio libello. Ed acciocchè non ne pigli alcuna baldanza persona grossa, dico, che nè i poeti parlano così sanza ragione, nè quegli che rimano, deono parlare così, non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono; perocchè gran vergogna sarebbe a colui, che rimasse cosa sotto vesta di figura, o di colore rettorico: e domandato non sapesse denudare le sue parole da cotal vesta, in guisa che avessero verace intendimento. E questo primo mio amico, ed io, ne sapemo ben di quegli che così rimano stoltamente.

Questa gentilissima donna, di cui detto è nelle precedenti parole, venne in tanta grazia delle genti, che quando passava per via, le persone correvano per vedere lei; onde mirabile letizia mene giugnea: e quando ella sosse presso d'alcuno, tanta onestà venia nel cuor di quello, ch'egli non ardiva di levar gli occhi, nè di rispondere al suo saluto; e di questo, molti, siccome esperti, mi potrebbono testimoniare, a chi nol credesse. Ella, coronata e vestita d'umiltà, s'andava, nulla gloria mostrando di ciò ch'ella vedeva, ed udiva. Dicevano molti, poichè passata era, questa non è

femmina, anzi è uno delli bellissimi Angeli del Cielo. Ed altri dicevano: questa è una maraviglia: che benedetto sia'l Signore, che si mirabilmente sa operare l'I' disp, ch' ella si mostrava si gentile, e sì piena di tutti i piaceri, che quegli che la miravano, comprendevano in loro una dolcezza onesta, e soave tanto, che ridire non la sapeano; nè alcuno era, il quale potesse minar lei, che nel principio non gli convenille sospirare. Queste, e più mirabili cose procedoano da lei mirabilmente, e virtuosamente. Onde, pensando a ciò, vogliendo ripigliare lo stilo della sua loda, proposi di dire parole, nelle quali dessi ad intendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni; acciocchè non pur coloro, che la poteano sensibilmente vedere, ma gli altri sapessono di lei quello, che per le parole ne posso fare intendere; ed allora dissi questo Sonetto:

Tanto gentile, e tanto onesta pare

La donna mia, quand'ella altrui faluta;
Ch'ogni lingua divien, tremando, muta;
E gli occhi non l'ardiscon di guardare.

Ella sen và, sentendosi laudare,
(') Umilemente d'onestà vestuta:
E par, che sia una cosa venuta
Di Cielo in terra, a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira;
Che dà per gli occhi una dolcezza al core,
Che 'ntender non la può, chi non la pruova.

E par, che dalla sua labbia si mova
Un spirito soave, pien d'Amore,
Che và dicendo all'anima: sospira.

Questo Sonetto non si divide, perciocchè per se medesimo è assai chiaro.

Dico, che questa mia donna venne in tanta grazia, che non solamente ella era onorata e lodata; ma per lei erano onorate e lodate molte. Onde io veggendo ciò, e volendo manisestare a chi ciò non vedea, propuosi anche di dire parole, nelle quali ciò sosse significato; e dissi allora questo Sonetto:

Vede perfettamente ogni salute,

Chi la mia donna tralle donne vede:
Quello, che vanno con lei, son tenuto
Di bella grazia a Dio render merzede.

E sua biltà è di tanta virtute,

Che nulla invidia all'altre ne procede;

Anzi le face andar seco vestute

Di gentilezza, d'amore, e di sede.

(1) Umilemente. al. benignamente.

38 V I T A N U O V A
La vista sua sa ogni cosa umile,
E non sa sola se parer piacente;
Ma ciascuna per se riceva onore.
Ed è negli atti suoi tanto gentile,
Che nessanta sa può recare a mente,
Che non sospiri in doscezza d'Amore.

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima dico, che tra gente questa donna parea più mirabile. Nella seconda dico siccom' era giojosa la sua compagnia. Nella terza dico quelle cose, le quali operava in altrui. La seconda parte comincia. Quelle, che vano. La
terza: E sua biltate. Questa ultima parte si divide in tre. Nella prima dico quello, che operava nelle donne, cioè per loro
medesime. Nella seconda dico ciò, che operava in loro per alcuni. Nella terza dico, che non solamente nelle donne operava, ma
in tutte le persone: e non solamente nella sua presenza; ma ricordandosi di lei, mirabilmente operava. La seconda comincia: La
vista. La terza: Ed è negli atti.

Appresso ciò cominciai a pensare un giorno sopra quello, che detto avea della mia donna, cioè in questi due Sonetti precedenti; e veggendo nel mio pensiero, che io non avea detto di quello, che al presente tempo aoperava in me, parvemi disettivamente avere parlato; e però propuosi di dire parole, nelle quali io dicessi, come mi parea essere disposto alla sua operazione: e come operava in me la sua virtù: e non credendo, ciò potere narrare in brevità di

Sonetto, cominciai questa Canzone:

Si lungamente m' ba tenuto Amore,

E. costumato alla sua signoria,
Che così, com'el m' era forte in pria,
Così mi sta soave ora nel core.
Però quando mi toglie sì il valore,
Che gli spiriti par, che suggan via:
Aller sente la frale anima mia
Tanta dolcezza, che'l viso ne smore.
Poi prende Amore in me tanta virtute,
Che sa gli spirti miei andar parlando:
Ed escon suor chiamando,
La donna mia, per darmi più salute:
Questo m' avviene, ovunch' ella mi vede,
E sì è cosa umil, che non se crede.

Quomodo sola seder civitas plena populo: sacta est quasi vidua domina gentium. Io era nel proponimento ancora di questa Cauzone, e compiuta n'avea questa soprascritta Stanza; quando il Signore della Giustizia chiamò questa gentilissima, a gioriare sotto la insegna

gna di quella Reina benedetta, Maria, lo cui nome fu in grandissima reverenzia nelle parole di questa Beatrice beata. Ed avvegnachè forse piacerebbe al presente trattare alquanto della sua partita da noi, non è mio intendimento trattar qui, per tre ragioni. La prima, che ciò non è del presente proposito, se volemo guardare il proemio che precede quelto libello. La seconda si è, che posto, che sia del presente proposito, ancora non sarebbe sufficiente la mia penna a trattare, come si converrebbe, di ciò. La terze si è, che posto, che sosse l'uno e l'altro, non è convenevole a me trattare di ciò, per quello che trattando, convergebbe essere me laudatore di me medesimo. La qual cosa al postutto è biasimevole a chi 'l fa, e però lascio corale trattato ad altro chiosatore. Tuttavia, perocchè molte volte il numero del nove ha preso luogo tralle parole dinanzi, onde par che sia non sanza ragione: e nella sua partita, cotal numero, pare ch' avesse molto; conviensi di dire quindi alcuna cosa, accioechè pare al proposito convenirsi; onde prima dirò, come ebbe luogo nella sua partita: e poi n' assegnerò alcuna ragione, perchè questo numero su a lei cotanto amico.

Io dico, che secondo l'usanza d'Italia, l'anima sua nobilissima si parti nella prima ora del nono giorno del mese: e secondo l'usanza di Siria, ella si partì nel nono mese dell'anno, perocchè 'l primo mese è ivi (1) Tismin, lo quale a noi è Ottobre. E secondo l'usanza nostra, ella si parti in quell'anno della hostra Indizione, cioè degli anni Domini, in cui il perfetto numero era compiuto nove volte, in quel centinajo, nel quale in questo mondo ella fu posta, ed ella su de' Cristiani del terzodecimo centina. jo ; di lei questa potrebbe essere una ragione. Conciossiacosachè, secondo Tolomeo, e secondo la Cristiana verità, nove sieno gli Cieli che si muovono: e secondo comunione astrologa, li detti Cieli aoperino quaggiù, secondo la loro abinadine insieme, questo numero su amico di lei, per dare ad intendere, che nella sua generazione, tutti e nove li mobili Cieli persettissimamente s' avevano insieme. Questa è una ragione di ciò. Ma più sottilmente pensando, secondo la infallibile verità, questo numero su ella medesima, per similitudine dico; e ciò intendo così. Lo numero del tre è la radice del nove; perocchè sanza numero altro alcuno, per fe medesimo multiplicato, fa nove; siccome vedemo manisestamente, che tre via tre sa nove. Dunque, se'l tre per se medesimo è fattor del nove : ed il Fattore de' miracoli per se medesimo è tre, cioè: Padre, e Figliuolo, e Spirito Santo, li quali sono tre, ed uno; questa donna su accompagnata da questo numero del nove, a dare ad intendere, che ella era un nove, cioè un miracolo, la cui radice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile

<sup>(1)</sup> Tifmin. forle Tifi.

Trinità. Forse ancora per più sottil persons se vedrebbe in ciò più sottile ragione; ma questa è quella, che io ne veggio, e che più

mi piace.

Poichè la gentilissima donna su partira di questo secolo, rimale tutta la sopraddetta Città quasi vedova, dispositata da ogni dignità; onde io ancora lacrimando in questa disolata Città, scrissi a' Prencipi della terra alquanto della sua condizione, pigliando quello cominciamento di Jeremia: Quomedo sota setta, cer E questo dico, acciocch' altri non si maravigli, perchè io l'abbia allegato di sopra, quasi come entrata della nuova materia che apptesso viene. Se alcuno volesse me riprender di ciò, che non strivo qui le parole che seguitano a quelle allegate, scusomene; perocchè lo intendimento mio non su dal principio, di scrivere altro che per volgare; onde, conciossiacosachè le parole che seguitano a quelle, che sono allegate, sieno tutte Latine, sarebbe suori del mio intendimento, s' io le scrivessi: e simile intenzione so che ebbe questo mio primo amico, a cui ciò scrivo, cioè, che io gli scrivessi solamente in volgare.

Poichè gli miei occhi ebbero per alquanto tempo lacrimato, e tanto affaticati erano, che io non poteva sfogare la mia triftizia; pensai di volerla sfogare con alquante parole dolorose; e però proposi di fare una Canzone, nella quale piangendo ragionassi di lei, per cui tanto dolore era fatto distruggitore dell' anima mia; e

cominciai : Gli occhi dolenti.

Acciocche quella Canzone paja rimanere più vedova dopo il suo fine, la dividerò prima, che io la scriva, e cotal modo terrò da quinci innanzi. I' dico, che questa cattivella Canzone ha tre parti. La prima è proemio: nella seconda ragiono di lei: nella terza parlo alla Canzone piatosamente. La seconda comincia: Ita n' è Beatrice. La terza: Pietosa mia Canzone. La prima parte si divide in tre. Nella prima dico che mi muove a dire. Nella seconda dico, a cui voglio dire. Nella terza dico, di cui voglio dire. La seconda comincia : E perchè mi ricorda. La terza : E dicerò. Poscia, quando dico: Ita n'è Beatrice, ragiono di kei; e intorno a ciò fo due parti. Prima dico la cagione, perchè tolta ne fu: appresso dico, come altri si piagne della sua partita; e comincia questa parte: Partissi della sua. Questa parte si divide in tre. Nella prima dico, chi non la piagne. Nella seconda dico, chi la piagne. Nella terza dico la mia condizione. La seconda comincia: Mavien triftizia. La terza: Dannomi angoscia. Poscia, quando dico: Pietosa mia Canzone; parlo a questa Canzone, disegnandole, a quali donne se ne vada, e steasi con loro.

Gli occhi dolenti per pietà del core, Hanno di lacrimar sofferta pena; Sicchè per vinti son rimasi omai:

Ora,

Dta, i' i' veglio sfogare il delers, Ch' appece appece alla mente mi muna. Convienmi di parlar, traendo guai: E perch' el sei vicerda, ch' io parlai, Della mia donna, mentre che 1 vivea, Donne gentili, volentier con voi; Non vo' parlare altrui, Se non a cor gentil, che 'n donne sia: E dicerò di lei, piangendo poi, Che se n' e ita in Ciel subitamente; Ed ha lafciato Amor meco dolente. Ha n' è Beatrice in l' alto Cielo, Nel Reame, ove gli Angeli banno pace: E sta con loro: e voi donne ba tasciate. Non la ci tolse qualità di gielo, Nè di calor, siccome l'altre face: Ma sola su sua gran benignitate; Che luce della sua umilitate. Passò li Cieli con tanta virtute; Che fo maravigliar l'eterno Sire; Sicche dolce desire, Lo giunse, di chiamar tanta salutt: E fella di quaggiuso a se venire; Perchè vedea, ch' esta vita nojosa Non era degna di si gentil cosa. Partissi della sua bella persona, Piena di grazia, l'anima gentile; Ed essi gloriosa in loco degno. Chi non la piange, quando ne ragiona. Cuore ba di pietra, si malvagio, e vile, Ch' entrar non vi può spirito benegno. Non è di cuor villan si alto ingegno; Che possa immaginar di lei alquanto; E però non gli vien di pianger voglia. Ma vien triftizia, e doglia Di sospirare, e di morir di pianto; E d'ogni consolar l'anima spoglia, Chi vede nel pensiero alcuna volta, Qual' ella fu : e com' ella n' è tolta. Donanmi angoscia li sospiri forte, Quando 'l pensiero nella mente grave Mi reca quella, che m' ba'l cor diviso.

I vivea . 1. vivia per la nota fatta addietro.

Poichè detta su questa Canzone, si venne a me uno, il quale, secondo i gradi dell'amistà, è amico a me immediatamente dopo il primo; e questo su tanto distretto di sanguinità con questa gloriosa, che nullo più presso l'era. E poich' el su meco a ragionare, mi pregò ch'io gli dovessi dire alcuna cosa per una donna, che s'era morta: e simulava sue parole, acciocchè paresse che dicesse d'un'altra, la quale era morta certamente. Onde io accorgendomi, che questi dicea solo per questa benedetta, dissi di fare ciò che mi domandava il suo priego. Onde poi pensando a ciò, propuosi di sare un Sonetto, nel qual' io mi lamentassi alquanto; e di darlo a questo mio amico, acciocchè partassi alquanto; e di darlo a questo mio amico, acciocchè par

Erano usate di portar letizia; E tu., che sei figlinola di tristizia,. Vattene sconsolata a star con elle. resse che per sui l'avessi fatto; è dissi alsora questo Sonetto, che comincia così: Venite a intender si sospiri miei.

Questo Sonetto ha due parti. Nella prima chiamo Il sedeli d'Amore, che m' intendano. Nella seconda narro della mia misera condizione. La seconda comincia: Li qua disconsolati.

Venite a 'ntender li sospiri miei,
O cor' gentili, che pietà il desia;
Li qua' disconsolati vanno via;
E se non sosser , di dolor morrei.

Perocchè gli occhi mi sarebber rei
Molte siate più, ch' io non vorria,
Lasso di pianger si la donna mia,
i Ch' i' ssogherei il cor, piangendo lei.

Voi udirete lor chiamar sovente
La mia donna gentil, che se n'è gita
Al secol degno della sua virtute;

E dispregiar talora questa vita, In persona dell'anima dolente, Abbandonata dalla sua salute.

Poiche detto ebbi questo Sonetto, pensandomi, chi questi era, a cui lo'ntendeva di mandare, quasi come per lui fatto, vidi che povero mi pareva il servigio, e nudo a così distretta persona di questa gloriosa. E però, anzi che so gli dessi il soprascritto Sonetto, dissi due Stanze d'una Canzone: l'una per costui veracemente : e l'altra per me; avvegnachè paja l'una e l'altra per una persona detta, a chi non guarda sottilmente; ma chi sottilmente le mira, vede bene, che diverse persone parlano in ciò; che l'una non chiama sua donna costei, e l'altra sì, come appare manisestamente. Questa Canzone, e questo soprascritto Sonetto gli diedi, dicendo io a lui, che per lui folo fatto l'avea. La Canzone comincia: Quantunque volte. Nella prima Stanza si lamenta quesso mio amico caro, e distretto a lei. Nella seconda mi lamento io, cioè nell'altra Stanza che comincia: E si raccoglie. E così appare, che in questa Canzone si rammaricano due persone; Puna delle quali fi lamenta come fratello: l'altra come servidore.

Quantunque volte, lasso! mi rimembra,

Ch' io non debbo giammai

Veder la donna, ond' io và si dolente;

Tanto dolore intorno al cor m' assembra

La dolorosa mente,

Ch' i' dico: anima mia, che non ten vai?

Che li tormenti, che tu porterai

1 Ch' e' sfogberei . al. Ch' affogberieno.

. Nia o . Nel fecolin che L'è già tanto nojeso, Mi fan penfoso di paura sonte i i co o non ? Ond io chiamp, la morte, ..... Come soavers e dolce noto ripalo: E dies: vieni 4 me; con tanto amore, Ch' i' sono astioso di chianque muore. E' si raccoglie negli miei sospiri Un suono di pietate, Che va chiamando morte tuttavia: A lei si volser, tutți i miej disri, Quando la donna mia . Fu giunta dalla sua crudelitate: Perçhè 'l piacere della sua biltate,. Partendo se' dalla nostra veduta, Diceme spirital bellezza, e grande, Che per lo Ciel si spande Luce d' Amor, che gli Angeli saluta; E lo 'ntelletto loro alto, e sottile Face maravigliar, sì n' è gentile.

In quel giorno, nel quale si compieva l' anno, che questa donna era fatta delle cittadine di vita eterna, io mi sedeva in parte, nella quale, ricordandomi di lei, io disegnava uno Angelo sopra certe tavolette; e mentre io il disegnava, volsi gli occhi, e vidi lungo me uomini, alli quali si conveniva di fare onore: eriguardayano quello che io facea: e secondochè mi fu detto poi, essi erano stati già alquanto anzi che io me n' accorgessi . Quando gli vidi, mi levai; e salutando loro, dissi: Altri era teste meco, e perciò pensava. Onde partiti costoro, ritornato alla mia opera, cioè del disegnare, sacendo ciò, mi venne un pensiero di dire parole per rima, quasi per annovale di lei: e scrivere a costoro, li quali erano venuti a me; e dissi allora questo Sonetto, il quale comincia: Era venuta. Questo Sonetto ha due cominciamenti; e però si dividerà secondo l'uno, e secondo l'altro. Dico che, secondo il primo quelto Sonetto ha tre parti. Nella prima dico, che quella donna era già nella mia memoria. Nella seconda dico quello, che Amore però mi facea. Nella terza dico degli effetti d' Amore. La seconda comincia: Amor, che. La terza: Piangendo ascivan. Questa parte si divide in due. Nella prima dico, che tutti li miei sospiri uscivan parlando. Nella seconda dico, che alquanti diceano certe parole diverse dagli altri. La seconda comincia: Ma quegli. Per questo medesimo modo si divide secondo l'altro cominciamento; salvo che nella prima parte di-

CQ,

co, quando quella donna era così venuta nella mia memoria; e ciò non dico nell'altro Elluno de così venuta nella mia memoria;

Era venuta nella mente minima. La genut donna, che per suo vatore Pu postà dall'Attismo Signore, Nel Ciel dell'umità, dove Maria.

## Il secondo cominciamento è :

Era venuta nella mente mia

Quella donna gentil, cui piange Amore,
Entro quel punto, che lo suo valore
Vi trasse a riguardar quel, ch'io facia.

Amor, che nella mente la sentia,
S'era svegliato nel distrutto core:
E diceva a'sospiri: andate fore;
Perchè ciascun dolente se'n partia.

Piangendo uscivan suori del mio petto,
Con una voce, che sovente mena
Le lagrime dogliose agli occhi trissi.

Ma quegli, che n'uscian con maggior pena,
Venien dicendo: o nobile intelletto,
Oggi sa l'anno, che nel Ciel salisti.

Poi per alquanto tempo, conciosossecosache io sossi in parte, nella quale mi ricordava del passato tempo, molto stava penioso, è con dolorosi pensamenti, tantochè mi sacevan parere di fuori una vista di terribile sbigottimento. Ond' io accorgendomi del mio travagliare, levai gli occhi per vedere, se altri mi vedesse. Allora vidi, che una gentil donna da una finestra mi guardava sì pietosamente, quanto alla vista, che tutta la pietà pareva in lei raccolta. Onde, conciossiacolachè quando i miseri veggiono di loro compassione altrui, piuttosto si muovono a lacrimare, quasi come di se stessi avendo pietà; io sentii allora gli miei occhi cominciare a volere piangere; e però temendo di non mostrare la mia vil vita, mi partii dinanzi dagli occhi di questa gentile, e dicea poi fra me medesimo : e' non può essere, che con quella piatosa donna non sia nobilissimó Amore; e però propuosi di dire un Sonetto, nel quale io parlassi a lei, e conchiudessi in esso tutto ciò, che narrato è in questa ragione; e cominciai: Videro .

Questo Sonetto è chiaro, e però non si divide.

Videro gli occhi miei, quanta pietate
Era apparita in la vostra figura,
Quando guardaste gli atti, e la statura,
Eh'io saccio pel dolor molte siate.
Allor m'accorsi, che voi pensavate
La qualità della mia vita oscura;
Sicchè mi giunse nello cor paura
Di dimostrar cogli occhi mia viltate.
E tolsmi dinanzi a voi, sentendo,
Che si movean le lacrime dal core,
Chè era sommosso dalla vostra vista.
Io dicea poscia nell'anima trista:
Ben'è con quella donna quello Amore,
Lo qual mi sace andar così piangendo.

Avvenne poi, che là, dovunque questa donna mi vedea, si facea d'una vista pietosa, e d'un color pallido, quasi come d'Amore; onde molte volte mi ricordava della mia nobilissima donna, che di simile colore si mostrava tuttavia. È certo molte volte, non potendo lacrimare, nè dissogare la mia trissizia, io andava per vedere questa pietosa donna, la quale pareva che tirasse le lagrime suori degli occhi miei, per la sua vista; e però mi venne volontà di dire anche parole, parlando a lei; e dissi:

Color d'Amore, e di pietà sembianti

Non preser mai così mirabilmente
Viso di donna, per veder sovente
Occhi gentili, e dolorosi pianti;
Come lo vostro, qualora davanti
Vedetevi la mia labbia dolente;
Sicchè per voi mi vien cosa alla mente,
Chi i temo forte, non lo cor si schianti.
Io non posso tener gli occhi distrutti,
Che non riguardin voi spesse siate,
Pel desiderio di pianger, chi egli hanno.
E voi crescete si lor volontate,
Che della voglia si consuman tutti;
Ma lacrimar dinanzi a voi non sanno.

Questo Sonetto è chiaro; e però non si divide.

Io venni a tanto per la vista di questa donna, che gli occhi

Ch'era sommosso. al. ch'eran sommosso.

DI DANTE. chi miei si cominciarono a dilettare troppo di vederla, onde molte volte me ne crucciava nel mio cuore , ed avevamene per vile affai : e più volte bestemmiava la vanità degli occhi miei, e diceva loro nel mio pensiero: Or voi solevate far piagnere, chi vedea la vostra dolorosa condizione; ed ora pare che vogliate dimenticarlo per questa donna, che vi mira, che non mira voi, se non in quanto, che le pesa della gloriofa donna, di cui pianger folete; ma quanto potete, fate, che io la vi rammentero molto, maladetti occhi, che mai, se non dopo la morte, non dovrebbero le vostre lacrime essere ristate. E quando così aveva detto, fra me medesimo, agli occhi miei; e gli sospiri m'assalivano grandissimi, ed angosciosi. Ed acciocchè questa battaglia, che io aveva meco, non rimanesse non saputa, pur dal misero che la sentia, propuosi di fare un Sonetto, e di comprendere in esso questa orribile condizione; e disti questo Sonetto che dice: L'amaro lacrimar.

Questo Sonetto ha due parti. Nella prima parlo agli occhi miei, siccome parlava lo mio cuore in me medesimo. Nella seconda commuovo alcuna dubitazione, manifestando chi è che così parla. E comincia questa parte: Così dice. Potrebbe bene questa parte ancora ricevere più divisioni, ma sarieno indarno, perocchè è manifesto per la precedente ragione.

L'amaro lacrimar, che voi faceste,
Occhi miei, eosì lunga stagione,
Facean màravigliar l'altre persone
Della pietate, come voi vedeste.
Ora mi par, che voi l'obbliereste,
S'io sossi dal mio lato sì fellone;
Ch' i'non ven disturbassi ogni cagione,
Membrandovi colei, cui voi piangeste.
La vostra vanità mi sa pensare,
E spaventami sì, ch' i' temo sorte,
Del viso d'una donna, che vi mira.
Voi non dovreste mai, se non per morte
La nostra donna, ch' è morta, obbliare.
Così dice it mio core, e poi sospira.

Ricoverai adunque la vista di questa donna in si nuova condizione, che molte volte ne pensava, siccome di persona, che troppo mi piacesse; e pensava di lei così. Questa è una donna gentile, bella, giovane, e savia, ed apparita sorse per

N volontà d' Amore, acciocchè la mia vita si riposi. E moste volte pensava più amorosamente, tanto che'l caore consentiva in hui, cioè nel suo ragionare: e quand' io avea consentito ciò, io mi ripensava, siccome dalla ragione mosso, e dicea fra me medesimo: Deh, che pensiero è questo, che in così vil modo vuol conselarmi, e non mi lascia altro pensare? Poi si rilevava un' altro pensiero, e diceami: Or tu se' stato in tanta tribolazione, perchè non vuo' tu ritrarti da tanta amaritudine? Tu vedi, che questo è uno spiramento che ne reca li disiri d'Amore dinanzi, ed è mosso da così gentil parte, come è quella degli occhi della donna, che tanto pietosa ci s'è mostrata. Onde io avendo così più volte combattato in me medesimo, ancora ne volli dire alquante parole; e perocchè la battaglia de' pensieri vinceano coloro, che per lei parlavano, mi parve che si convenisse parlare a lei; e dissi questo Sonetto, il qual comincia: Gentil pensiero. E dico gentile, in quanto ragionava di gentil donna; che per altro era vilifsimo. E fo in questo Sonetto due parti di me, secondochè li miei pensieri erano in due divisi. L'una parte chiamo cuore, cioè l'appetito: l'altra chiamo anima, cioè la ragione; e dico, come l'uno dice all'altro. E che degno sia di chiamare l'appetito cuore, e la ragione anima, assai è manisesto a coloro, a cui mi piace che ciò sia aperto. Vero è, che nel precedente Sonetto io fo la parte del cuore contro a quella degli occhi; e ciò par contrario di quel, che io dico nel presente; e però dico, che ivi il cuore anche intendo per appetito; perocchè maggior desiderio era il mio ancora, di ricordarmi della gentilissima donna mia, che di veder costei; ed avvegnachè alcuno appetito n'avessi già, ma leggier parea; onde appare, che l'uno detto non è contrario all'altro.

Questo Sonetto ha tre parti. Nella prima comincio a dire a questa donna, come 'l mio desiderio si volge tutto verso lei. Nella seconda dico, come l'Anima, cioè la ragione, dice al cuore, cioè all'appetito. Nella terza dico, com' ella risponde. La seconda parte comincia: L'Anima dice. La terza: Ei le

ri∫ponde.

Gentil pensiero, che parla di voi,
Sen viene a dimorar meco sovente:
E ragiona d'Amor sì dolcemente,
Che sace consentir lo core in lui.
L'Anima dice al cor: chi è costui,
Che viene a consolar la nostra mente?

Ed

Ed à la fua virtu tanto possente,

Cli altre pensieu non lascia star, con noi?

Bui le risponde: o anima pensosa.

Questi è uno spinitel nuovo d' Amore,

Che reca innanci me li suoi dissi.

E la sua vitu, e tutto il suo valore,

Mosse dagli occhi di quella pietosa,

Che se turbava de vostri martiri.

· Contro a questo avversario della ragione si levò un dì. quesi nell'era della nona, una forte immaginazione in me; che mi parez vedere quella gloriola Beatrice con quelle vedimenta fanguigne, colle quali apparve prima agli occhi miei: e pareami giovane in fimile età a quella, in che prima la vidi. Allora incominciai a pensar di lei:, e ricordandomene secondo l'ordine del tempo pallato, il mio cuore cominciò dolorosamente a pentirsi del desiderio, al quale sì vilmente s'era infeiato possedere alquanti di contro alla costanza della ragione. E discacciato questo cotal malvagio desiderio, si rivolfero gli misi pensamenti tutti alla loro gentilissima Beatriee. E dico che d'allora innanzi cominciai a pensare di lei si, con tutto il vergognoso cuore, che li sospiri manisestavano ciò molte volte; perocchè quasi, tutti diceano nel loto useire, quello che nel cuore in ragionava, cioè l'amore di quella gentilissima, e come si partio da noi : e molte volte avvenia, che tanto dolore avea in se alcuno pensiero, che io dimenticava lui, e là dov'io era. Per questo raccendimento di sospiri, si raccese il sollevato lacrimare in guisa, che gli miei occhi pareano due cose, che desideressono pur di piangere. E spesso avvenia, che per lo lungo continuare del pianto, dintorno a loro si facea un colore purpureo, lo quale snole apparire per alcuno martire, che altri riceva. Onde appare, che della loro vanità furon degnamente guiderdonati; ficehè d'allora imanzi non poterono mirare persona che gli guardasse, siechè loro potesse trarre a loro intendimento. Onde io volendo, che cotal desiderio malvagio, e vana tentazione paresse distrutta, sicchè alcun dubbio non potessero inducere le rimate parole, che io aveva dette dinanzi, propuosi di fare un Sonetto, nel qual'io comprendessi la sentenza di questa ragione, edissi allora: Lasso! per forza, ec. Dissi: Lasso, in quanto mi vergognava di ciò, che li miei occhi avean così vaneggiato. Questo Sonetto non si divide, perocchè assai il manisesta la sua ragione.

z de' vostri, al. de' nostri.

VIIA NOVA

Lasso! per forza di molti sospiri

Che nascon de'penser, che son mel core;
Gli occhi son vinti, e non hanno valore
Di niguardar persona, che gli miri.

E satti son, che pajon due distri,
Di lacrimare, e di mostrar dolore;
E spesse volte piangon sì, ch' Amore,
Gli cerchia di corona di martiri.

Questi penseri, e li sospir, ch' i gitto,
Diventan dentro al cor sì angosciosi,
Ch' Amor vi tramortisce, sì glien duole:

Perocch'egli hanno in se, sì dolorosi,
Quel dolce nome di Madonna scritto,
E della morte sua molte parole.

Dopo questa tribolazione, avvenne in quel tempo, che molta gente andava per vedere quella Immagine Benedetta; la quale Gesù Cristo lasciò a noi per esemplo della bellissima sua figura, la qual vede la mia donna gloriosamente; che alquanti peregrini passavano per una via, la quale è quasi in mezzo della Città, dove nacque, e vivette, e morì la gentilissima donna: e andavano, secondochè mi parve, molto penfosi; onde io pensando a loro, dissi fra me medesimo: Questi peregrini mi pajono di lontana parte, e non credo che anche udisser parlare di questa donna, e non ne sanno niente; ànzi gli loro pensieri son d'altre cose, che di queste qui, che essi forse pensano di loro amici lontani, li quali noi non conoscemo. Poi dicea fra me medesimo: io so, che se essi fossero di propinquo paese, in alcuna vista parrebber turbati, passando per lo mezzo della dolorosa Città. Poi dicea fra me medesimo : se io gli potessi tenere alquanto, io pur gli farei piangere, anzi che essi uscissero di questa Città; perocchè io direi parole, le quali farebber piangere chiunque le 'ntendesse. Onde passati costoro dalla mia veduta, proposi di fare un Sonetto, nel quale io manifestassi ciò ch' io aveva detto fra me medesimo. Ed acciocchè più paresse pietoso, proposi di dire, come se io avessi parlato a loro; e dissi questo Sonetto, il quale comincia: Deb peregrini, ec. E dissi peregrini, secondo la larga fignificazione del vocabolo: Che peregrizi si possono intendere in due modi : in largo, ed in istretto. In largo, inquanto è peregrino chiunque è fuori della sua patria: in modo stretto, non s'intende peregrino, se non chi va verso la Casa di San Jacopo, o riede. E però è da sapere, che in tre modi si chiamano propriamente le genti, che vanno al fervigio dell' Altissimo. Ghiamansi Palmieri, inquanto vanno Oltramare; laonde molte volte recano la palma. Chiamansi Peregrini, inquanto vanno alla Casa di Galizia; perocchè la sepultura di San Jacopo su più lontana dalla sua patria, che d'alcuno altro Apostolo. Chiamansi Romei, inquanto vanno a Roma; là ove questi, che io chiamo peregrini, an-

Questo Sonetto non si divide, perocshè assai il manisesta la

fue ragione.

Dela peregrini, che pensosi andate,
Forse di cosa, che non vi è presente;
Venitz voi di si lontana gente,
Come alla vista voi ne dimostrate?
Che non piangete, quando voi passate
Per lo suo mezzo la città dolente,
Come quelle persone, che niente
Par; che intendesser la sua gravitate?
Se voi restate, a per volere udire;
Certo lo core de sospir mi dice,
Che lacrimondo n'uscireste pai.
Ella ha perduta la sua Beatrice:
E le parole, ali uom di lei può dire,
Hanno virtù di sar piangere altrui.

Poi mandaron due donne gentili a me, pregandomi, che io mandassi loro di queste mie parele rimate; onde io pensando la loro nobiltà, proposi di mandar loro, e di sare una cosa nuova, la quale io mandassi loro con esse; acciocchè più onorevolmente adempissi li loro prieglai. E dissi allora un Sonetto, il quale narra del mio stata : e mandalo loro col precedente Sonetto accompagnato, e con un'altro che comincia: Venite a intendar li sospiri misi. Il Sonetto, il quale io seci alsora, comincia: Clire la spera.

Questo Sonetto ha in se cinque parti. Nella prima dies, là eve va il mio pensiero, nominandol per nome d'alcuno suo effetto. Nella seconda dies, perchè va lassà, chi 'l sa così andare. Nella terza dies quello che vide: cioè, una donna onorata lassà: e chiamolo allora spisito peregrino, acciocchè spiritualmente va lassà; e siccome peregrino è suosi della sua patria vista. Nella quarta diese cam' egli la veda, cioè in tale qualità, che io non la posso intendere; cioè a dire, che 'l mio pensiero sale nella qualità di costei in grado, che 'l mio intelletto no 'l può comprendere; conciossa-

G 2

2 per volere. al. per velerie.

cosachè nostro intelletto s'abbia a quelle benedette anime come l'occhio nostro debole al Sole : e ciò dice il Filosofo nel secondo della Metassisca. Nella quinta dico, che avvegnach' io non possa vedere, là ove 'l pensiero mi trae, cioè alla sua mirabile qualità, almeno intendo questo, cioè, che tutto è il cotal pensare della mia donna, perchè io sento spesso il suo nome nel mio pensiero. E nel fine di questa quinta parte dico: donne mie care : a dare ad intendere, che son donne quelle, a cui io parlo. La seconda parte comincia: Intelligenza nuova. La terza: Quand egli è giunto. La quarta: Vedela tal. La quinta: So io, ch' el parla. Potrebbesi più sottilmente ancora dividere, e più sottilmente fare intendere; ma puossa dividerlo.

Oltre la spera, che più larga gira,

Passa il sospiro, ch'esce del mio core:

Intelligenza nuova, che l'amore

Piangendo mette in lui, pur su lo tira.

Quand'egli è giunto là, ove'l disra;

Vede una donna, che riceve onore,

E luce sì, che per lo suo splendore,

Lo peregrino spirito la mira.

Vedela tal, che quando il mi ridice,

Io non lo intendo, sì parla sottile

Al cor dolente, che lo sa parlare.

So io, ch'el parla di quella gentile;

Perocchè spesso ricorda Beatrice,

Sicch'io lo 'ntendo ben, donne mie care.

Appresso a questo Sonetto apparve a me una mirabil visione, nella quale io vidi cose, che mi secero proporre di non dir più di questa benedetta, infino a tanto, che io non potessi più degnamente trattar di lei; e di venire a ciò, io studio quant' io posso, siccom' ella sa veracemente. Sicchè, se piacere sarà di colui, a cui tutte le cose vivono, che la mia vita per alquanti anni perseveri; spero di dire di lei quello, che mai non su detto d'alcuna: e poi piaccia a colui, ch'è Sire della cortesia, che la mia anima se ne possa gire a vedere la gloria della sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui, qui est per omnia sacula benedictus.

Il Fine della Vita Nuova di Dante.

CON-



## CONVITO DI DANTE

## ALIGHIERI.

ICCOME dice il Filosofo (2) nel principio della prima Filosofia, tutti gli nomini naturalmente disiderano di sapere. La ragione di che puote essere sie, che ciascuna cosa, da provvidenzia di propia natura impinta, è inclinabile alla sua perfezione; onde, acciocchò la scienza è ultima perfezione della nostra anima, nella quale stà

la nottra ultima felicità, tutti naturalmente al suo desiderio siamo suggetti. Veramente da questa nobilissima persezione molti sono privati per diverse cagioni, che dentro dall'uomo, e di suori da esso, sui rimuovono dall'abito di scienzia. Dentro dall'uomo possono essere (2) due disetti: è impedito l'uno dallo dall

(1) Nel principio della prima Filosofia. 2l. nel principio della sua meluno. 2l. due disetti e impedimenti : tassisca Filosofia. \* Metassisca, sorle glossema.

dalla parte del corpo: l'altro dalla parte dell'anima. Dalla parte del corpo è, quando le parti sono indebitamente disposte, sicchè nulla ricevere può; siccome sono sordi, e muti, e loro simili. Dalla parte dell'anima, è, quando la malizia (1) vince in essa: sicchè si sa seguitatrice di viziose dilettazioni, nelle quali riceve tanto inganno, che per quelle ogni cosa tierie a vile. Di fuori dall'uomo possono essere similemente due cagioni intese, l'una delle quali è induttrice di necessità, l'altra di pigrizia. La prima è la cura familiare e civile, la quale convenevolmente a se tiene degli uomini il maggior numero, sicchè in ozio di speculazione essere non possono. L'altra è il difetto del luogo, ove la persona è nata, e nudrita; che talora sarà da ogni studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontano. Le due di queste cagioni, cioè la prima dalla parte di fuori, non sono da vituperare, ma da scusare, e di perdono degne; le due altre, avvegnachè l'una più, sono degne di biasimo, e d'abominazione. Manisestamente adunque può vedere, chi bene considera, che pochi rimangono quelli, che all'abito, da tutti (2) confiderato, possano pervenire; e innumerabili quasi sono gl'impediti, che di questo cibo da tutti sempre vivono assamati. O beati que pochi, che seggono a quella mensa, ove il pane degli Angeli si mangia! e, miseri quelli, che colle pecore hanno comune cibo! Ma perocchè ciascuno a ciascuno uomo è naturalmente amico: e ciascuno amico si duole del difetto di colui, ch'egli ama; coloro, che a così alta mensa sono cibati, non sanza misericordia sono in ver di quelli, che in bestiale pastura veggiono erba, e ghiande gire mangiando. E, acciocchè misericordia e madre: di benefizio, sempre liberalmente coloro che sanno, porgono della loro buona ricchezza alli veri poveri; e sono quasi fonte vivo, della cui acqua si rifrigera la natural sete, che di sopra è nominata. E io adunque, che non seggo alla beata mensa, ma suggito dalla pastura del vulgo, a'piedi di coloro che seggono, ricolgo di quello che da loro cade: e conosco la misera vita di quelli, che dietro m'ho lasciati; per la dolcezza, che io fento in quello, che appoco appoco ricolgo, misericordevolmente mosso, non me dimenticando, per si miferi alcuna cofa hoe rifervata, la quale agli occhi loro già è più tempo ho dimostrata, e in ciò gli ho fatti maggiormente voglios. Perchè, ora volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale Convito di ciò, ch'i' ho loro moltrato: e

(1) quan-

<sup>(2)</sup> vince in effa. A. viene in effa. | \* L. defiderate.
(2) confiderate, h. avuse in vifta.

di quello pane, ch'è mestiere a così satta vivanda, sanza lo quale da loro non potrebbe essere mangiata: e a questo Convito, di quello pane degno, cotal vivanda qual'io intendo indarno essere ministrata. E però ad esso non voglio s'assetti alcuno, male de suoi organi disposto; perocchè nè denti, nè lingua ac, nè palato, nè alcuno affettatore di vizj; perocchè lo stomaco suo è pieno d'omori venenosi contrari, sicchè mia vivanda non terrebbe. Ma vegnaci qualunque è familiare, . civile, nella umana fame rimafo: e ad una menfa cogli altri simili impediti s'assetti: e alli loro piedi si pongano tutti quelli che per pigrizia si sono stati, che non sono degni di più alte sedere: e quegli, e questi prendano la mia vivanda col pane, che la farò loro e gustare, e patire. La vivanda di questo Convito sarà di quattordici maniere ordinata, cioè quattordici Canzoni, sì d'Amore, come di Virtù materiate; le quali, sanza lo presente pane, aveano d'alcuna scurità ombra, sicchè a molti lor bellezza, più che lor bontà, era in grado; ma questo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce, la quale ogni colore di loro sentenzia farà parvente. E se nella presente opera, la quale è Convito nominata, e vo' che sia, più virilmente si trattasse, che nella Vita Nuova; non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo, siccome ragionevolmente, quella fervida e passionata, questa temperata e virile essere conviene. Che altro si conviene e dire, e operare a una etade, che ad altra; perchè certi costumi sono idonei, e laudabili a una etade, che sono seonci, e biasimevoli ad altra, siccome di sotto nel quarto trattato di questo libro sarà propia ragione mostrata. E io in quella dinanzi all'entrata di mia gioventute parlai, e in questa di poi quella già trapassata. E conciossiacosachè la vera intenzione mia fosse altra, che quella, che di fuori mostrano le Canzoni predette, per allegorica sposizione quelle intendo mostrare: appresso la litterale storia ragionata; sicchè l'una ragione, e l'altra darà sapore a coloro, che a questa cena sono convitati; li quali priego tutti, che se il Convito non fosse tanto splendido, (1) quanto conviene alla sua grida; che, non al mio volere, ma alla mia facultate imputino ogni difetto; perocchè la mia voglia di

Nel

compiuta, e cara liberalità è qui seguace.

<sup>(</sup>I) quanto compiene alla sua gri-da, \* alla sua grida, cioè, bando; ende imbandigione (dal bandire) i (2) non

Nel comingiamento di cialcuno bene ordinato Convito leplionocli Sergenti prendere lo pane apposito, e quello purgere da ogni macula; perch'io, che nella presente scrittura cengo mogo di quelli , da due macole mondare: intendo primicramente quelta sposizione, che per pane si conta nel mio corredo. L'una è, che parlare alcuno di so medesimo pare non licito: l'altra si è, che parlare, sponendo troppo a sondo, pal re non razionevole. E lo illicito, e 'l non ragionevole il coltello del mio giudicio purga in questa forma. Non si concede per li rettorici, alcuno di se medesimo, sanza necessaria cagione, parlare. E da ciò è l'uomo rimosso, perchè parlare non si può d'alcuno, che 'l parlatore non lodi, o non biasimi quel-· li, di cui egli parla; le quali due cagioni rusticamente stanno a fare di se nella bocca di ciascuno. E per levare un dubbio, che quivi surge, dico, che peggio sta biasimare, che lodare; avvegnache l'uno, e l'altro non sia da fare. La ragione è, che qualunque cosa è per se da biasimare, è più laida, che quella ch' è per accidente. Dispregiare se medesimo è per se biasimevole; perocchè allo amico dee l'uomo lo suo difetto contare segretamente: e nullo è più amico, che l'uomo a se; onde nella camera de'suoi pensieri se medesimo riprendere dee, e piangere li suoi disetti, e non palese. Ancora del non potere, e del non sapere bene se menare, le più volte non è l' nomo vituperato, ma del non volere è sempre; perchè nel volere, e nel non volere nostro si giudica la malizia, e la bontade. E perciò chi biasima se medesimo, appruova se conoscere lo suo disetto: appruova se non essere buono; perchè per se è da lasciate di parlare, se biasimando. Lodare se, è da fuggire, siccome male per accidente; in quanto lodare non si può, che quella loda non sia maggiormente vicuperio: e laido, nella punta delle parole: e vituperio, chi cerca loro nel ventre. Che parole fono fatte per mostrare quello che non si sa. Onde, chi loda se, mostra che non crede essere buono tenuto, che non gl'incontra sanza maliziata coscienza; la quale, se lodando, discuopre, e discoprendo si biasima. E ancora la propia loda, e 'l propio biasimo è da suggire per una cagione igualmente, siccome falsa testimonianza fare, perocchè (1) non è uomo, che

<sup>(</sup>t) non d uomo, che sia di se vero e giusto misuratore: tanto la propria carità no 'nganna. La propria
carità, cioè l' ambr proprio. In un
Lessico Greco-latino, stampato in
Ferrara nel 1510. per Giovanni Ma-

sia di se vero e giusto misuratore: tanto la propia carità ne'nganna. Onde avviene, che ciascuno ha nel suo giudicio le miture del falso mercatante, che vende coll'una, e compera coll'altra; e ciascuno con ampia misura cerca lo suo mal fare, e con piccola cerca lo bene; sicchè il numero, e la quantità, e 'l peso del bene li pare più, che se con giusta misura sosse saggiato; e quello del male meno. Perchè, parlando di se con loda, o col contrario, o dice falso, per rispetto alla cosa, di che parla: o dice falso, per rispetto alla sua sentenzia; che l' una e l'altra è falsità. E però, conciossecosachè'l consentire è un confessare; villania sa, chi loda, o chi biasima dinanzi al viso alcuno: perchè nè consentire, nè negare puote lo così estimato, sanza cadere in colpa di lodarsi, o di biasimarsi. Salva qui la via della debita correzione, ch'essere non può sanza improperio del falso, chi correggere s'intende: e salva la via del debito onorare e magnificare, la quale passare non si può, sanza sare menzione dell' opere virtuose, o delle dignitadi virtuosamente acquistate; veramente al principale intendimento tornando, dico, com'è toccato di sopra, per necessarie cagioni lo parlare di se è conceduto; e intra l'altre necessarie cagioni due sono più manifeste: l'una è, quando sanza ragionare di se, grande infamia, e pericolo non si può cessare; e. allora si concede per la ragione, che delli due sentieri prendere lo meno reo, è quasi prendere un buono. E questa necessità mosse Boezio, di se medesimo parlare; acciocchè, sotto protesto di consolazione, scusasse la perpetuale infamia del suo esilio, mostrando, quello essere ingiusto, poiche altro scusatore

attinent , dispiciamus . Hinc jure | arbeumis poon m' est me o ebus e-Horatius coccum amorem sui dixit : | xeis: passim, scilicet, in ore om-& Arifioteles quafi probrosam oidau- nium esse, decere sibi quemque na-Ti appellationem aversatur in nono tura maxime amicum effe. Cujus Moralium; fieri enim non potest, ut Sententia & Aristoteles in Septimo de qui omnia proprits commodis metitur, bumane societatis leges observet. Non ibo tamen inficiat, cuique animantum infitum a natura, ut se maels, quam ceteros omnes, amet ac ptum: tueatur. Hinc Terentianum illudin Andria: (Act. 11, sc. v.)

Verum illud verbum est, vulgo

quod dici solet:

OMNES SIBI MALLE ME-LIUS ESSE, QUAM ALTERI. Et illud apud Gracos vulgasum : pila dice Platone : o pilar tuplou mi meο έπυτυ πλάρη έδεις έδενα. Et Plat | et w φιλούμενον: l'amante s'accieca to in quinte de Legibus : Toum de interne all'amate; cioè l'uomo in-Errer & hehourer, wis pilos aurorais torno a fe ftello.

sententia & Aristoteles in septimo de Moribus ad Eudemum sic meminit: Δοκά γάρ ερίοις μάλιςα έκαςος αυτός άυτο φίλος. Εκ qua bominum opinione videtur illud Euripidis acce-

Ως πάς τις αυτών τὰ πέλας μαλλον φιλά.

Quod quisque ceteris se amat vehementius.

\* Gr. pilautia. Inglese, self-love. Horat. cacus amor sui; del quale

non si levava. L'altra è, quando, per ragionare di se grandistima utilità ne segue altrui per via di dottrina; e quessa ragione mosse Agustino nelle sue Consessioni, a parlare di Le. che per la processo, della sua vita, lo quale su di buono in buono, e di buono in migliore, a di migliore in ottimo, ne diede esemplo, e dottrina, la quale per si vero testimonio ricevere non si poteva. Perche, se l'una e l'altra di queste ragioni mi scula sufficientemente, il pane del mio, formento è purgato dalla prima sua macola. Movemi timore d'infamia, e movemi dissiderio di dottrina dare, la quale altri veramente dare non può. Temo la infamia, di tanta passione avere seguita, quanto concepe chi legge, le soprannominate Canzoni in me avere signoreggiato; la quale infamia di cessa per lo presente di me parlare interamente; lo quale mostra, che non passione, ma virtù sie stata la movente cagione. Intendo anche mostrare la vera sentenza di quelle, che per alcuno vedere non si può, s' io non la conto, perch' è nascosa sotto figura d'allegoria; e questo non solamente darà diletto buono a udire, ma sottile ammaestramento, e a così parlare, e a così intendere l'altrui scritture.

Degna di molta riprensione è la cosa, ch'è ordinata a torre alcuno difetto per se medesima, e quello induce; siccome guelli, che fosse mandato a partire una zusta, e prima che partisse quella, ne cominciasse un'altra. E perceche Ilmio pane è purgato d'una parte, convientomi purgare dall'altra; per fuggire questa riprensione, che 'l mio scritto, che quasi Comento dire si può, è ordinato a levare il disetto delle Canzoni sopraddette, e esso per se sia forse in parte un poco duro; la qual durezza, per fuggire maggiore difetto, non per ignoranza, è qui pensata. Ahi piaciuto sosse al Dispensatore dell' universo, che la cagione della mia scusa mai non fosse stata; che nè altri contro a me avria fallato, nè io sofferto avrei pena ingiustamente: pena, dico, d'esilio, e di povertà; poiche fu piacere de'cittadini della bellissima, e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno, nel quale nato e nudrito fui fino al colmo della mia vita; e nel quale, con buona pace di quella, disidero con tutto il cuore di ripolare l'animo stanco, e terminare il tempo che m'è dato; per le parti quasi sutte, alle quali questa lingua si stende, perègrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contro a mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essero imputata. Veramente io sono stato legno sanza vela, e sanza governo, portato a diversi porti, e foci,

foci, e îlti dal vento leccos che vapora la dolorofa poverta s e sono apparito agli occhi a molti, che forse per alcuma fama in altra forma, in aveano immaginato; nel colpetto de diik li, non iolamente mia persona invilio, ma di minor pregio Il fece ogni opera, sì già fatta, come quella che fosse a fare. La ragione, perchè ciò incontra, non pure in me, ma in tutti, brievemente ofa qui piace toccare: (1) e prima, perchè la filma oltre la verità si sappia: e poi, perchè la presenza oltre la verità strighe la fama buona, principalmente generata dalla buona operazione nella mente dell'amico, e da quella è prima partorita ( che la mente del nemico, avvegnachè riceva 'il seme, non concepe quella mente, che prima la partorisce) sì per fare più ornato suo presente, si per la carità dell'amico che lo siceve, non si tiene alli termini del vero, ma passa quelli. E quando per ornare ciò che dice, li passa, contto a coscienza parla: quando inganno di carità il sa passare, non parla contro a esso. La seconda mente che ciò riceve, non solamente alla dilettazione dalla prima sta contenta, ma'l fuo riportamento, siccome qui suo effetto proccura d'adornare; e sì, che per questo fare, e per lo'nganno, che riceve dalla carità; in lui generata, quella più ampia fa, che a lei non viene, e con concordia e con discordia di coscienza, come la prima. E questo sa la terza ricevitrice, e la quarta; e così in infinito si dilata. E così volgendo le cagioni sopraddette nelle contrarie si può vedere la ragione dalla

(1) e prima, perchè la filma oltre la verstà si sappia. al. si sciampiare de l'isterio che ampliare, satto come da un Lat. exempliare; volg. disendere, della Grusca. Usa bene spesso la presenza oltre la verità s'allentana e però soggiugne: E poi, perchè la presenza oltre la verità firigne la santa buona: ove si vede, che l'opposto di sosampiare, viene ad esse in scartare, se si la santa buona: ove si vede, che l'opposto di sosampiare, viene ad esse la volte è privati va, comini: ed alle volte è accrescitiva, come in sforzare, si muovere, ed altri. Quando poi la voce possitiva comincia in vocale, allora la 8 va accompagnata col C, siccome avviene in scappare, ec. Il nostro sul dire a che avannichà le cossi debta dire la vera quantità; resta quare, scappassa col C, siccome avviene in scappassa le cossi debta dire i il medesimo se ciò è nel principio del seguente capitolo al v. 3. della pag. 12. ove si legge: Mostrata ragione immangi, perchè la sama dilata lo bene e lo male oltre la vera quantità; resta in questo capitolo a mostrare questio ragioni, che samo vedere, perchè anno vedere, perchè anno vedere, perchè anno vedere perche per la que si que la que si con si su con si su con si su que si con si su con si su con si su que si su con Autore nel sopraccitato luogo ragioni, che sanno vedere, perchè vuol dire, che avantiche le cose la presenzia ristrigue per opposito. si veggano, il concetto che da

infamire, che simigliantemente si sa grande. Perche Vergilio dice nel quarto della Emida mche la fama avitte men effere nobile, e acquista grandezza per andare. Aperasmente adunquae veder può chivuole, che la immagine, per fola: fama generata, sempre è più ampia, quale ch'essa sia, che non di la cosa immaginata nel vero stato.

· (1) Mostrata ragione innanzi perchè la fama dilata ilo bene a e lo male, oltre la vera quantità; resta in questo: capitolo a mostrare quelle ragioni, che fanno vedere perchè la presenzia ristrigne per opposito: e mostrate quelle, si verrà licremente al principale proposito, cioè sopra della notata scusa: (2) Dica adunque, che per tre cagioni la presenza fa la persona di meno valore, ch'ella non è. L'una delle quali è puerizia i non dico d'etade, ma d'animo: la seconda è invidia; e queste: sono nel giudicatore: la terza è la umana impuritade; é quella è nel giudicato. La prima si può brievemente così ragismare. La maggior parte degli uomini vivono secondo senso, e non secondo ragione a guisa di pargoli: e questi cotali non conoscono le cose, se non sempricemente di suori : le la loro bontade, la quale a debito fine è ordinata, non vaggiono, perocch' hanno chiusi gli occhi della ragione, li quali passano a vedere quello; onde tosto veggiono tutto ciò che ponno;

Grata è ragione. valentuomini, che con istraordinaria fatica compilarono il tanto celebre Vocabolario della Crusca, nella spogliare gli autori, de'quali si
fervirono ad illustrare quell' opera,
perciocchè sempre non ebbero, com

MS. solo: e questo non con tutta Codici MSS. adoperarono per neceffità gli, stampati; per la qual cosa
è addivenuto, che molte autorità;
riportate da loro nel detto Vocapilorio, non si ritrovano poi cor
gispondenti agli antichi esemplari .
Ed a questo proposito voglio manisestare, che quelle Edizioni di
Libri, concerpenti a questa materia. Città (e non d'altre, sotto il no-sue di essa, come se ne veggono al-cune) si debbono giudicare le più per-sette di tutte l'altre, comecche abbia usuto aduncie.

(1) Mostrata razione. al. mo- scon non ordinaria fatica fi ha posto mano alle collazioni di tutti i Co-(2) Dice adunque. Quei gran dici MSS. che si sono potuti ritroio suppongo, comodità d'ottimi la diligenza su copiato, e sorse su Libri, concernenti a questa materia, mente riporta il preallegato esempio le quali da qualche tempo in qua si di Dante, ed uno de' Morali di S. sanno in Firenze, e che veramente escono alla luce da' torchi di questa Edizioni sono state spogliate. Tutti

e gindicano secondo la soro veduta. E perorchè alcuna opie nione fanno noll'altrui sama per adita, dalla, quale, nella presenta fi discorda lo impersetto giudicio, che non secondo ragione, ma secondo serso giudica solamente; quasi menzogna reputano ciu rhe prima udito hanno, e dispregiano la persona, prima pregiata. Onde appo costoro, che sono come quafi tutti, la prefenza ristrigne l'una e l'altra qualità; questi consti testo sono vaghi, e tosto sono sazj: spesso sono lieti, e spesso sono tristi: di brievi dilettazioni, e tristizie : e tosto amici, e tosto nemici; ogni cosa sanno, come pargohi, sanza uso di ragione. La seconda si vede per queste ragioni, che la paritade nelli viziosi è cagione d'invidia, e invidia è cagione di mal giudicio; perocchè non lascia la ragione argomentare per la cosa invidiata: e la potenzia giudicativa è allora quello giudice, che ode pure l'inna parte. On de quando questi cotali veggiono la persona samosa, incontamente sono invidii, perocchè veggiono assai pari membra, e pari potenza: e temono per la eccellenzia di quello cotale, meno essere pregiati: e questi non solamente passionati mal giudicano, ma, diffamando, agli altri fanno mal giudicare Perchè appo costoro la presenzia ristrigue lo bene e lo male in ciascuno appresentato; e dico lo male, perchè molti dilettandosi delle male operazioni, hanno invidia alli mali operatori. La terza si è la umana impuritade, la quale si prende dalla parte di colui ch'è giudicato, e non è sanza familiarità, e conversazione alcuna. Ad evidenza di questa, è da sapere, che l'uomo è da più parti maculato; e come dice Agostino: nullo è sanza macula: quando è l'uomo maculato d'alcuna passione, alla quale talvolta non può resistere : quando è maculato d'alcuno sconcio membro: e quando è maculato d'alcuno colpo di fortuna: quando è maculato d'infamia di parenti, o d'alcuno suo prossimo; le quali cose la fama non porta seco, ma la presenza, e discuoprele per sua conversazione. E queste macole alcuna, ombra gittano sopra la chiarezza della bontà, sicchè la fanno parere meno chiara, e meno valente. E questo è quello, perchè ciascuno proseta è meno onorato nella sua patria: questo è quello, perchè l'uomo buono dee la sua presenzia dare a pochi, e la familiaritade dare a meno; acciocche'l nome suo sia ricevuto, e none spregiato. E questa terza cagione puote essere così nel male, come nel bene, se le cose della sua ragione si vulgano, ciascuna in suo contrario, perchè manisestamente si vede, che per impuritade, sanza la quale non è alcuno, la presenzia riCONVITO DI DANTE.

strigne il bene e 'l male in ciascuno, più che l vero non vuole. Onde, conciossecosache, come detro hoe di sopra il mi sia quali a tutti gl' Italici appresentato, perchè satto mi sono più vile sorse, che 'l vero non vuole, non solamente a quelli, alli quali mia sama era già corsa, ma eziandio aglio attri, onde le mie cose sanza dubbio meco sono alleviate; convienmi, che con più alto stilo dea nella presente opera un poco di gravezza, per la quale paja di maggiore autorità; ne questa scusa basti alla sortezza del mio Comento.

Poiche purgato è questo pane dalle macole accidentali, rimane a scusare lui d'una sustanziale, cioè dall'essere Volgare, e non Latino, che per similitudine dire si può, di biado, e non di formento. E a ciò brievemente lo fensano tre ragioni, che mosser me ad allegare innanzi questo, che l'altro . L'una si muove da cautela di disconvenevole ordinazione : 4 altra da prontezza di liberalità: la terza dal naturale amore a propia loquela. E queste cose a sei ragioni, a soddisfacimento di ciò che riprendere si potesse per la notata ragione, intendo per ordine ragionare in questa forma. Quella cosa, che più adorna e commenda le umane operazioni, e che più di rittamente a buon fine le mena, si è l'abito di quelle difpofizioni, che fono ordinate allo intefo fine; ficcom' è ordinata al fine della cavalleria franchezza d'animo, e fortezza di corpo. E così colui, ch'è ordinato all'altrui fervigio, dee avere quelle disposizioni, che sono a quel fine ordinare; siecome suggezione, e conoscenza, e obbedienza; sanza le quali è ciascuno disordinato a ben servire. Perchè, s'elli non è suggetto in ciascuna condizione, sempre con fatica, e con gravezza procede nel fuo fervigio; e rade volte quello continova : e fe elli non è obbediente, non serve mai, se non a suo senno, e a suo volere; ch'è più servigio d'amico, che di servo. Dunque, a fuggire quelta disordinazione, conviene, quelto Comento, ch'è fatto in vece di fervo alle infrascritte Canzoni . effere suggetto a quelle in ciascuna sua ordinazione: e dee estere conoscente del bisogno del suo Signore, e a lui obbediente; le quali disposizioni tutte gli mancano, se Latino, e non Volgare fosse stato, poichè le Canzoni sono volgari. Che primamente non era fuggetto, ma fovrano e per nobiltà, e per virtù, e per bellezza; per nobiltà, perchè il Latino è perpetuo, e non corruttibile: e'l Volgare è non istabile, e'correct tibile. Onde vedemo nelle Scritture antiche delle commedies e tragedie Latine, che non si possono trasmutare quello me delimo, che oggi avemo; che non avviene del Volgare, le qua-

anale a piacimento artificiato li trasmuta. Onde vedemo nelle Città d'Italia, se bene volemo agguardare a cinquanta anni molti pocaboli effere ipenti, e nati, e variati; onde se'l picciolo tempo così traimuta, molto più traimuta lo maggiore. Sicch' jo dico, che se coloro che partiro di questa vita, già sono mille anni, tornassono alle loro Cittadi, crederebbono, la loro cittade essere occupata da gente strana, per la lingua da loso discordante. Di questo si parlerà altrove più compiu-tamente in un libro, ch' io intendo di fare, Dio concedente, di volgare Eloquenzia. Ancora non era fuggetto, ma fovrano per viriu cialcuna cola è virtuola in sua natura, che fa quello a ch' ella è ordinata, e quanto meglio lo fa, tanto è più virtuosa; pode dicemo nomo virtuoso, che vive in vita contemplativa, o attiva, alle quali è ordinato naturalmente. Diremo del cavallo vittuoso, che corre forte e molto, alla qual cosa-è ordinato. Dicemo una spada virtuosa, che ben taglia Le dure cose, a ch'essa è ordinata. Così lo sermone, il quale è ordinato a manisestare lo concetto umano, è virtuoso, quando quello fa; e più virtuoso è quello, che più lo fa. Onde, conciossacosache lo Latino molte cose manisesta concopute nella mente, che'l Volgare fare non può, siccome sanmo quelli, che hanno l'uno e l'altro sermone; più è la virtù sua, che quella del Volgare. Ancora non era suggetto, ma sovrano per bellezza. Quella cosa dice l'uomo essere bella, cui le parti debitamente rispondono, perchè dalla loro armonia resulta piacimento. Onde pare l'uomo essere bello, quando le sue membra debitamente rispondono. E dicemo bello il canto, quando le voci diquello, secondo debito dell'arte sono in tra se rispondenti. Dunque quello Sermone è più besso, nel augle più debitamente rispondono in Latino, che in Volgare, però il bello Volgare seguita uso, e lo Latino arte; onde concedefi, esser più bello, più virtuoso, e più nobile. Perchè si conchiude lo principale intendimento, cioè, che non farabbe stato suggetto alle Canzoni, ma Sovrano.

Mostrato, come il presente Comento non sarebbe stato suggetto alle Canzoni volgari, se sosse stato Latino; resta a mossirare, come non sarebbe stato conoscente, nè obbediente a quelle; e poi sarà conchiuso, come, per cessare disconvenevoli disordinazioni, su mestiere volgaremente parlare. Dico, che Latino non sarebbe stato servo conoscente al Signore volgare, per cotale ragione. La conoscenza del servo si richiede massimamente, a due persone persettamente conoscere: l' una si è la natura del Signore; onde sono Signori di sì assima na-

tura, che comandano il contradio di quello, che vogliono: e altri, che sanza dire, vogliono estere serviti, e'ntesi: e altri. che non vogliono che 'l servo si muova a fare quello, ch' è mestieri, se no'l comandano. E perchè queste variazioni sono negli uomini, non intendo al presente mostrare, che troppo moltiplicherebbe la digressione, se non intanto, che dico in genere, che cotali sono quasi bestie, alli quali la ragione fa poco prode. Onde, se 'l servo non conosce la natura del suo signore, manisesto è, che persettamente servire no'l può. L' altra cosa è, che si conviene conoscere al servo gli amici del suo signore, che altrimente non gli potrebbe onorare, nè servire, e così non servirebbe persettamente suo signore: conciossiacolachè gli amici siano quasi parte d'un tutto, perciocchè'l tutto loro è uno volere, e uno non volere. Nè il Comento Latino avrebbe avuta la conoscenza di queste cose, che I'ha il Volgare medesimo. Che lo Latino non sia conoscente del Volgare, e de' suoi amici, così si pruova. Quegli, che conosce alcuna cosa in genere, non conosce quella persettamente; siccome chi conosce da lungi uno animale, non conosce quello persettamente, perchè non sa, ( ') se s'è cane, o lupo, o becco. Lo Latino conosce lo Volgare in genere, ma non distinto; che se esso lo conoscesse distinto, tutti Vulgari conoscerebbe; perchè non è ragione, che l'uno, più che l'altro conoscesse. E così in qualunque uomo fosse tutto l'abito del Latino, sarebbe l'abito di conoscenza distinto dal Volgare. Ma questo non è; che uno abituato di Latino non distingue, s' egli è d'Italia, lo Volgare dal Tedesco, nè'l Tedesco lo Volgare Italico dallo Provenzale; onde è manifesto, che lo Latino non è conoscente del Volgare. Ancora non è conoscente de' suoi amici; perocch'è impossibile conoscere gli amici, non conoscendo il principale; onde, se non conosce lo Latino lo Volgare, com'è provato di sopra, impossibile è a lui conoscere li suoi amici. Ancora sanza conversazione, o familiaritade è impossibile a conoscere gli uomini; e lo Latino non ha conversazione con tanti in alcuna lingua, con quanti ha il Volgare di quella, al quale tutti sono amici; e per conseguente non può conoscere gli amici del Volgare. E non è contraddizione ciò che dire si potrebbe, che lo Latino pur conversa con alquanti amici del Volgare; che però non è famigliare di tutti; e così non è conoscente degli amici persettamente; perocchè si richiede persetta conoscenza, e non disettiva. Pro-

(1') Se s' è cane. l. s' e's' è cane. cioè s'egli fi è.

Provato, che il Comento Latino non sarebbe stato servo conoscente, dirò come non sarebbe stato obbediente. Obbediente è colui, che ha la buona disposizione, che si chiama obbedienza. La vera obbedienza convene avere tre cose, santa le quali essere non può. Vuole essere dolce, e non amara: e comandata interamente, e non spontanea: e con misura, e non dismisurata; le quali tre cose era impossibile ad avere so Latino Comento; e però era impossibile a essere ubbidiente. Che allo Latino fosse stato impossibile, come detto è, si manisesta per cotal ragione. Ciascuna cosa, che da perverso ordine procede, è laboriosa, e per consequente è amara, e non dolce; siccome dormire il dì, e vegghiare la notte, e andare indietro, e non innanzi. Comandare il Suggetto al Sovrano. procede da ordine perverso; che ordine diritto è, il Sovrano al Suggetto comandare; e così è amaro, e non dolce; e perocchè all'amaro comandamento è impossibile dolcemente ubbidire; impossibile è, quando il Suggetto comanda, la obbedienza del sovrano essere dolce. Dunque se il Latino è Sovrano del Volgare, come disopra per più ragioni è mostrato: e le Canzoni, che sono in persona di comandatori, sono volgari; impossibile è sua ragione essere dolce. Ancora è la ub-bidienza interamente comandata, e da nulla parte spontanea, quando quello, che fa ubbidendo, non averebbe fatto sanza comandamento, per suo volere, nè tutto, nè parte. E però, se a me fosse comandato di portare due guarnacche indosso; e sanza comandamento i'mi portasse l'una; dico che la mia obbedienza non è interamente comandata, ma in parte spontanea; e cotale sarebbe stata quella del Comento Latino, e per conseguente non sarebbe stata ubbidienza comandata interamente. Che fosse stata cotale, appare per questo, che lo Latino, sanza il comandamento di questo Signore, averebbe sposte molte parti della sua sentenzia, e dispone, chi cerca bene le scritture, latinamente scritte, che no'l fa il Volgare in parte alcuna. Ancora è la obbedienza con misura, e non dismisurata, quando al termine del comandamento va, e non più oltre; siccome la natura particolare è obbediente. all'universale, quando sa trentadue denti all'uomo, e non più nè meno: e quando fa cinque dita nella mano, e non più nè meno. E l'uomo ubbidiente alla giustizia, e comanda al peccatore. Nè questo avrebbe fatto il Latino, ma peccato averebbono pur nel difetto, e non pur nel soperchio, ma in ciascuno; e così non sarebbe la sua obbedienza stata misurata, ma dismisurata; e per conseguente non sarebbe stata obbedien-

te. Che non sosse stato lo Latino empitore del comundamento del suo Signore; e che non sosse stato soverchiatore, leggiermente si può mostrare. Questo Signore, cioè queste Canzoni; alle quali questo Comento è per servo ordinato; comandano e vogliono esfere disposte a tutti coloro, alli quali può venire sì lo loro intelletto, che quando parlano, elle sieno intese. E nessuno dubita, che s'elle comandassono a boce, che questo non fosse loro comandamento; e lo Latino non l'averebbe sposte, se non a'litterati, che gli altri non l'avrebbono intese. Onde. conciossiacolache molto siano più quelli che desiderano intendere quelle, non litterati, che litterati; seguitasi, che non averebbono pieno lo suo comandamento, come il Volgare da' litterati, e non litterati e inteso. Anche lo Latino l'averebbe sposte a gente d'altra lingua, siccome a' Tedeschi, e Inghilesi, e altri: e qui averebbe passato il loro comandamento, ch'è contro al loro volere; largo parlando dico, sarebbe essere sposta la loro sentenzia colà, dov' elle non la potessono colla loro bellezza portare. E però sappia ciascuno, che nulla cosa, per legame musaico armonizzata, si può della sua loquela in altra trasmutare, sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia. E questa è la ragione, perchè Omero non si mutò di Greco in Latino, come l'altre scritture, che avemo da loro : e questa è la cagione, perchè i versi del Saltero sono sanza dolcezza di musica e d'armonsa: che essi surono trasmutati d'Ebreo in Greco, e di Greco in Latino: e nella prima trasmutazione tutta quella dolcezza venne meno. E così è conchiuso ciò che si promise nel principio del Capitolo dinanzi a questo immediato.

Quando è mostrato per le sufficienti ragioni, come, per cesfare disconvenevoli disordinamenti, converrebbe alle nominate Canzoni aprire e mostrare Comento volgare, e non Latino; mostrare intendo, come ancora pronta liberalità mi sece questo eleggere, e l'altro lasciare. Puotesi adunque la pronta liberalità in tre cose notare, le quali seguitano questo Volgare, e lo Latino non averebbono seguitato. La prima, è dare a molti: la seconda, è dare utili cose: la terza, è sanza essere domandato. Il dono dare, quello ch'è dare e giovare a uno, è bene; ma dare e giovare a molti, è pronto bene, in quanto prende simiglianza da' benefici di Dio, ch'è universalissimo benefattore. E ancora dare a molti è impossibile, sanza dare a uno; acciocchè uno in molti sia inchiuso. Ma dare a uno si può bene, sanza dare a molti; però chi giova a molti, fa. l' uno bene e l'altro: chi giova a uno, fa pur l'un bene; onde

de vedemo, l'imponitori delle leggi massimamente pure alli più comuni beni tenere fissi glio cchi, quelle componendo. Ancora dare cose non utili al prenditore, pure è bene, in quanto colui che dà, mostra almeno, sè essere amico; ma non è perfetto bene; e così non è pronto; come, quando un Cavaliere donasse a un medico uno scudo: e (1) quando il medico donasse a un Cavaliere scritti gli Anforismi d'Ipocras, ovvero li Tegni di Galieno; perchè li savi dicono, che la faccia del dono dee essere simigliante a quella di ricevere; cioè a dire, che si convenga con lui, e che sia utile; e in quello. è detta pronta liberalità di colui che così discerne donando. Ma perocchè li morali ragionamenti sogliono dare desiderio di vedere l'origine loro, brievemente in questo capitolo intendo mostrare quattro ragioni, perch'è di necessità il dono, acciocchè in quello sia pronta liberalità, conviene essere utile a chi riceve. Primamente; perocchè la virtù dee essere lieta, e non trista in alcuna sua operazione; onde, se 1 dono non è lieto nel dare, e nel ricevere, non è in esso persetta virtù: non è pronta questa letizia: non può de altro che utilità; che rimane nel datore per lo dare, e che viene nel ricevitore per lo ricevere. Nel datore adunque dee essere la provvedenza in

a un cavaliere scristi gli Anforismi d'Ipocras, ovvero li Tegni di Galieno. Due voci, riportate dalla Greca lingua nella nostra, si vedono in questo luogo : Aforismi e Tegni. La prima ancora si costuma: l'altra non è in uso . Aforismo , che qui anche è detto Anforismo ( come pure Giusone si trova scritto Giansone) per una certa anti-chissima usanza del nostro linguaggio, d'alterare quasi tutte le paro-le non sue, siccome ancora egli sa de' nomi propri, non tanto stranieri che della patria; viene da despreμός, che in Volgare fignifica decifiene , o sentenza diffinitiva ; ma Galeno vuole che fia: Grandis sententia brevi oratione comprehensa . Dante medefimo nel canto XI. del Paradifo:

Į

Ç.

ţ

. Chi dietro a giuta, e chi ad anforismi

Sen giva. E questa è la migliore lezione degli antichi MSS. la quale fi trova

( 1 ) Quando il medico donasso | ancora in alcune buone Edizioni. Tegni significa quello, che è in Greco rexru, Lut. ars. I Tegni di Galeno sono il suo libro, così in Graco intitolato: ed in Latino fu dette da alcuni Ars Medica o Medicina-Wr, e da altri Arr parva : e vi fu ancora chi ne' tempi bassi lo disse nell'istessa maniera Tegni, trovandosi ne'MSS.ne'titoli della versione Latina di quest'Opera Incipit liber Tegni, ec. e si trova ancora un' Opera di Taddeo Fisico, di cui si parlerà poco appresso, la quale ha parimente quefto titolo; Scripsum Juper Tegni: ed un Trattato simile MS. nella Laurenziana al Ran. LXXIII. è intitolato: Tfagogarum Jobanitii ad Tegni Galleni. Si noti ancora, che Ipocras, donde viene il noftro antico Iopocrasso, usato dal Boccaccio nella Nov. 9. della 8. Giornata non può derivare da altro che dal Greco abbreviato Imponeciar, che cos) fi trove ne' MSS. per lo suo inte-[το Ιπποκράτης.

far sì, che dalla sua parte rimanga l'utilità dall'onestate, che è sopra ogni utilità: e far sì, che al ricevitore vada l'utilità dell'uso della cosa donata; e così sarà l'uno e l'altro lieto; e per conseguente sarà più pronta liberalità. Secondamente; perocchè la virtù dee muovere le cose sempre al migliore; che così, come sarebbe biasimevole operazione, fare una zappa d' una bella spada, o fare un bello nappo d'una bella chitarra ; così è biasimevole muovere la cosa d'uno luogo, dove fia utile, e portarla in parte, dove sia meno utile. E perocchè biasimevole è, invano operare; biasimevole è, non solamente a porre la cosa in parte, ove sia meno utile, ma eziandio in parte, ove sia igualmente utile. Onde, acciocchè sia laudabile il mutare delle cose, conviene sempre essere migliore; perciocchè dee essere massimamente laudabile: e questa, e questo non può fare nel dono, se il dono per trasmutatore non viene più caro: nè più caro può venire, se esso non è più utile a usare al ricevitore, che al datore. Perchè si conchiude, che'l dono conviene essere utile a chi'l riceve, acciocche sia in esso pronta liberalità. Terziamente; perocchè l'operazione della virtù per se dee essere acquistatrice d' amici; conciossiacosachè la nostra vita di quello abbisogni: e'l fine della virtù sia, la nostra vita essere contenta; onde, acciocehè 'l dono faccia lo ricevitore amico, conviene a lui essere utile; perocchè l'utilità sigilla la memoria dell'immagine del dono, il quale è nutrimento dell'amistà: e tanto più forte, quanto essa è migliore; onde suole dire Martino: non cadrà della mia mente lo dono, che mi fece Giovanni; perchè, acciocchè nel dono sia la virtà, la quale è liberalità: e che essa sia pronta, conviene essere utile a chi riceve. Ultimamente; perocchè la virtù dee avere atto libero, e none sforzato, atto libero è, quando una persona va volentieri adalcuna parte, che si mostra nel tenere volto lo viso in quello atto: sforzato è, quando contro a voglia si va, che si mostra, in non guardare nella parte, ove si va; e allora si guarda lo dono a quella parte, quando si dirizza alto bisogno dello ricevere. È perocchè dirizzarsi ad esso non si può, se non sia utile; conviene, acciocche sia con atto libero, la virtù essere libera, lo dono alla parte, ov'elli va col ricevitore; e consequente conviene, essere lo dono l'utilità del ricevitore, acciocchè quivi sia pronta liberalità. La terza cosa, nella quale si può notare la pronta liberalità, si è, dare non domandato; accloeche 'l domandato è da una parte, non virtù, ma mercatanzia; perocchè quello ricevitore compera, tuttochè il datore,

Da tutte le tre soprannotate condizioni, che convengono concorrere, acciocche sia nel beneficio la pronta liberalità, era 'l Comento Latino, e lo Volgare: e con quelle, siccome si può manisestamente così contare, non averebbe il Latino così servito a molti: che se noi riducemo a memoria quello, che di sopra è ragionato, li letterati fuori di lingua Italica non averebbono potuto avere questo servigio: e quelli di questa. lingua, se noi volemo bene vedere chi sono, troveremo, che de'mille l'uno ragionevolmente non sarebbe stato servito; perocchè non l'averebbono ricevuto, tanto sono pronti ad avarizia, che da ogni nobilità d'animo li rimuove, la quale massimamente desidera questo cibo. E a vituperio di loro dico, che non si deono chiamar litterati; perocchè non acquistano la lettera per lo suo uso, ma in quanto per quella guadagnano danari, o dignità; siccome non si dee chiamare citarista, chi tiene la cetera in casa, per prestarla per prezzo, e non per usarla. per sonare. Tornando adunque al principale proposito, dico che manifestamente si può vedere, come lo Latino avrebbe a pochi dato lo suo beneficio; ma il Volgare servirà veramente a molti. Che la bontà dell'animo, la quale questo servigio accende, è in coloro, che per malvagia disusanza del mondo hanno lasciata la letteratura a coloro, che l'hanno fatta di donna meretrice: e questi nobili sono Principi, Baroni, e Cavalieri, e molta altra nobile gente, non folamente maschi, ma femmine; che sono molti, e molte in questa lingua volgari, e non litterati. Ancora non sarebbe stato datore lo Latino d'utile dono, che sarà lo Volgare; perocchè nulla cosa è mile, se non in quanto è usata nella sua bontà in potenza, che non è essere persettamente; siccome l'oro, le margherite, e gli altri tesori che sono sotterrati; perocchè que', che sono a mano dell'avaro, sono in più basso luogo, che non è la terra, là ove il tesoro è nascoso. Il dono veramente di questo-Comento è la sentenza delle Canzoni, alle quali satto è ; loquale massimamente intende inducere li nomini a scienza, e a virtù: siccome si vedrà per lo pelago del loro trattato. Quetia sentenzia non possono avere in uso quelli, nelli quali vera-

nobiltà è seminata, per lo modo che si dirà nel quarto trettato: e questi sono quasi tutti volgari, siccome sono quelli nobili, che di sopra in questo capitolo sono nominati: e non ha contraddizione, perchè alcuno litterato sia di quelli, che, siccome dice il mio maestro Aristotile nel primo dell'Etica, una rondine non fa primavera. E' adunque manisesto, che I Volgare darà cosa utile, e lo Latino non l'averebbe data. Ancora darà il Volgare dono non domandato, che non l'averebbe dato il Latino; perocchè darà se medesimo per Comento, che mai non su domandato da persona; e questo non si può dire dello Latino, che per Comento, e per chiose a molte scritture è già stato domandato, siccome in loro principi si può vedere apertamente in molti. E così è manisesto, che pronta libera-

lità mi mosse al Volgare, anzi che allo Latino.

Grande vuole essere la scusa, quando a così nobile Convito per le sue vivande, a così onorevole per li suoi convitati, si pone pane di biado, e non di formento: e vuole essere evidente ragione, che partire faccia l'uomo da quello, che per gli altri è stato servato lungamente; siccome di comentare con Latino. E però vuole essere manisesta la ragione, che delle nuove cose il fine non è certo, acciocchè la sperienza non è mai avuta; onde le cose usate, e servate sono e nel processo, e nel fine commisurate. Però si mosse la ragione a comandare, che l'uomo avelle diligente riguardo a entrare nel nuovo cammino, dicendo che nello statuire le nuove cose, evidente ragione dee essere quella, che partire ne faccia da quello, che lungamente è usato. Non si maravigli dunque alcuno, se lunga è la digressione della miascusa; ma, siccom'è necessaria la sua lunghezza, paziente sostenga; la quale perseguendo dico, che, poich'è manisesto, come per cessare disconvenevoli disordinazioni, e come per prontezza di liberalità io mi mossi al volgare Comento, e lasciai lo Latino; l'ordine della intera scusa vuole ch' io mostri, come a ciò mi mossi per lo naturale amore della propia loquela, che è la terza, e l'ultima ragione che a ciò mi mosse. Dico, che 'l naturale amore principalmente muove l'amatore a tre cose: l'una si è, a magnificare l'amato: l'altra è, a essere geloso di quello: l'altra è, a difendere lui; siccome ciascuno può vedere, continovamente avvenire. E queste tre cole mi secero prendere lui, cioè lo nostro Volgare, lo quale naturalmente, e accidentalemente amo, e ho amato. Mossimi prima per magnificare lui: e che in ciò io lo magnifichi, per questa ragione veder si può. Avvegnachè per moke condizioni di grandezza le cose si possono ma-

magnificare, cioè far grandi: e nulla fa tanto grande, quanto la grandezza della propia bontà, la quale è madre, e conservatrice dell'altre grandezze; onde nulla grandezza puote l'uomo avere maggiore, che quella della virtuosa operazione, che è sua propia bontà, per la quale le grandezze delle vere dignitadi, e delli veri onori, delle vere potenzie, delle vere ricchezze, delli veri amici, della vera, e chiara fama e acquistate, e conservate sono. E questa grandezza do io a questo amico, in quanto quello, elli di bontade avea in podere e occulto, io fo avere in atto e palese nella sua propia operazione, che è manisestare conceputa sentenzia. Mossimi secondamente per gelosia di lui. La gelosia dell'amico sa l'uomo sollecito a lunga provvedenza; onde pensando, che'l desiderio d' intendere queste Canzoni, alcuno inlitterato averebbe fatto il Comento Latino trasmutare in Volgare: e temendo, che'l Volgare non fosse stato posto per alcuno, che l'avesse laido, fatto parere, (') come fece quegli che trasmutò il Latino dell'

( 1 ) Come fece quegli, che tras- guenti parole : Taddeo Fiorentino mutd il Latino dell' Etica ( ciò fu nacque d'oscuri parenti, e visse fino Taddeo Ipocratifia . ) Questo su si 30. anni sonnacchioso, e pigro, Taddeo Fiorentino, ovvero Taddeo campando di vilissimi esercizi. Sved'Alderotto da Firenze, il quale qua Ipocrate, o come qui si legge, l' ni d'oro il di : e guarito il Ponte-Ipocratifia : ed anche vi su chi lo fice gli dond discimila fiorini d'oro :

Ipocratifia: ed anche vi su chi lo disse il nuovo Galono. Ma perciociche molti hanno diversamente parlato di questo valentuomo, e tutti quanti, per mon aver ricercatigli autentici documenti, i quali adesso per una distanza di sopra quattrocentovent' anni non sono così facili a ritrovarsi, hanno errato non poco; stimo che non riuscirà discaro il sar partecipe il pubblico d'alcune notizie storiche e lotterarie intorno a questo Taddeo, le quali sin' ora non hanno vaduta la succe. Ma prima di venire i ciò, è da sapere, che Prospero Mandosso nel suo Teatro degli Archiatri Pontificii riporta l'autorità di Gio: Cinelli nella sua Storia MS. degli scrictori Fiorentini, sotto le se-

Etica (ciò fu Taddeo Ipocratista) provvidi di ponere lui, fidandomi di me, più che d'un' altro. Mossimi ancora, per disendere lui da molti suoi accusatori, li quali dispregiano esso, e commendano gli altri; massimamente quelli di Lingua d'oco,

parole del Cinelli sono un compendio di quelle del Villani : il quale le quali debbano stare a favore de' siccome il ptù antico scrittore di logna e suo distretto, da disributti gli altri, è stato seguitato allogna e suo distretto, da disribusi la cieca da chi ha scritto dopo di da Frati della Pennistra di Boloma di Cinelli litera con di sui. Dove il Cinelli dice 200. so-ini d'oro il di, in due MSS. che o ho veduti, si legge 100. il che Chiara della contrada di Santo Stee più verisimile; benche io dubiti, sano, per comprarsi possessioni, co-Carlo Strozzi, i quali nella Stroz- Lascia a madonna Adola sua mo-

dosso, che per non sare al nostro deo, satto in Bologna sotto di 22. proposito, si tralasciano. Il Cinelli, la cui opera MS. degli Scritto-ri Fiorentini ho io veduta, riporta la Vita di Taddeo, scritta già in Latino da Filoppo Villani verso la sine del 1300. insieme con altre Vita di alcuni nomini illustri Fiorentia, Artis physica professor della saccia Vite d'alcuni uomini illustri Fiorentini, le quali, poco dipoi, forse
da altri surono volgarizzate: e
tanto le Latine, che le Volgari,
sino al presente sono inedite. Le
ti vi sono gl'infrascritti: lb. 2500. e con qualche ragione, conforme me fopra, per mantenimento di 13. dirò appresso, che in quella Vita del Villani, oltre alcune cose non vere, vi sia ancora del favoloso. I documenti autentici sono gli appresso, tratti dagli Spogli d'antiche scritture e memorie, fatti dal celebre Antiquario e Senator Fiorentino Carlo Strozzi i quali nella Stroz. ziana fi conservano: e d'avergli ri-glie l'abitazione d'una sua Casa trovati e veduti ne ho tutta l'ob-in Firenze nella contrada di S.Crobligatione all'eruditissimo Sig. Canonico Salvino Salvini. Nel libro HH. a 378 tra gli Spogli di Scritture, esistenti nel Convento di S. Croce di Firenze, apparisce un Contratto, rogato da Ser Rustichino nel 1251. in virtù del quale Buonaguida figliuolo d' Alderotto, vende a Sinone suo fratello una casa, vicino alla Chiesa di S. Croce, el delle Scritture di S. Croce; sicchè vicino alla Chiesa di S. Croce, e delle Scritture di S. Croce; sicchè presso al Tempio, ec. In questo in due luoghi si pessono vedere gli Contratto è nominato Taddeo, fra cello de' suddetti Buonagulda e Simone. In detto libro a 192. tra gli Spogli delle Scritture, parimente di S. Croce, gli Spogli di Scritture, esstenti nel v'è il Contratto, nel quale la mo-Monastero di S. Maria degli An-glie di Taddeo confessa d'aver ri-geli dell'Ordine Camaldolense, v'è la notizia del Testamento di Tad-padre, tutti i legati lasciatigli dal dicendo, ch'è più bello e migliore quello, che questo: partendon in ciò dalla verità, ch'è per questo Comento la gran; bontà del volgare di sì; perocchè si vedrà la sua virtù, siccome

fuo marito: e ciò su nel 1296. In questo Contratto si vede di chi ella era figliuola, leggendovisi così: Domina Adola, filia Domini Guidalotti Rigaletti de Florentia, uzor quondam Domini Magistri Thaddzi quondam Addrotti, medici E phista professori de Florentia, Ec. Questa madonna Adola sece il suo Testamento nel 1321. come apparisco nell'Archivio Generale di Firenze, nel Protocollo di Ser Filiprenze, nel Protocollo di Ser Filippo di Contuccino da Pupigliano a 32. in cui si legge: Domina Adola, silia quondam Domini Guidalotti Rigaletti, populi S. Stephani ad Pontem de Florentia, uxor quondam magistri Thaddai phisci, Ge. Di madonna Mina sigliuola di Taddeo si trova la seguente memoria in detto Archivio nel Protocollo di Seri Buonaccorso di Salvi Faccinoli, sotto della nonte questa della reguente memoria in detto Archivio nel Protocollo di Seri Buonaccorso di Salvi Faccinoli, sotto della nonte questa della reguente comuni, e sono meno usitati e comuni, e sono della nonte proprio della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione però della nonte il più delle volte la denominatione della nonte proprio della nonte il più delle volte la denominatione della nonte però della nonte il più della volte la denominatione della nonte il più d Buonaccorso di Salvi Facciuoli, sot-to l'anno 1301. Domina Mina quon-rispondenti, mostrano d'essere l' dam magistri Thaddai Alderotti, origine di quello, come nel nostro uxor Dosgi quondam Dosgi de Pulcato, Caso si può dire, cioè che gli Alcorti, Cs. Le verità, che si traggoderotti siano da un' Alderotto discessi de può dire, cioè che gli Alcorti, Caso si si satti erano da l'esticolari delle proprie si che è contro all' Alidosio: la se-ronda a Che il detto Taddeo resistato de proprie sanglie, alle quarante detto la deportatione. conda, Che il detto Taddeo era li avevano data la denominazione, morto nel 1296. siccome mostra illo, come si dice, il casato. La stu-Contratto di quietanza della moglie pidità, che dice il Villani essere duin ordine a' legati del suo consorte.

La terza ( ed è contra il Villani ; che dice : Nacque a Firenze di parenti oscuri presso alla piazza vecebia de' Frazi Presso alla piazza vecebia de' Frazi Presso da Santa Croce ; ond' è più probabile , che quivi egli nascesse, e non già da S. Maria

Novella La quarta - Ch' egli non legation de la piazza della miracolosi importunamente candele-Novella. La quarta, Ch' egli non per accendersi alla miracolosa immaera di parenti oscuri, vedendosi ini gine di Nostra Donna d'Orto S. parentato colle più nobili Famiglie Michele, in quei tempi samosa per di Firenze, quale principalmente era quella de' Pulci : e per aver posseduti beni stabili, sin d'avanti ch' egli fosse Lettore di Bologna, e per tanto prima d'acquistare e reputazione e ricchezze. Ho qualche

motivo aucora di dubitare, che Tad- Ispette le cose scritte da lui : tra que-

o sono false o iperboliche; non pra- no, &c. Dubito, che questo ticandosi allora di certificarsi de' possa essere un volgarizzamento del documenti autentici, ficcome di prefente fi costuma. È tanto bassi
aver detto in ordine alle notizie
storiche di questo gran Letterato.
Venendo alle letterarie, riporterò
il Catalogo dell' Opere sue, estratto da Gio: Ant. Vander Linden, e
del presse Cio. Circilli dal prefato Gio: Cinelli.

I In Hippocratem Commentaria.

2 De Conservanda sanitate.

3 In Avicennam.

Smorum Hippocratis volumen, ubi

3 In divinum Prognosticerum Hippocratis librum,

6 In praclarum regiminis acutorum Hippocratis opus. lib. 1.

7 In subsilissimum Joannisii Isago-

8 Confilia varia ad agritudines va-

rias curandas.

9 In Cl. Galeni

in un'antico Codice MS. che si risce, che dell'Etica di Taddeo ne conserva nella Residenza del Magi-strato della Mercanzia di questa di Sua Altezza Reale; ed un'astro in quella dell'Eminentissimo simile del Sig. Pier Andrea Andreini, gentiluomo Fiorentino, d'ogni sorte d'antica erudizione posseditore e conoscitore eruditissimo, che de' Pitti. Nella Laurenziana al ambedue contengono varie operette Banco LXXIII. in due Codici e di diversi autori, vi si legge tra MSS. dell'Opera di Maestro Aldo-

ste ancora includendo la pretensione di Taddeo di 100. storio il giorno dal Pontesice Onorio; perciocche io stimo, che negli antichi tempi, coloro che scrivevano le passate me in foggia di lettera scritta ad un Neri, comincia così: Imperciocche in siddassero, se quali per lo più compossione dei corpo umano sono salse o inerboliche: non pratesta del Compossione dei corpo umano sono salse o inerboliche: non pratesta del Compossione dei corpo umano sono salse o inerboliche: non pratesta del Compossione dei corpo umano sono se supposione dei corpo umano se supposione dei corpo se fatti, col mezzo delle scritture ellibro, posto al num z. e intitolaintitolata Scriptum Super Tegni . Questa è la sua opera, posta al num. 9. della cui denominazione st dirà appresso. Nella Riblioreca di 4 Expositiones in arduum Aphori- S. Francesco di Cesena vi sono due MSS. in cartapecora, uno intitolaomnia obscura & reconditu expli- to: Glossa saper Textum Gulent, l' altro In Apporismes Hopporrais. Il Volgarizzamento dell' Esica, cioè d' Aristotile, fatto da questo Taddeo, si deduce dal citato luogo del Convito di Dante, dove il Poets bissimando questa versione, non s'acgicarum libellum: Joannis Bapti- corge, che egli viene a biasimare fia Nicellini Salediensis opera in ancora la versione Latina, dalla lucem emissas. Venet. 1527. in quale su fatta la Volgare; essendofog. per Lucam Ant. Junctam chè il testo Latino era versione del 
Florentinum. Greco, nel qual linguaggio compose Aristotile quel sue libro. V'è chi dubita d'aver veduta un antica In Cl. Galent Arrem parvam edizione di quest' Etics tradotta da Commentaria. Neap. 1522. in Taddeo. Il già mentovato Cinelli, oltre il dar notizia de'sopraddetti A questo Catalogo aggiungo, che MSS. di Venezia e Cesena, risel'altre la seguente: Libelle per con- | brandino volgarizzata, si legge ver-

CONVITO DI DANTE. manisestare nelle cose rimate, per le accidentali adornezze, che quivi sono commesse, cioè: la rima, e lo rimato, e il nu-

disfazione almeno di chi avesse cu- mente alcune cose notabili nella sudriosità di vederla.

contro a difetto di viso, e contro a socionia, e contra dolore articulocibo preso non puote digestere: e vale
al membri: far buona memoria:
vale contra gotte di tutto il corpo e
di membri: vale contra dolore di remi, contra delore di stomaco e di cuora e cautra delore de la mii: vale
contra dolore de la mii: vale
contra delore de la mii contra delore de la mii contra contra delore di mii contra contra delore de la mii contra delore de la mii contra delore de la mii contra contra delore de contra delore de la mii contra contra delore de la mii contra contra contra delore de la mii contra cont re, e centra dolore de' lombi : vale le radici di queste due piante non. ancora contra vizio di pietra, e fae abbiano l'iftella virtu per appunto, ancora contra vizio di pietra, e fae la biano l'iftessa virtu per appunto, li-uomini di buona volontade, e di buona disposizione: associale 'n-gegno, e caccia la malinconia. Tolli somo delle 'nfrascritte erbe: Caru, Ameos, Perrosollino, Appio, Finoccibio, Silermontano, Comino, Bassilico, Milli solis, Ginestra, Endivida, Isopo, Eustagia, Sassifragia: di ciascuna ence mezza. Puleggio, Calamento, Pepo, Salgemma: di cascuno la quarta parto d'una dramma. Noci, Cubabe, Zettovario (i. palustre Apium ofscinarum, che è catuno la quaria parte d' una dramma. Noci; Cubebe, Zettovario (i. 
Zedoaria ) Cardamomo, Mafico;
Mirra, Centrogalli, cioè some di
Actiona, Centrogalli, cioè some di
Actiona origina, Calamandrea; di ciascuna encia mezza. Folisi levistici, Regolizia, Garofani, Canella, Mirabollani cistimi, Calenna, Zaferano, Spico, inella sua Fitologia, alla voce Chami , Galanga , Zafferano , Spico , nella fua Fitologia alla voce Cha-Majorana : di catuna dramme 2. madrys , è detta Quercinola Cala-Di quattro generazioni di Mirabo-mandrina. E tanto basti aver detlant, endt, chebult, bellirici, em-blict, di ciascune oncia mezza. Zuc-chera libbra mezza. Tutte queste

fo la fine del libro una Ricetta di cose si vogliono pestare sottimente, e Taddeo, la quale, perocchè da nessiuno, ch'io sappia, è stata nominata, e per essere cosa breve, ho stimato bene di riportarla, a sod-dissarione almono di chi constituamente cosa de Toccherò brevedissarione almono di chi constituamente cosa de Toccherò brevedissarione almono di chi constituamente. detta Ricetta DIFETTO DI VISO, vuol dire difetto della vi-Polvere mirabile, la quale compusse sta. Viso per vista è usatissimo pres-il maestro Taddeo. so de'nostri antichi: e Dante, ol-Polvere, la quale compuose il maefiro Taddeo, che stava in Bologna:
la quale è provata a disruggere e
la quale è provata a disruggere e
la consumare del corpo dell' uomo e
della femmina tatti malvaggi e pessimi omori. Vale ancora questa polvere
contro a disetto di visco, a contro a disetto di visco, se contro a disetto di visco, a contro di v

mero regolato. Siccome non si può bene manifestare la beslezza d'una donna, quando (1) gli adornamenti dell'azzimare, e delle vestimenta la fanno più annumerare, che essa medesima; onde chi vuole bene giudicare d'una donna, guardi quella, quando folo fua natural bellezza si sta con lei, da tutto accidentale adornamento discompagnata. Siccome sarà questo Comento, nel quale si vedrà l'agevolezza delle sue sil-

( 1 ) gli adornamenti dell'azzimare. Egidio Menagio nell' Origini della lingua Italiana, alla voce-Azzimaee, riportando questo luogo di Dante, foggiugne: Nelle quali voler dire qualche sorta di veste, e forsa quella che oggi ancora zimarra, e in qualche luogo di Toscana azzimatra, fi chiama: e particolar-mente nel Pestolese: dove nel sentimento di adornarii sento dire che pur si conservi anche il verbo azzi-Bure. Che perciò non è maraviglia, the quel Pistolese presso al Boccaccio Nov. 25, 3, dall' azzimarsi fosse per soprannome chiamaso il Zima . Il verbo azzimare può alle volte usurparsi per nome, siccome si pratica negli altri verbi: e così gli adornamenti dello azzimare farebbero gli adornamenti dell'abbellimento, pulimento, affettamento, eattillamento della persona; e non già la zimarra o altra spezie di velle, come vuole il Menagio; vedendosi questo verbo usato sempre nel medesimo significato anche da Dante medelimo nell'istesso Convito, dove metasoricamente così parla: E perciò veggiamo li cattivi malnati, che pengono lo studio loro in azzimare la loro operazione., ec. Il Boccaccio-ancora nel suo Comento sopra: Dante al Canto V. dell' Inferno, acremente mordendo i costunii de' giovani de' fuoi tempi, così contra-loro inveiice. Ed acciocchi to non mi flenda troppo, mi piace di lasciare share la follecitudine, la qual pongono, gran parte del tempo per dendo, appo el barbiere en farsi pettinare la barba, in farla forsecchina, in levar questo poluzzo

non occupino la bocca, 😅 in ispes. chiarfi, azzimarfi, allichisarfi, scrinarsi i capelli, ora in forma barbarica lasciandogli crescere, attrecciandogli, avvolgendosegli alla tefta, e talora soluti su per gli emeri svolaz-zare, ed ora in atto chericile raccorciandoli. Tutto questo periodo ho io voluto riportare, sì per la sua vaghezza ed energia, e sì acciocchè si venga maggiormente in chiaro della fustanza e forza della predetta voce. Pertanto, con aver sempre la dovuta venerazione a chi della sua origine ha parlato, mi voglio afficurare a palesare una mia congettura intorno alla medelima origine, e lasciar poi ciascheduno in libertà o d'approvarmela, o nò . Azzimare, direi che fosse l'istesso che cimare, accimare. Omai ognun sa, che cimar re vuol dire levar la cima e scemare il pelo al panno lane : e che ciò si fa per pulirlo, agguagliarlo, e renderlo più bello e lucente. L'accrescimento d' una sillaba al principio della dizione, è già molto usitato appresso di noi; dicendosi portare e apportare, faticare e affatica re, e simili. La permutazione della lettera C nella Z, colla quale ella ha strettissima parentela , è stata spesse volte praticata : e in queste Prose di Dante si legge dolzore, ed altrove merze, per dolciore e-merce. Ors a me pare che, quando nel dedusre simili-origini , si trova una così propinqua corrispondenza tralle voci della nostra patria, egli sia meglio che con quelle s' imparentino, che l'andarne a ricercare la discen-denza dalle straniere . \* Azzimare dal verbo zimmen Tedesco, pulire, de quindi, e rivolger quell' altro al- assertare, orde il soprannome della zeone, an fare che alcuni del tutto Zima nel Decameron.

tabe, la proprietà delle sue condizioni, e le soavi orazioni, che di lui si fanno: le quali, chi bene agguarderà, vedrà essere piene di dolcissima ed amabilissima bellezza. Ma perocchè virtuosissimo è nella intenzione, mostrare lo disetto e la malizia dell'accusatore; dirò a consusione di coloro, che accusano l'Italica loquela, perchè a ciò fare si muovono: e di ciò sarò al presente speziale capitolo, perchè più notevole sia la loro infamia.

A perpetuale infamia e depressione delli malvagi uomini d' Italia, che commendano lo Volgare altrui, e lo propio dispregiano: dico, che la loro mossa viene da cinque abbominevolà cagioni. La primaè, ciechità di discrezione: la seconda, maliziata scusazione: la terza cupidità di vanagloria: la quarta argomento d'invidia: la quinta e l'ultima, viltà d'animo, cioè pusillanimità. E ciascuna di queste retadi ha sì gran setta, che pochi son quelli che sieno da esse liberi. Della prima si può così ragionare. Siccome la parte sensitiva dell'anima ha suoi occhi, colli quali apprende la differenza delle cose, in quanto elle sono di fuori colorate; così la parte razionale ha suo occhio, col quale apprende la differenzia delle cose, in quanto sono ad alcuno fine ordinate: e quest'è la discrezione. E siccome colui ch'è cieco degli occhi sensibili, va sempre, secondo che gli altri, giudicando il male e'l bene; così quelli ch'è cieco del lume della discrezione, sempre va nel fuo giudicio fecondo il grido o diritto, o falso. Ondequalunque ora lo guidatore è cieco, conviene che esso, e quello anche cieco, ch' a lui s'appoggia, vengano a mai fine . Però è scritto, che'l cieco al cieco farà guida: e così cadranno amendue nella fossa. Questa grida è stata lungamente contro a nostro Volgare, per le ragioni che di fotto si ragioneranno. Appresso di questa, li ciechi soprannotati, che sono quasi infiniti, colla mano in sulla spalla a questi mentitori, sono caduti nella fossa della salsa opinione, della quale uscire non samo. Dell'abito di questa luce discretiva, massimamente le popola. ri persone sono orbate; perocchè occupate dal principio della loro vita ad alcuno mestiere, dirizzano sì l'animo loro a quella persona della necessità, che ad altro non intendono. E pesocchè l'abito di virtude sì morale, come intellettuale, subitamente avere non si può, ma conviene che per usanza s'acquisti: ed ellino la loro usanza pongono in alcuna arte, e a discernere l'altre cose non curano; impossibile è a loro, diserezione avere. Perchè incontra, che molte volte gridano: uiva la lor morte, e muoja la lor vita; purchè alcuno cominci.

ci. E questo è pericolosissimo disetto nella loro ciechità. Onde Boezio giudica la popolare gloria vana, perchè la vede sanza discrezione. Questi sono da chiamare pecore, e non uomini, che se una pecora si gittasse da una ripa di mille passi, tutte l'altre l'andrebbono dietro: e se una pecora per alcuna cagione, al passare d'una strada, salta, tutte l'altre saltano, eziandio nulla yeggendo da saltare. E i'ne vidi già molte in uno pozzo saltare, per una che dentro vi saltò, sorse credendo faltare uno muro; non ostante che 'l pastore, piangendo e gridando, colle braccia e col petto dinanzi si parava. La seconda setta contro a nostro Volgare, si sa per una maliziata seusa. Molti sono, che amano più d'essere tenuti maestri, che d'essere: e per suggire lo contrario, cioè di non essere tenuti, sempre danno colpa alla materia dell'arte apparecchiata, ovvero allo strumento; siccome il mal sabro biasima il ferro appresentato a lui: e l'mal cetarista biasima la cetera; credendo dare la colpa del mal coltello, e del mal sonare, al terro, e alla cetera, e levarla a se. Così sono alquanti, e non pochi, che vogliono che l'uomo gli tenga dicitori: e per iscusarsi dal non dire, o dal dire male, accusano e incolpano la materia, cioè lo Volgare propio, e commendano l'altro, il quale non è loro richielto di fabbricare. E chi vuole vedere, come questo ferro è da biasimare, guardi che opere ne sanno i buoni artefici: e conoscerà la malizia di costoro, che biasimando lui, si credono scusare. Contro a questi cotali grida Tullio nel principio d'un suo libro, che si chiama Libro di fine di beni; perocche al suo tempo hiasimavano lo Latino Romano, e commendavano la gramatica Greca; per somiglianti cagioni, che questi fanno vile lo parlare Italico, e prezioso quello di Provenza. La terza setta contro a nostro Volgare, si fa per cupidità di vanagloria. Sono molti, che per ritrarre cose poste in altrui lingua, e commendare quella, credono più effere ammirati, che ritraendo quelle della sua. E sanza dubbio non è sanza loda d'ingegno apprendere bene la lingua strana: ma biasimevole è commendare quella oltre la verità, per farsi glorioso di tale acquisto. La quarta si fa da uno argomento d'invidia. Siccom'è detto di sopra, la invidia è sempre, dove è alcuna paritade intra gli uomini d'una lingua : e la paritade del Volgare è, perchè l'uno quella non sausare, come l'altro; e qui nasce invidia. Lo invidioso poi argomenta, non biasimando colui che dice di non sapere dire - ma biasima quello, che è materia della sua opera, dispregiando l'opera di quella parte, a lui che dice, onore, e fama. Siccome colui, che biasimasse il serro d'una spada, e non per biasimo dare al serro, ma a tutta l'opera del maestro. La quinta e l'ultima setta si move da viltà d'animo. Sempre il magnanimo si magnifica in suo cuore; e così lo pusillanimo per contrario, sempre si tiene meno, che non è. E perchè magnificare, e parvificare sempre hanno rispetto ad alcuna cosa per comparazione, alla quale si sa lo magnanimo grande, e'i pusillanimo piccolo; avviene, che 'l magnanimo sempre sa minori gli altri, che non sono, e il pusillanimo sempre maggiori; perocchè con quella misura, che l'uomo misura se medesimo, misura le sue cose, che parte sono quasi di se medesimo. Avviene, che al magnanimo le sue cose sempre pajono migliori, che non sono; e l'altrui men buone : lo pusillanimo sempre le sue cose crede valere poco, e l'altrui assai. Onde molti per questa viltà dispregiano lo propio Volgare, e gli altrui pregiano; e tutti questi cotali sono li abbominevoli cattivi d'Italia, che hanno a vile questo prezioso Volgare, lo quale, s'è vile in alcuna cosa, non è, se non in quanto elli suona nella bocca meritrice di questi adulteri; al eui condutto vanno li ciechi, delli quali nella prima cagione feci menzione.

Se manifeltamente per le finestre d'una casa uscisse fiamma di fuoco: e alcuno domandaffe, se la entro fosse il fuoco: un'altro rispondesse a lui di sì; non saprei ben giudicare, qual di costoro sosse da schernire più. E non altrimenti sarebbe fatta la domanda, e la risposta di colui e di me, che mi domandasse; se amore alla mia loquela propia è in me; e ioli rispondessi di sì, appresso le sue proposte ragioni. Ma tuttavia è a mostrare, che non solamente amore, ma persettissimo amore di quella è in me: e da biasimare ancora li suoi avversarj. Ciò mostrando, a chi bene intenderà, dirò, come a lui fui fatto amico: e poi, come l'amistà è consermata. Dico, che siccome veder si può, che Marco Tullio in quello d'Amicizia, non discordando dalla sentenzia del Filososo, aperto nell'ottavo, e nel nono dell'Etica, naturalmente la proflimitade, e la bontà sono cagioni d'amore generative : il beneficio, lo studio, e la consuetudine sono cagioni d'amore accrescitive. E tutte queste cagioni vi sono state a generare, e a confortare l'amore, ch'io porto al mio Volgare; siccome brievemente io mostro. Tanto è la cosa più prossima, quanto di tutte le cose del suo genere altrui è più unita; onde, di tutti gli uomini, il figliuolo è più prossimo al padre: di tutte l' arti, la medicina è più prossima al medico, e la musica al musico; perocchè a loro sono più unite, che l'altre: di tutta

la terra è più prossima quella, dove l'uomo tiene se medesimo, perocchè è ad esso più unita; e così lo propio Volgare è. più prossimo, in quanto è più unito, che uno e solo è prima nella mente, che alcuno altro: e che non solamente per. se è unito, ma per accidente, in quanto è congiunto colle più prossime persone, siccome colli parenti, e propi cittadini, e colla propia gente. E questo è lo Volgare propio, lo quale è non prossimo, ma massimamente prossimo a ciascuno; perchè, se la prossimitade è seme d'amistà, come è detto di sopra; manifesto è, ch'ella è delle cagioni stata dell'amore, ch' io porto alla mia loquela, che è a me prossima più che l'. altre. La fopraddetta cagione, cioè d'essere più unito quello, ch'è solo prima in tutta la mente, mosse la consuetudine della gente, che fanno li primogeniti succedere solamente, siccome più propinqui: e perchè più propinqui, più amati. Ancora la bontà fece me a lei amico. E qui è da sapere, che ogni bontà propia in alcuna cosa è amabile in quella; siccome nella maschiezza essere bene barbuto; e nella semminezza essere bene pulita di barba in tutta la faccia; siccome nel bracco bene odorare: e siccome nel veltro bene correre; e quanto ella è più propia, tanto ancora è più amabile. Onde, avvegnachè ciascuna virtù sia amabile nell'uomo, quella è più amabile in esto, ch'è più umana; e questa è la giustizia, la qual'è solamente nella parte razionale, ovvero intellettuale, cioè nella volontà. Questa è tanto amabile, che, siccome dice il Filosafo nel quinto dell'Etica, li suoi nimici l'amano, siccome sono ladroni e rubatori; e però vedemo, che 'l suo contrario, cioè la ingiustizia, massimamente è odiata; siccome tradimento, ingratitudine, e falsità, furto, rapina, inganno, e loro fimili; li quali fono tanto inumani peccati, che a scusare sè della infamia di quelli, si concede da lunga usanza, che uomo parli di se, siccome detto è di sopra: e possa dire, sè essere sedele e leale. Di questa virtù innanzi dicerò più pienamente nel quattordecimo trattato; e qui lasciando, torno al proposito. Provato è adunque la bontà della cosa più propia, è da vedere quella, che più in essa è amata e commendata: e quella è essa; e noi vedemo, che in ciascuna cosa di sermone, lo bene manisestare del concetto è più amato e commendato; dunque è questa la prima sua bontà. E conciossiacosachè questa sia nel nostro Volgare, siccome manifestato è di sopra in altro capitolo; manisesto è, ched ello è della cagione stata dell'amore, ch'io porto ad esso; poiche, siccome detto è, la bontà è cagione d'amore generativa.

Detto, come nella propia loquela sono quelle due cose, per le quali io fono fatto amico a lei, cioè, prossimitade a me, e bontà propia; dirò, come per benificio, e concordia di studio, e per benivolenza di lunga consuetudine, l'amistà è confermata e fatta grande. Dico prima, ch'io per me ho da lei ricevuto dono di grandissimi benisici; e però è da sapere, che intra a tutti i benifici, è maggiore quello che è più prezioso, a chi più riceve: e nulla cosa è tanto preziosa, quanto quella, per la quale tutte l'altre si vogliono: e tutte l'altre cose si vogliono per la persezione di colui, che vuole. Onde, conciossiacosachè due persezioni abbia l'uomo, una prima, e una seconda: la prima lo fa essere: la seconda lo fa essere buono; se la propia loquela m'è stata cagione dell'una e dell'altra, grandissimo benisicio ho da lei ricevuto. E ch'ella sia stata a me d'essere, se per me non stesse, brievemente si può mostrare. Non è, secondo a una cosa essere più cagioni efficienti, avvegnachè una sia massima dell'altre; onde il fuoco, e'i martello sono cagioni efficienti del coltello; avvegnachè massimamente è il fabbro. Questo mio Volgare fue congiugnitore delli miei generanti, che con esso parlavano; siccome il suoco è disponitore del ferro al fabbro, che fa il coltello; perchè manisesto è lui essere concorso alla mia generazione; e così essere alcuna cagione del mio essere. Ancora questo mio Volgare su introducitore di me nella via di scienza, ch' è ultima persezione; in quanto con esso io entrai nello Latino, e con esso mi sue mostrato; il quale Latino poi mi su via a più innanzi andare; e così è palese e per me conosciuto, esso essere stato a me grandissimo benefattore. Anch' è stato meco d'uno medesimo studio; e ciò posso così mostrare. Ciascuna cosa studia naturalmente alla sua conservazione; onde, se il Volgare per se studiare potesse, studierebbe a quella: e quella sarebbe, acconciare sè a più stabilità: e più stabilità non potrebbe avere, che legar sè con numero, e con rime. E questo medesimo studio è stato mio, siccome tanto è palese, che non domanda tellimonianza; perchè uno medesimo studio è stato il suo e'1 mio; perchè di questa concordia, l'amistà è confermata e accresciuta. Anche ci è stata la benivolenza della consuetudine; che dal principio della mia vita ho avuta con esso benivolenza, e conversazione, e usato quello, diliberando, interpetrando, e quistionando; perchè se l'amistà s'accresce per la consuetudine, siccome sensibilmente appare; manifesto è, che essa è in me massimamente cresciuta, che

sono con esso Volgare tutto mio tempo usato. E così si vede essere a questa amistà concorse tutte le cagioni generative, e accrescitive dell'amistà; perchè si conchiude, che non solamente amore, ma persettissimo amore sia quello, ch' io in lui debbo avere, ed hoe. Così rivolgendo gli occhi addietro, e raccogliendo le ragioni prenotate, puotesi vedere, questo pane, col quale si deono mangiare le infrascritte Canzoni, essere sufficientemente purgato dalle macole, e dall'essere di biado; perchè tempo è d'intendere a ministrare le vivande. Quetto sarà quello pane orzato, del quale si satolleranno migliaja, e a me ne soverchieranno le sporte piene. (\*) Questo sarà luce nuova, sole nuovo, il quale surgerà, ove l'usato tramonterà: e darà luce a coloro che sono in tenebre e in oscurità, per lo usato sole che a loro non luce.

> Voi, che 'ntendendo, il terzo Ciel movete, Udite il ragionar, ch'è nel mio core, 🕢 Ch' io no'l so dire altrui, sì mi par 2000: Bl Ciel, che segue lo vostro valore, Gentili creature, che vo'∫ete, Mi tragge nello stato, ov'io mi trovo; Onde'l parlar della vita, ch'io provo, Par, che si drizzi degnamente a voi; Però vi priego, che lo m'intendiate. I' vi dirò del cor la novitate, Come l'anima trista piange in lus: E come un spirto contra lei favella, Che vien pe' raggi della vostra stella. Suol'esser vita dello cor dolente, Un soave pensier, che se ne gia;

> > Mol-

2 Questo sarà luce nueva, solo cevere grandissimi sumi e chiarissi-nueva, es. In questo luogo il nostro mi splendori della ricchissima ed ono-Autore mostra di prevedere la glo- | ratissima lingua loro; notò questo riz e la reputazione, alla quale passo, e l'accompagnò colle seguenera per montare il nostro Linguag- iti parole: La quale (lingua) secongio, che allora appunto cominciava a pulirsi e a dirozzarsi, essendo | onore ed il pregio di questa patria, di poco tempo venuto alla luce .

Pier Francesco Giambullari . nel
fine della sua Lezione sopra il sto
del Purgatorio, esortando gli Accadel Purgatorio esortando gli Accadel Purgatori demici Fiorentini alla frequenza del-la loro virtuosa Accademia, co-le che a lere non luce. mecchè da quella ne siano per ri-

doche il nostro Dante, anzi pure l'

CONVITO DI DANTE. Molte fiate a piè (°) del nestro Sire; Ove una donna gloriar vedia, . Di cui (2) parlava me si dolcemente, Che l'anima dicea: i'mon vo gire. Or apparisce, chi lo fa fuggire: E signoreggia me di tab vertute, Che'l cor ne trema, (1) che di fori appare. Questi mi face una donna guardare: . E dicer chi veder vuol la salute Faccia, che gli occhi d'esta donna miri, Sed e' non teme angoscia di sospiri. Trova contraro tal, che lo distrugge, L'umil pensero, che parlar mi sole, D' un' Angiola, che 'n cielo è coronata. L'anima piange, sì ancor le'n dole, E dice: o lossa me! come si sugge Questo pietoso, che me ba consolata: Degli occhi miei, dice, questa affamata, Qualora fu, che-tal donna gli vide? E perchè non credeano a me di lei? I dicea: ben negli occhi di costei De' star colui, che gli miei pari uccide; E non mi valse, ch' io (+) ne fosse accorta, (5) Che non mirasser tal, ch'io ne son morta. Tu non se'morta, ma se' (6) ismarrita, Anima nostra, che si ti lamenti: Dice uno spiritel d'amor gentile; (1) Che quella bella donna, che tu senti, Ha trasformata in tanto la tua vita, Che n' bai paura, sì se' fatta vile. Mira quanto ella è pietosa ed umile, Saggia e cortese nella sua grandezza: E pensa di chiamarla donna omai; Che, se tu non t'inganni, tu vedras Di sì alti miracoli adornezza, Che tu dirai: Amor, signor verace. Ecco l'Ancilla tua: sa', che ti piace.

z del nostro. al. del vostro.

2 parlava me. al. parlava a me;
ma può stase ancesa senza articolo, per aver così praticato spesse
volte, non tanto gli antichi Poeti,
che i Prosatori. Gradi di S. Girolamo MSS. Faite a li omini lo
bana, che vei vorreste che esti

L 2
Canfacessene voi. Altri MSS. hannos
parlava in me.
3 che di fori. al. si che fuori.
4 ne fosse. al. ne fosse.
5 Che non. al. che no'i.
6 ismarrisa. al. che questa.
7 Che quella. al. che questa.

Canzone, i' credo, che saranno radi Color, che tua ragione intendan bene, Tanto lor parli faticosa e forte; Onde, se per ventura egli addiviene, Che tu dinanzi da persone vadi, 'Che non ti pajan d'essa bene accorte; Allor ti priego, che ti riconforte, Dicendo lor, diletta mia novella: Ponete mente almen, com' io son bella.

Poichè proemialmente ragionando, me ministro, e lo mio pane, lo precedente trattato è con sufficienza preparato; lo tempo chiama e domanda, la mia nave uscire di porto; (1) perchè, dirizzato l'artimone della ragione all'ora del mio defiderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino, e di salutevole porto e laudabile nella fine della mia cena. Ma perocchè più profittabile sia questo mio cibo, prima che venga la prima vivanda, voglio mostrare, come mangiare si dec. Dico che, siccome nel primo capitolo è narrato, questa spofizione conviene essere litterale e allegorica. E a ciò dare a intendere, (1) si vuole sapere, che le scritture si possono inrendere, e debbonsi sponere massimamente per quattro sensi. L'uno si chiama litterale: e questo è quello che si nasconde

della razione all'ora del mio desidevio, entro in pelago. Artimone. al. al timone; ma deve dire artimone, che è la maggior vela della nave, per ben corrispondere all'ora, cioè || sponere massimamente per quattro all' aura , che di subito ne segue . Dante medesimo. Inf. c. 21.

Chi terzeruolo e che artimon rin-

Ora per aura si trova usato più volte. V. il Vocabolario. In questo luogo pare, che il Poeta abbia voluto imitare Quintiliano, che nella pistola a Trifone librajo, da lui premessa alle sue Instituzioni Oratorie, dice: Permittamus vela ventis, & ora. solveniibus bene | avanti alla quale doveva dire : Il precemur. Vi fu chistimo, che ora, , secondochè niterisce Giovanni Passerazio, volesse dire canapo della nave, adducendo a suo favore trassegno il ve ersi quivi fatto il questo passo di Quintiliano; ma questa opinione, dic'egli, non esdelli quattro proposti dall' Autore fer probabile appresso gli eruditi , medesimo.

I perché, dirizzate l'artimone perchè essi son di parere, che ore lla razione all'ora del mio deside- solvere sia l'istesso che solvere a licore.

2 Si vuole sapere, che le scritture si possono intendere, e debbons sens : l'uno se chiama litterale : e questo è quello che si nasconde sotte i manto di queste savole, ec. Tutti i MSS. che si sono veduti, dicono in questa maniera; e pure è manisesto, che qui manca la dichiarazione del senso litterale, in conformità del metodo intrapreso dall'auliore; essendochè la dichiarazione, che ne segue dopo la dizione litterale, è quella del senso allegorico: Jecondo si chiama. senso allegorico: e questo è quallo che si nasconde, ec. E di quella laguna è più certo con-

bella menzogna; siccome quando dice Ovidio, che Orseo sacea colla cetera mansuete le fiere, e gli alberi e le piante a se muovere; che vuol dire, che'l savio uomo collo strumento della sua boce sacea mansuescere e umiliare li crudeli cuori: e facea muovere alla sua volontà coloro che hanno vita di scienza e d'arte: e colorò, che non hanno vita ragionevole, alcuni sono, quasi come pietre: e perchè questo nascondimento sofse trovato per li savj, nel penultimo trattato si mostrerà. Veramente li Teologi questo senso prendono altrimenti, che li poeti; ma perocche mia intenzione è qui, lo modo delli Poeti seguitare, prenderò il senso allegorico, secondochè per li-Poeti è usato. Il terzo senso si chiama morale: e questo è quello, che li lettori deono intentamente andare appostando per le scritture, a utilità di loro e di loro discenti; siccome appostare si può nel Vangelio, quando Cristo salìo lo Monte per trasfigurarsi, che, delli dodici Apostoli, ne menò seco li tre: in che moralmente si può intendere, che alle secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia. (1) Lo quarto senso si chiama anagorico, cioè sovra senso: e quest'è, quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale eziandio nel senso litterale, per le cose significate, significa delle superne cose dell' eternale gloria; siccome veder si può in quel canto del Proseta che dice, che nell'uscita del popolo d'Isdrael d'Egitto, la Giudea è fatta santa e libera. Che avvegna essere vero secondo la lettera sie manisesto; non meno è vero quello, che spiritualmente s'intende, cioè: che nell'uscita dell'anima

del peccato, essa sie fatta santa e libera in sua podestade. E in dimostrare questo, sempre la litterale dee andare innanzi; siccome quello, nella cui sentenza gli altri sono inchiusi; e sanza la quale sarebbe impossibile, e irrazionale intendere agli altri, e massimamente all'allegorico è impossibile; perocchè in ciascuna cosa, che ha dentro e di suori, è impossibile venire al dentro, se prima non si viene al di suori; onde, conciossiacosachè nelle scritture sia sempre il di suori, impossibile è venire all'altre, massimamente all'allegorica, sanza prima venire alla litterale. Ancora è impossibile, perocchè in ciascuna cosa naturale, e artificiale è impossibile procedere alla forma, sanza prima essere disposto il suggetto, sopra che la forma dee stare; siccome impossibile è, la forma di loro veni-

The quarte senso si chiama ana-la anagorico, per l'uso antico di nogorico. Qui al solito è alterata la stra lingua, siccome avanti si è detto. re, se la materia, cioè lo suo suggetto, non è prima disposta e apparecchiata. Onde, conciossiacosachè la litterale senzenza sempre sia soggetto e materia dell'altre, massimamente dell'allegorica; impossibil'è, prima venire alla conoscenza dell'altre, che alla sua. Ancora è impossibile; perocchè in ciascuna cosa naturale, e artificiale è impossibile procedere, se prima non è fatto lo fondamento; siccome nella casa, e siccome nello studiare; onde, conciossiacosachè's dimostrare sia edificazione di scienza, e la litterale dimostrazione sia fondaanento dell'altre, massimamente dell'allegorica; impossibile è all'altre venire prima, che a quella. Ancora, posto che possibile fosse, sarebbe irrazionale, cioè fuori d'ordine; e però con molta fatica, e con molto errore si procederebbe. Onde, siccome dice il Filososo nel primo della Fisica, la natura vuole che ordinatamente si proceda nella nostra conoscenza, cioè procedendo da quello, che conoscemo meglio, in quello, che conoscemo non così bene; dico che la natura vuole, in quanto questa via di conoscere è in noi naturalmente innata; e però, se gli altri sensi da' litterali sono meno intesi (che fono, ficcome manifestamente appare) irrazionabile sarebbe, procedere ad essi dimostrare, se prima lo litterale non sosse dimostrato. Io adunque per queste ragioni tuttavia sopra ciascuna Canzone ragionerò: prima la litterale sentenza, e appresso di quella ragionerò la sua allegoria, cioè l'ascosa verità; e talvolta degli altri sensi toccherò incidentemente, come a luogo, e a tempo si converrà.

Cominciando adunque, dico: che la Stella di Venere due fiate era rivolta in quello suo cerchio, che la sa parere serotina, e mattutina, secondo due diversi tempi; appresso lo trapassamento di quella Beatrice beata, che vive in Cielo con gli Angioli, e in Terra colla mia anima; quando quella gentil donna, cui feci menzione nella fine della Vita Nuova, parve primamente accompagnata d'Amore agli occhi miei, e prese luogo alcuno della mia mente. E siccom' è ragionato per me nello allegato libello, più da sua gentilezza, che da mia elezione venne, ch'io ad essere suo consentissi, che passionata di tanta misericordia, fi dimostrava sopra la mia vedova visa, che gli spiriti degli occhi miei a lei si sero massimamente amici: e così fatti dentro lei, poi fero tale, che'l mio beneplacito su contento a dispolarsi a quella immagine. Ma perocchè, non subitamente nasce amore, e fassi grande, e viene perfetto; ma vuole tempo alcuno, e nutrimento di pensieri, massimamente là, ove sono pensieri contrari, che lo'mpedi-

SC8-

scano; convenne, prima che questo nuovo amore fosse perfetto, molta battaglia intra'l pensiero del suo nutrimento, e quello che gli era contrario; il quale per quella gloriosa Beatrice tenea ancora la rocca della mia mente. Perocchè l'uno era soccorso dalla parte dinanzi continuamente, e l'altro dalla parte della memoria di dietro : e'l soccorso dinanzi ciascuno di crescea, che sar non potea l'altro Comento quello. che impediva in alcuno modo, a dare indietro il volto. Perchè a me parve sì mirabile, e anche duro a sofferire, che i' nol potei sostenere, quali esclamando: e per iscusare me della verità, nella quale parea, me avere manco di fortezza, dirizzai la voce mia in quella parte, onde procedeva la vittoria del nuovo pensero, che era virtuosissimo, siccome virtù celestiale; e cominciai a dire: Voi, che'ntendendo, il termo Ciel movete. Allo intendimento della qual Canzone bene imprendere. conviene prima conoscere le sue parti, sicchè leggiere farà poi lo suo intendimento a vedere; acciocche più non sia mestiere di predicere queste parole per le sposizioni dell'altre. Dico. che questo ordine, che in questo trattato si prenderà, tenere intendo per tutti gli altri. Adunque dico, che la Canzone proposta è contenuta da tre parti principali. La prima è il primo verso di quella, nella quale s'inducono a udire cioè, che dire intendo, certe intelligenze, ovvero per più usato modo volemo dire, Angeli, li quali sono alla revoluzione del Ciel di Venere, siccome movitori di quello. La seconda è li tre versi, che appresso del primo sono, nello quale si manifesta quello, che dentro spiritualmente si sentirà intra diversi pensieri. La terza è il quinto e l'ultimo verso, nella quale si vuole l'uomo parlare all'opera medesima, quasi a confortare quella. E queste tutte tre parti per ordine sono, com' è detto di sopra, e dimostrato.

A più latinamente vedere la sentenza litterale, alla quale ora s'intende, della prima parte sopra divisa; è da sapere, chi, e quanti sono costoro che sono chiamati alla udienza mia: e qual'è questo terzo Cielo, il quale dico, loro muovere. E prima dirò del Cielo: poi dirò di loro, a cui io parlo. E avvegnachè quelle cose, per rispetto della verità, assai poco sapere si possono; quello tanto, che l'umana ragione ne vede, ha più dilettazione, che 'l molto e 'l certo delle cose, delle quali si giudica, secondo la sentenza del Filosofo, in quello degli animali. Dico adunque, che del numero de'Cieli, e del sito diversamente è sentito da molti; avvegnachè la verità all'ultimo sia trovata. Aristotile credette, seguitando so-

lamente l'antica grossezza degli Astrologi, che sossero pure otto Cieli, delli quali lo estremo, e che contenesse tutto, fosse quello dove le Stelle fisse sono, cioè la spera ottava; e che di fuori da esso non fosse altro alcuno. Ancora credette, che il Cielo del Sole fosse immediato con quello della Luna, cioè secondo a noi. E questa sua sentenza così erronea, può vedere chi vuole, nel secondo-di Cielo, e Mondo; che nel secondo de libri naturali. Veramente egli di ciò si scusa nel duodecimo della Metafisica, dove e' mostra bene sè avere seguito pur l'altrui sentenza, laddove d'Astrologia gli conviene parlare. Tolomeo poi accorgendos, che l'ottava spera si muovea per più movimenti, veggendo il cerchio suo partire dal dritto cerchio, che volge tutto da Oriente in Occidente; co-Aretto da principi di Filosofia, che di necessità vuole un primo mobile semplicissimo, puose un altro Cielo essere suori dello Stellato, il quale facesse quella revoluzione da Oriente in Occidente; lo quale dico, che si compie quasi in ventiquattro ore, e quattordici parte d'un' altra delle quindici, grossamente assegnando. Sicch'è, secondo lui, secondo quello, che si tiene in Astrologia, e in Filosofia. Poichè quelli movimenti furono veduti, sono nove li Cieli Mobili; lo sito de' quali è manisesto e determinato, secondochè per un' arte, che si chiama Prospettiva Arismetica, e Geometrica, sensibilmente, e ragionevolmente è veduto, e per altre sperienze sensibili; siccome nello Eclissi del Sole appare sensibilemente, la Luna essere sotto 'l Sole : e siccome per testimonianza d' Aristotile che vide cogli occhi, secondochè dice nel secondo di Cielo, e Mondo, la Luna, essendo nuova, entrare sotto a Marte, dalla parte non lucente: e Marte non stare celato, tantochè rapparve dall'altra non lucente della Luna, ch' era verso Occidente.

Ed è dell' ordine del sito questo; che'l primo, connumerano, è quello dov'è la Luna: lo secondo è quello dov'è Mercurio: lo terzo è quello dov'è Venere: lo quarto è quello dov'è il Sole: lo quinto è quello dov'è Marte: lo sesto è quello di Giove: il settimo è quello di Saturno: l'ottavo è quello delle Stelle: il nono è quello che non è sensibile, se non per questo movimento che è detto di sopra, lo quale chiamano molti Cristallino, cioè diasano, ovvero tutto trasparente. Veramente suori di tutti questi, gli Cattolici pongono lo Cielo Impirio, che è a dire Cielo di siamma, ovvero luminoso: e pongono, esso essere immobile, per avere in se, secondo ciascuna parte, ciocchè la sua materia vuole. E questo

to è cagione al primo mobile, per avere velocissimo movimento, che per lo suo serventissimo appetito, che ciascuna parte di quello nono Cielo, che è mediato a quello, d'essere congiunto con ciascuna parte di quello nono Cielo, divinissimo, Cielo quieto, in quello si rivolve con tanto desiderio, che la sua velocità è quasi incomprensibile: e quieto e pacifaco è lo luogo di quella Somma Deità, che se sola compiutamente vede. Questo luogo è di Spiriti Beati, secondo che la Santa Chiesa vuole, che non può dire menzogna: e Aristotile pare ciò sentire, chi bene lo'ntende, nel primo di Cielo, e Mondo. Questo è il sovrano edificio del Mondo, nel quale tutto il Mondo s'inchiude: e di fuori dal quale nulla è: ed esso non è in luogo, ma sormato su solo nella prima mente, il quale li Greci dicono Protonoe. Questa è quella magnificenza, della quale parlò il Salmista, quando dice a Dio: levata è la magnificenza tua sopra li Cieli. E così ricogliendo ciò che ragionato è, pare che dieci Cieli siano, de' quali quello di Venere sia il terzo; del quale si sa menzione in quella parte, che mostrare intendo. Ed è da sapere, che ciascuno Cielo, di sotto del Cristallino, ha due poli sermi, quanto a se: e lo nono gli ha fermi e fissi, e non mutabili, secondo alcuno rispetto: e ciascuno, sì lo nono, come gli altri, hanno uno cerchio, che si puote chiamare Equatore del suo Cielo propio; il quale igualmente in ciascuna parte della sua revoluzione èrimoto dall'uno polo e dall'altro, come può sensibilmente vedere, chi volge un pomo, od altra cosa tonda. E questo Cielo ha più rattezza nel muovere, che alcuna altra parte del suo Cielo, in ciascuno Cielo; come può vedere, chi bene considera, in ciascuna parte, quant'ella è più presso ad essa, tanto più rattamente si muove: quanto più rimota, e più presso al polo, più è tarda; perocchè la sua revoluzione è minore, e conviene essere in uno medesimo tempo di necessitade colla maggiore. Dico ancora, che quanto il Cielo è più presso al cerchio Equatore, tanto è più mobile per comparazione alli suoi; perocchè ha più movimento, e più attualitade, e più vita, e più forma, e più tocca di quello che è sopra se, e per conseguente più virtuoso. Onde le Stelle del Cielo Stellato sono più piene di virtù tra loro, quanto più sono presso a questo cerchio. E in sul dosso di questo cerchio nel Cielo di Venere, del quale al presente si tratta, è una (1) speretta, che per se medesima in esso Cielo si volge; (2) lo cer-

(1) Speressa. al. Sperula.

(2) lo cerchio del quale. 21. lo cerchio della quale.

1 Epichio del quale gli Astrologi chiamano (1) epiciclo: esicceme la grande spera due poli volge, così questa piocola: e così (2) a questa piccola lo cerchio equatore: e così è più nobile, quanto è più presso di quello: e in sull'arco, ovver dosso di questo cerchio è fissa la lucentissima Stella di Venere. E avvegnachè detto sia, essere dieci Cieli, secondo la stretta verità, questo numero non gli comprende tutti; che questo, di cui è fatta menzione, cioè l'epiciclo, nel quale à fissa la Stella, è uno Cielo per se, ovvero spera: e non ha una essenza con quella che'l porta; avvegnachè più sia connaturale ad esso; che agli altri: e con esso è chiamato uno Cielo: e dinominansi l'uno e l'altro dalla Stella. Come gli altri Cieli, e l'altre Stelle sieno, non è al presente da trattare; basti ciò detto della verità del terzo Cielo, del quale al presente intendo: e del quale compiutamente è mostrato quello, che al presente n'è mestiere.

Poich' è mostrato nel precedente capitolo, quale è questo terzo Cielo, e come in se medesimo è disposto; resta a dimostrare, chi sono questi che'i muovono. E' adunque da sapere, che li movitori di quello sono sustanze separate da materia, cioè intelligenze, le quali la volgare gente chiamano Angeli: e di queste creature, siccome delli Cieli, diversi diversamente hanno sentito; avvegnachè la verità sia trovata. Furono certi filosofi, de quali pare essere Aristotile nella sua Metafilica; avvegnache nel primo di Cielo, e Mondo incidentemente paja sentire altrimenti, credettero solamente, essere tante quelte, quante circolazioni fossero nelli Cieli, e non più; dicendo, che l'altre sarebbono state eternalmente indarno, sanza operazione; ch'era impossibile; conciossiacosachè il loro essere sia loro operazione. Altri furono, siccome Plato, uomo eccellentissimo, che puose non solamente tante intelligenze, quanti sono li movimenti del Cielo, ma eziandio quan-

co, verrebbe a voier dire sepraccielo.

(2) a questa piccola lo cerchio equatore : é cost à più nobile. al. ba questa piccola lo cercbio equatore: e l'ottavo del Paradiso. così è più mebile. E questa credia-Solea creder lo mondo in suo periclo, mo essere la vera lezione, ancorchè Che la bella Ciprigna il folle amore non si sia trovata altrove, che mel Raggiasse, volta nel terzo epiciclo. MS. Andreini.

<sup>(1)</sup> Epiciclo. In alcuni MSS. in Epiciclo, dal Gr. exixundor, quasi questo luogo, e costantemente al-trove, dove è usata questa voce, si sarebbe dal latino e mezzo dal Grelegge epicielo; ma credendolo errore de' copisti, non istimo che si debba far caso di questa nuova parola. Dante assolutamente averà detto epiciclo, siccome il disse in rima nell'ottavo del Paradiso.

Ç

se sono le spezie delle cose, cioè le maniere delle cose; siccome una spezie, tutti gli uomini, e un'altra tutto l'oro, e un'altra tutte (1) le larghezze, e così di tutto : e vollero, che, siccome le intelligenze delli Cieli sono generatrici di quelli, ciascuna del suo; così queste sossero generatrici dell'altre cose, ed esempli, ciascuno della sua spera: e chiamale Plato, Idee; ch'è tanto a dire, quanto forme e nature universali Li Gentili le chiamano Dei, e Dee; avvegnache non così. alosoficamente intendessero quelle, come Plato: e adoravano le loro immagini, e facevano loro grandissimi templi, siccome a Ginno, che dissero Dea di potenza: siccome a Vulca-20, lo quale dissero Dio del fuoco: siccome a Pallade, ovvero Minerva, la quale dissero Dea di sapienza: ed a Cerere, la quale dissero Dea della biada. Le quali cose, e opinioni mamifesta la testimonianza de Poeti, che ritraggono in parte al modo de' Gentili e ne' Sacrificj, e nella loro fede: e anche si manisesta in molti nomi antichi rimasi o per nomi, o per soprannomi alli luoghi, e antichi edificj, come può bene ritrovare, chi vuole. E avvegnachè per ragione umana queste opinioni di sopra fossono fornite, e per isperienza non lieve; la verità ancora per loro veduta non fue, e per difetto di ragione, e per difetto d'ammaestramento; che pur per ragione weder si può, in molto maggior numero essere le creature sopraddette, che non sono gli effetti, che gli uomini possono intendere: e l'una ragione è questa. Nessuno dubita, nè Filososo, nè Gentile, nè Giudeo, nè Cristiano, nè d'alcuna setta, ch'elle non sieno piene di tutta beatitudine, o tutte, o la maggior parte: e che quelle beate non sieno in persettissimo stato. Onde, conciossiacosachè quella ch'è qui l'umana natura, non pure una beatitudine abbia, ma due, siccome quella della vita civile, e quella della contemplativa; irrazionale sarebbe, se noi vedemo, quelle avere beatitudine dalla vita attiva, cioè civile, nel governo del mondo: e non avelsero quella della contemplativa, la quale è più eccellente, e più divina. E conciossiacosache quella che ha la beatitudine del governare, non possa l'altra avere, perché lo intelletto loro è uno, e perpetuo; conviene essere altre di fuori di questo ministerio, che solamente vivano speculando. E perche questa vita è più divina; e quanto la cosa è più divina, è più di Dio simigliante; manisesto è, che questa vita è da Dio più amata: e s'ella è più amata, più l'è la sua beatanza stata latga: e se più l'è stata larga, più viventi l'hae dato, che all' M 2

<sup>(1)</sup> le larghezze. 21. le ricchezze.

ahrui; perchè si conchiude, che troppo maggior numero ses quello di quelle creature, che gli effetti non dimostrano. E non è contro a quello, che pare dire Aristotile nel decimo deil'Etica, 'che alle sustanze separate convegna pure la speculativa vita: come pure la speculativa convegnaloro pure alla speculazione di certe; segue la circolazione del Cielo, ch'è del Mondo governo; il quale è quasi una ordinata civilitade, intesa nella speculazione delli motori. L'altra ragione si è, che nullo esseuo è maggiore della cagione; perocchè la cagione non può dare quello, che non ha; onde, conciossiacosache il divino intelletto sia cagione di tutto, massimamente dello 'ntelletto umano, che l' umano quello non soperchia, ma da esso è improporzionalmente soporchiato; dunque, se noi per la ragione di sopra, e per molt'altre intendiamo, Dio avere potuto fare innumerabiliquali creature spirituali; manisesto è, lui questo avere satto maggiore numero. Altre ragioni si possono vedere assai; ma queste bastino al presente. Nè si maravigli alcuno, se queste e altre ragioni, che di ciò avere potemo, non sono del tutto. dimostrate: che però medesimamente dovemo ammirare loto. eccellenza, la quale soverchia gli occhi della mente umana; siecome dice il Filosofo nel secondo della Metafisica, ed asferma loro estere; poichè, non avendo di loro alcuno senso. dal quale comincia la nostra conoscenza, pure risplende nel nostro intelletto alcuno lume della vivacissima loro essenza, in quanto vedemo le sopraddette ragioni, e molte altre: (3) siccome afferma, chi ha gli oechi chiuli, l'aere essere luminoia per un poco di splendore ovvero raggio, che passa per le pupille del polpastrello; che non altrimenti sono chiusi li nostri occhi intellettuali, mentrechè l'anima è legata, e incarcerata per gli organi del nostro corpo.

Detto è, che, per difetto d'ammaestramento, gli antichi la verità non videro delle creature spirituali, avvegnachè quel-

r secome asserma, chi ha gli occidi chius, l'aere essere luminosa per la pupille del polpasse l'acioni fopra la Collazione dell'Abate l'ache passa per le pupille del polpasse l'acioni fopra la Collazione dell'Abate l'ache passa per le pupille del polpasse l'acioni fopra la Collazione dell'Abate l'ache passa per le pupille del polpasse l'acioni fopra la Collazione dell'Abate l'acioni fopra l'acioni fopra la Collazione dell'Abate l'acioni fopra correndosi dell' occhio, potrebbe for- sua vece posta quest' altra, per efse esser quello, che nipitello si do- ser questo un'animale, che all'aria manda, del quale è stato a sufi- suminosa non espone il suo sguardo.

b papolo d'Isdrael fosse in parte dalli suoi Proseti ammaestrato, nelli quali per molte maniere di parlare, e per molti modi Dio avea lor parlato, siccome l'Apostolo dice. Ma noi semo di ciò ammaestrati da colui che venne da quello: da colui che le fece: da colui che le conserva, cioè dallo 'mperadore dell'Universo, che è Cristo, Figliuolo del Sovrano Id. dio, e Figliuolo di Maria Vergine, femmina veramente, e Figlia di Giovacchino, e d'Adamo uomo vero: il quale fu morto da noi, perchè ci recò vita: il quale fu luce, che allumina poi nelle tenebre; siccome dice Giovanni Evangelista : e disse a noi la verità di quelle cose, che noi sapere sanza lui non potevamo, nè vedere veramente. La prima cosa, e'l primo segreto, che ne mostrò, su una delle creature predette; ciò fue quello suo grande Legato, che venne a Maria, giovinetta donzella di tredici anni, da parte del Sanatore Celestiale. Questo nostro Salvatore colla sua bocca disse, che L Padre li potea dare molte Legioni d'Angeli. Questi non negò, quando detto gli fu, che'l Padre aveva comandato agli Angeli, che li ministrassero e servissero. Perchè manisestoe a noi quelle creature in lunghissimo numero; perocchè la sua Sposa, e Secretaria Santa Chiesa, della quale dice Salamone: Chi è questa, che scende dal diserto, piena di quelle cose, che dilettano, appoggiata sopra l'amico suo? dice, crede, e predica quelle nobilissime creature, quasi innumerabili: e partele per tre Gerarchie, ch'è a dire, tre Principati Santi, ovvero Divini: e ciascuna Gerarchia ha tre ordini; sicchè nove ordini di creature spirituali la Chiesa tiene, e afferma. Lo primo è quello degli Angeli: lo secondo degli Arcangioli: lo terzo delli Troni; e questi tre ordini sanno la prima Gerarchia: non prima, quanto a nobiltà, non a creazione; che più sono l'altre nobili, e tutte surono insieme create; ma prima, quanto a nostro salire a loro altezza. Poi sono le Dominazioni: appresso le Virtuti: poi li Principati; questi fanno la seconda Gerarchia. Sopra questi sono le Potestati: e li Cherubini: e sopra tutti sono li Serafini; e questi sanno la terza Gerarchia: ed è potissima ragione della loro speculazione, e il numero, in che sono le Gerarchie, e quello, in che sono gli Ordini. Che, conciossiachè la Maestà Divina sia in tre Persone, che hanno una sustanza; di loro si puote triplicemente contemplare. Che si può contemplare della potenza somma del-Padre, la quale mira la prima Gerarchia, cioè quella che è prima per nobiltade, e ch'è ultima noi annoveriamo: e puotesi contemplare la somma Sapienza del Figliuolo; e questa

94 mira la seconda Gerarchia: e puotest contemplare la somma. e serventissima Carità dello Spirito Santo; e questa mira la terza Gerarchia, la quale più propinqua a noi porge delli doni, ch'essa riceve. E conciossiacolachè ciascuna Persona nella Divina Trinità triplicemente si possa considerare; sono in cia. scuna Gerarchia tre ordini, che diversamente contemplano. Puotesi considerare il Padre, non avendo rispetto, se non ad esso; e questa contemplazione fanno li Serafini, che veggiono più della prima cagione, che nulla Angelica natura. Puotesi considerare il Padre, secondochè ha relazione al Figliuo. lo, cioè, come da lui si parte, e come con lui si unisce; e questo contemplano li Cherubini. Puotesi ancora considerare il Padre, secondoché da lui procede lo Spirito Santo : e come da lui si parte, e come con lui si unisce; e questa consemplazione fanno le Potestadi; e per questo modo si puote speculare del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Perchè convengono essere nove maniere di Spiriti contemplanti, a mirare nella luce, che sola se medesima vede compiutamente. E non è qui da tacere una parola. Dico, che di tutti questi Ordini fi perderono alquanti, tostochè surono creati, sorse in sumero della decima parte; alla quale restaurare, fu l'Umana Natura poi creata. Li Numeri, gli Ordini, le Gerarchie parrano li Cieli mobili, che sono nove: e 'l decimo annunzia essa unitade, e stabilitade di Dio. E però dice il Salmista: i Cieli narrano la gloria di Dio, e l'Opere delle sue mani anpunziano lo Firmamento. Perchè ragionevole è a credere che li movitori del Cielo della Luna siano dell'ordine della Angeli: e quelli di Mercurio, siano li Arcangioli: e quelli di Venere, siano li Troni, li quali naturati dell'Amore del Santo Spirito, fanno la loro operazione connaturale ad essi, cioè, lo movimento di quello Cielo, pieno d'Amore; dal quale prende la forma del detto Cielo uno ardore virtuoso, per lo quale le anime di quaggiù s'accendono ad amare, secondo la loto disposizione. (1) E perchè gli antichi s'accorsono, che quel

Arma, meusque mea, mea, nate, potentia, dixit, &c.

Na-

<sup>(</sup>i) E perchi gli antichi s'accersofoseos, quando dice, che Venere disna, che quel Cielo era quaggiù cageone d' Amore, disono, Amore
essen sigliuolo di Venere; siccome telgemonia Vergilio nel primo dello
Emilio accessorie dello
Emilio acce Eneida, ove dice Venere ad Amore: Figlio, virtu mia : figlio dello samme padre, che li dardi di Tife- Quello di Virgilio nel primo lib. E Oudio, nel quinto di Metamor-

quel Cielo era quaggiù cagione d'Amore, dissone, Amore essere figliuolo di Venere; siccome testimonia Vergilio nel primo dello Eneida, ove dice Venere ad Amore: Figlio, virgi mia: Figlio del sommo padre, che li dardi di Tisese, cioè quello gigante, non curi. E Ovidio, nel quinto di Metamorfoscos, quando dice, che Venere disse ad Amore: Figlio, armi mie, potenza mia. E sono questi Troni, che al governo di questo Cielo sono dispensati in numero non grande, del quale per li Filosofi, e per li Astrologi, diversamente è sentito, secondochè diversamente sentiro delle sue circulazioni; avyegnachè tutti siano accordati in questo, che tanti sono, quanti movimenzi esso sa; li quali, secondochè nel Libro dell'aggregazione delle Stelle epilogato: si trova dalla migliore dimostrazione degli Astrologi, sono tre. Uno, secondochè la Stella si muove verso lo suo epiciclo: l'altro , secondochè lo epiciclo si muovo con tutto il Ciclo igualmente con quello del Sole: il terzo, secondochè tutto quel Cielo si muove, seguendo il movimento della Stellata Spera, da Occidente a Oriente, in cento anni uno grado. Sicchè a questi tre movimenti, sono tre movitori. Ancora si muove tutto questo Cielo, e rivolgesi collo epiciclo, da Oriente in Occidente, ogni di naturale una fiata; quale movimento, se esso è da intelletto alcuno, o se esso è dalla rapina del primo mobile, Iddio el sa: che a me pare presentuoso a giudicare. Questi movitori muovono solo, intendendo la circulazione in quello suggetto propio, che ciascuno move. La forma nobilissima del Cielo, che ha in se principio di quella natura passiva, gira, toccata da virtù mo-

potentia, solus:

phoea temnis. E' curioso lo sbaglio seguito nella parola Tifece in cambio di Tifee; perocche veduteli scritte nell'antico Codice, donde forse tutti quelli, che di presente si trovano, hanno avuta l'origine (giacche quasi in tutti quelli, che ho veduto, è seguito il medesimo abbaglio) quelle parole " dardi deti feo, in questa foggia peravventura separate, in vece di li dardi de o di Tifeo, fu creduto da alcuno ignorante copi-Ra, che quel fee volesse dir fece; onde parendogli voce più dolce e commune, la pose di capriccio in

Nate, mea vires, mea magna | luogo della sua vera e legittima. Conosciutosi dipoi l'errore da alcu-Nate patris summi, qui tela Ti- no altro copika, il quale delle parole di Virgilio si ricordò: nè voleudo egli correggere il Testo, riunì la voce, ch'era divisa, e secela dire Tifece : ed oltre a clò ; per chiarezza maggiore, aggiunte fopra, o nel margine, il glossema, cioè quello gigante, che poi in corpo è stato inseriro, siccome della maggior parte de'glossemi si vede essere accaduto ne' MSS. più inseriori. I quali glosseni, che quasi infiniti nell' Opere degli antichi Scrittori si trovano sparsi, si debbono, come cosa superflua, tor via da' leggitori di purgato giudizio.

1 Quan-

trice, che questo intende; e dico toccata non corporalmente. per tanto di virtù, la quale si diriaza in quello. Equessi movitori sono quelli, alli quali s'intende di parlere, ed a cui io fo mia domanda.

Secondochè di sopra nel terzo capitolo di questo trattato si disse, a bene intendere la prima parte della proposta Canzone, convenia ragionare di quelli Cieli, e delli loto motori, melli tre precedenti capitoli è ragionato. Dico adumque, a quelle ch'io mostrai, sono movitori del Cielo di Vestere: O voi, che intendendo; cioè collo intelletto solo, come detto è di sopra, lo terzo Cielo: Udite il ragionere; e non dico udite, perch'egli odano alcuno suono, ch'elli non hanno sonso; ma dico udite, cioè con quello udire, ch'egli hanno, che è intendere per intelletto. Dico: udite il ragionare, il qual'è nel mio cuere, cioè dentro da me, che ancora non è di fueri arparito. E da sapere, che in tutta questa Canzone, sociado l'uno senso e l'altro, il cuore si prende per lo secreto dentro, e non per altra spezial parte dell'anima, e del corpo. Poi gli ho chiamati a udire quello che dire voglio, assegno due ragioni, perchè io convenevolmente deggio loro parlare: l'una si è la novità della mia condizione, la quale per non essere dagli altri uomini sperta, non sarebbe così da loro intela, come da coloro, che intendono i loro effetti nella loro operazione. E questa ragione tocco, quando dico: Ch' so nol so dire altrui, sì mi par nuovo. L'altra ragione, è (\*) quando l' nomo riceve beneficio ovvero ingiuria, prima di quelle reeraere, a chi gliele fa, se può, che ad altri; acciocchè se egli è beneficiato, esso, che lo riceve, si mostri conoscente ver lo benefattore; e se la 'ngiuria induca lo fattere a buona mise. ricor-

(1) Quando l'uomo elceve bene- | 1 la prima parte del detto periodo ficio ovvero ingiuria, prima di quel-To retraere, acht gliele fa , se può, che ad altis; acciocche se egli è henosiciato, eso, che lo riceve, si mestri conoscente ver le benefattore: e se la 'ngiuria induca lo fattore a buona misericordia colle dosci paroie. Non si può negare, che in que-Ro periodo non vi sia alquanto d' of curità; pure col variare pochisimo la lezione e l'ortografia, credo fi ridurrà a qualche competente chiarezza. Dove dice: di quello ri traere, nel mio MS. si legge: de

viene ad essere benchiara, volendo dire: Quando l'uomo riceve benefizio, dee, potendo, retraere ( cioè rimandare, rifare, rendere) quel benefizio, prima a chi gliele fa, che a qualfroglia altra persona; at-ciocche se egle è beneficiato, essoche riceve il benefizio, fi dimofire conoscente e grato verso el benefastere:e Se riceve ingiuria, induca (cioè des procurare d'indurre) lo fattore (cioè lo ingiuriatore) a buona misoricordia (cioè abuona pace) colle suo dales parole, mostrandogli con vere ragioni ( cioè dee ) quelle ritraere : e così | non aver egli meritato quel torto.

zicordia colle dolci parole; e questa ragione tocco, quando dico: Bl Ciel, che segue lo vostro valore, Gentili creature, che vui sietr, Mi tragge nello stato, ov'io mi truovo. Cioè a dite: l'operazione vostra, cioè la vostra circulazione è quella, che m'ha tratto nella presente condizione; perciò conchiudo, e dico, che'l mio parlare a loro dee essere, siccom'è detto; e questo dico qui: Perchè'l parlar della vita, ch'io provo, Par, che si drizzi degnamente a voi. E dopo queste ragioni assegnate, prego loro dello 'ntendere, quando dico: Però vi prego, che lo mi'ntendiate. - Ma, perocchè in ciascuna maniera di sermone, lo dicitore massimamente dee intendere alla persuasione, cioè all'abbellire dell' audienza; secome quella, ch'è principio di tutte l'altre perfualioni, come li Rettorici fanno: e potentissima persuasione sia; a rendere l'uditore attento, promettere di dire nuove, e grandissime cose; seguito io alla preghiera fatta dell'audienza, questa persuasione, cioè, dico abbellimento, annunziando loro la mia intenzione, la quale è da dire nuove cose, cioè la divisione, che è nella mia anima: e gran cose, cioè, lo valore della loro Stella; e questo dico in quelle ultime parole di questa prima parte: Io vi dirò del cor la novitate, Come l'anima trifta piange in lui; E come un spirto contra lei savella, Che vien pe' raggi della vostra Stella. E a pieno intendimento di queste parole, dico che questo non è altro, che uno frequente pensiero, a questa donna commendare, e abbellise: e questa anima non è altro, che un' altro pensiero, accompagnato di consentimento, che repugnando a questo, commenda, e abbellisce la memoria di quella gloriosa Beatrice. Ma perocchè ancora l'ultima sentenza della mente, cioè lo sentimento, si tenea per quelto pensiero, che la memoria ajutava; chiamo io lui anima, e l'altro spirito; siccome chiamare solemo la cittade quelli, che la tengono, e non quelli, che la combattono; avvegnachè l'uno, e l'altro sia cittadino. Dico anche, che questo spirito viene per li raggi della Stella; perchè sapere si vuole, che li raggi di ciascuno Cielo, sono la via, per la quale discende la loro virtù in queste cose di quaggiù. E perocchè i raggi non sono altro, che un lume, che viene dal principio della luce, per l'aere, infino alla cosa illuminata: e luce non sia, se non nella parte della Stella; perocchè l'altro Cielo è diafano, cioè trasparente; non dico, che venga questo spirito, cioè questo pensiero, dal loro Cielo in tutto, ma dalla loro Stella; la quale, per la nobiltà delli suoi movitori, è di tanta virtute, che nelle nostre anime, e nell' altre nostre cose hae grandissima podestà; non ostante, che ella ci sia lontana, qualvolta più ci è presso, cento sessanta sette volte, tanto quanto è più al mezzo della terra, che ci ha di spazio tremila dugento cinquanta miglia. E questa è la lit-

terale sposizione della prima parte della Canzone.

Inteso può essere sufficientemente per le prenarrate parole della litterale sentenza della prima parte; perchè alla seconda è da intendere, nella quale si manisesta quello, che dentro io sentia della battaglia. E questa parte avea divisione; che in prima, cioè nel primo verso, narro la qualità di quella diversità, secondo la loro radice, ch'era dentro a me: poi narro quello, che dice l'una, e l'altra diversità. E però prima quello, che dicea la parte, che perdea, cioè nel verso, ch'è il secondo di questa parte, e'l quarto della Canzone. Ad evidenza dunque della scienza della prima divisione è da sapere, che le cose deono essere denominate dall'ultima nobiltà della loro forma; siccome l'uomo dalla ragione, e non dal senso, nè d' altro, che sia meno nobile; onde, quando si dice l'uomo vivere, si dee intendere, l'uomo usare la ragione, ch'è sua spezial vita, ed atto della sua più nobile parte. E però, chi dalla ragione si parte, e usa pur la parte sensitiva, non vive uomo: ma vive bestia; siccome dice quello eccellentissimo Boczio: asino vive direttamente, dico, perocchè'l pensiero è propio atto della ragione, perchè le bestie non pensano, che non l'hanno; e non dico pur delle minori bestie, ma di quelle, che hanno apparenza umana, e spirito di pecora, o d'altra bestia abbominevole. Dico adunque, che vita del mio cuore, cioè del mio dentro, suole essere un pensiero soave: (1) soave è tanto, quanto fuaso, cioè abbellito, dolce, e piacente, e dilettoso. Questo pensiero, che se ne gia spesse volte a'piè del Sire di costoro, a cui io parlo, ch'è Iddio; e ciò è a dire, ch'io pensando, contemplava lo Regno de' Beati : e dico la final cagione incontanente, perchè lassù io saliva, pensando a quando dico: Dove una donna gloriar vedea; a dare a intendere, che, perch'io era certo, e sono per sua graziosa revelazfone, che ella era in Cielo; onde io pensando spesse volte; come possibile m'era, me n'andava quasi rapito. Poi sussequentemente, dico l'effetto di questo pensero, a dare a intendere la sua dolcezza; la quale era tanta, che mi facea di-

'I Soave & tanto, quanto suaso, cioè abbellito, delce piacente, e dilestoso. \* Musu', che è la Dea, Suada, vale anche Grazia, At-Trattiva; e però non è mala etimologia questa di Dante . Soave, o | tudine nibil commendatitius .

suave ; suasus, o pure suadens à Venußa facies, musa commendatio. La bellezza è una gran lettera di raccomandazione . Kakus oudiv συς ατικώτερον. Aristotile: Pulebris

solo della morte, per andare là, dov'elli gia; e ciò dico quivi! Di cui parlava me sè dolcemente, Che l'anima dicea: io menvo gire. E questa è la radice dell'una delle diversitadi, ch'era: in me. Ed è da sapere, che qui si dice pensero, e non anima, di quello, che falla a vedere quella beata; perchè era spezial pentiero a quell'atto: l'anima s'intende, come detto è nel precedente capitolo, per lo general pensiero, col consentimento. Poi, quando dico: Ora apparisce, chi lo sa suggire; narro la radice dell'altra diversità, dicendo: siccome quetto pensiero di sopra suole essere vita di me; così un' altro apparisce, the fa quello cessare. Dico suggire, per mostrare, quello essere contrario, che naturalmente l'uno contrario sugge l' altro; e quello, che fugge, mostra, per disetto di virtù suggire. E dico, che questo pensiero, che di nuovo apparisce, è poderoso, in prendere me, e in vincere l'anima tutta, dicendo, che esso signoreggia; sicchè il cuore, cioè lo mio dentro, triema, e'l mio difuori lo mostra in alcuna nuova sem-Bianza. Susseguentemente mostro la potenzia di quello pensiero nuovo per luo effetto, dicendo, che esso mi sa mirare una donna : e dicemi parole di lufinghe, cioè, ragiona dinanzi agli: occhi del mio intelligibile effetto. E per meglio inducermi, impromettendomi, che la vista degli occhi suoi è sua salute; e a meglio fare ciò credere all'anima sperta, dice, che non-🕇 da guardare negli occhi di questa: donna per persona, che terna angolcia di sospiri. Ed è bel modo rettorico, quando di fuori pare la cola disabbellissi, e dentro veramente s'abbellisce. Più non potez questo nuovo pensiero d'Amore inducere: la mia mente a consentire, che ragionare della virtù degli oc-

chi di costei profondamente... Ora, che è mostrato, come, e perchè nasce Amore, e la diversità, che mi combattea; procedere si conviene ad aprire la fentenzia di quella parte, nella quale contendono in me diversi pensamenti. Dico, che prima si conviene dire della parte dell'anima, cioè dell'antico pensiero: e poi per l'altro, per questa ragione, che sempre: quello, che massimamente dire intende lo dicitore, si des riservare di dietro; perocchè quello che ul timamente si dice; più rimane nell'animo dell'uditore. Onde, conciossacosache io intenda più a dire, e ragionare quello, che: l'opera di costoro, a cui io parlo, sa, che quello, che essa dissa, ragionevole su prima dire, e ragionare le condizioni della parte , che si corrompea .: e poi quella dell'altra, che fi generava. Veramente qui nasce un dubbio, il quale non è da trapassare sanza dichiarare. Potrebbe: N. 2.

100 dire aleuno: conciossiacolache Amore sia effetto di queste intelligenze, a oui io parlo: e quello di prima fosse amore, così, come questo dipoi; perchè la loro virtù corrempe l'uno. e l'altro genera; conciossiacolachè innanzi dovrebbe quello salvare, per la ragione, che ciascuna cagione ama lo suo effetto: e amando quello, salva quell'altro? A questa quistione sa può leggiermente rispondere: che lo effetto di costoro è Amore, come detto è; perocchè salvare no il possono, se non in quelli suggetti, che sono sottoposti a loro circulazione; esso trasmutato di quella parte, ch'è fuori di loro potestà, in quella, che v'è dentro, cioè dell'anima, partita d'osta vita, in quella, ch'è in essa; siccome la Natura umana trasmuta nella forma umana la sua conservazione di padre in figlio, perchè non può in esso padre perpetualmente col suo effetto conservare; dico effetto, in quanto l'anima col corpo congiunti, sono effetti di quella, che è partita, perpetualmente dura in natura, più che umana; e così è soluta la quistione. Ma, perocchè della immortalità dell'anima è qui toccato, farò una digressione, ragionando di quella; perchè di quella ragionando, farà bello terminare le parole di quella viva Beatrice beata, della quale più parlare in questo libro non intendo per proponimento. Dico, che intra tutte le bestialitadi, quella è stoltissima, vilissima, e dannosissima, chi crede dopo questa vita, altra vita non essere; perciocchè, se noi rivogliamo tutte le scritture, sì de'filosofi, come d'altri savi scrittori, tutti concordano in questo, che in noi sia parte alcuna perpetuale. E questo massimamente par volere Aristotile in quello dell' Anima: questo par volere massimamente ciascuno Stoico: questo par volere Tullio spezialmente in quello libello della vecchiezza: questo par volere ciascuno poeta, che secondo la fede de'Gentili hanno parlato: questo vuole ciascuna Legge, Giudei, Saracini, e Tartari, e qualunque altri vivono secondo alcuna ragione. Che se tutti sossero ingannati, seguirebbe una impossibilità, che pure a ritraere sarebbe orribile. Ciascuno è certo, che la Natura umana è persettissima di tutte l'altre nature di quaggiù: e questo nullo niega: e Aristotile l'afferma, quando dise nel duodecimo degli animali, che l'uomo è perfettissimo di tutti gli animali. Onde, conciossiacosachè molti, che vivono interamente, siano mortali, siccome animali bruti: e sieno sanza questa speranza tutti, mentrechè vivono, cioè d'altra vita; se la nostra speranza fosse vana, maggiore sarebbe lo nestro disetto, che di nullo altro animale; conciossacos achè molti sono già stati, che hanno data questa vita per quella: c

così seguiterebbe, che'l persettissimo animale, cioè l'uomo. 'fosse impersettissimo; ch'è impossibile: e che quella parte, cioè la fragione, ch'è sua persezione maggiore, fosse a sui cagione di maggiore difetto; che del tutto pare diverso a dire. E ancora seguirebbe, che la natura, contro a se medesama, quella speranza nella mente umana posta avesse; poichè detto è, che molti alla morte del corpo sono corsi, per vivere nell'altra vita; e questo è anche impossibile. Ancora vedemo continua sperienza della nostra immortalità nelle divinazioni de' nostri sogni, le quali essere non potrebbono, se in noi alcuna parte immortale non fosse; conciossiacosache immortale convegna essere la revelante, o incorporeo che sia, se ben si pensa sottilmente. E dico corporeo, e incorporeo, per le diverse opinioni, ch' io truovo di ciò; e quel ch'è mosso, ovvero informa-10 da informatore immediato, debba proporzione avere dallo informatore; e dal mortale allo immortale nulla sa proporzione. Ancora n'accerta la dottrina veracissima di Cristo, la quale è via, verità, e luce: via, perchè per essa sanza impedimento andiamo alla felicità di quella immortalità: verità, perchè non soffera alcuno errore: luce, perchè illumina noi nelle tenebre della ignoranza mondana. Questa dottrina ; diso, che ne sa certi sopra tutte altre ragioni; perocchè quelli la n' ha data, che la nostra immortalità vede, e misura, la quale non potemo perfettamente vedere, mentrechè'i nostro im--mortale col mortale è mischiato; ma vedemolo per sede perfettamente: e per ragione lo vedemo con ombra d'oscurità, la quale incontra per mistura del mortale coll'immortale. E ciè dee essere potentissimo argomento, che in noi l'uno, e l'altro sia; ed io così credo, così affermo, e così certo sono, ad altra vita migliore, dopo questa, passare; laddove quella glorio-· sa domna vive, della quale fue l'anima mia innamorata, quando contendea, come nel feguente capitolo si ragionerà . ...

Tornando al proposito, dico, che in questo verso che comincia: Trova comraro tal, che lo distragge; intendo manisestare questo, che dentro a me l'anima mia ragionava, cioè l'autico pensiero contro al nuovo: e prima brevemente manisesto la cagione del suo lamentevole parlare, quando dico: Trava contraro tal, che lo distragge, L'umil pensero, che parlar mi sole, D'un'Angiola, ch'e'n Cielo coronata. Questo è quello spiritual pensiero, del quale detto è di sopra, che solea esser vita del cor dolente. Poi quando dico: L'anima piange, si ancor le 'n dole; manisesto l'anima mia essere ancora dalla sua parte, e con tristizia parlare: e dico, che dice parole lamentandosi, quasi

quasi come si maravigliasse della subita trasmutazione, dicendo: o lessa me ! come si fuege Questo pietoso che m' ha consolata !: Ben può dir consolata, che nella sua gran perdita questo pensiero, che in: Gielo salia, l'avez data molta consolazione. Poi appresso a scusa di se, dico, che si volge tutto lo mio pensie-10, cioè l'anima, della quale dico questa affannata: e parla contro agli occhi: (1) e quelto si manisesta quivi :. Degli occhi miei dice questa affannata. E dico, ch'ella dice di loro, e contra a loro tre cose: la prima è, che biastemmia l'ora, che questa donna gli vide. È qui si vole sapere, che avvegnachè più cose nell'occhio a un' ora possano venire; veramente quella, che viene per retta linea nella punta della pupilla, quella veramente si vede, e che nella immaginativa si suggella solamente. E questo è; perocchè i nervo, per lo quale corre lo spirito visivo, è diritto a quella parte; e però veramente l'occhio l'altro occhio non può guardare, sicchè esso non sia: veduto da lui; siccome quello, che mira, riceve la forma della: pupilla per retta linea; così per quella medesima linea la sua. forma se ne va in quello, che la mira: e molte volte, nel. dirizzare di questa linea, discocca l'arco di colui, al quale: ogni arme è leggiera; però quando dico: che tal donna li vide;. è tanto e dire, quanto che gli occhi suoi, e li miei, si guardaro. La seconda cosa, che dice, si è, che riprende la sua disubbidienza, quando dice: E perchè non credeano a me: di lei ... Poi procede alla terza cosa, e dice: che non dee se riprendere di provvedimento, ma loro di non ubbidire; perocchè dice: se alcuna volta di questa donna ragionando dicessi, negli occhi di costei dovrebbe essere virtù sopra me, se ella avesse aperta la via di venire; e questo dice qui : Io dicea: ben negli occhi di costei. E ben si dee credere, che l'anima mia, conoscea, la sua disposizione, atta a ricevere l'atto di questa donna; e però non temea; che l'atto degli agenti si prende nel: disposto paziente, siccome dice il Filososo nel secondo dell'Anima. E però, se la cera avesse spirito de temere, più temerebbe di venire al raggio del Sole, che non farebbe la pietra; perocchè la: sua disposizione riceve quello per: più sorte operazione.. Ultimamente manifesta l'anima nel suo parlare, la presunzione: loro pericolosa essere satta, quando dico: E non mi. valse, ch'io ne sossi accorta, Che non mirasser tul, ch'io ne son morta. Non la mirasser, dice colui, di cui prima detto.

<sup>(</sup>x) e questo si manifesta quivi: \* nando dove cominciano le parole 3.
Barrolo e i Legisti pratici antichi, fempre premettono: 161, 161.
ne'loro sommari e citazioni, accen-

avea, che n miei pari uccide; e così termina le sue parole, alle quali risponde lo nuovo pensiero, siccome nel seguente

capitolo si dichiarerà.

Dimostrata è la sentenza di quella parte, nella quale parla l'anima, cioè l'antico pensiero, che si corruppe; ora seguentemente si dec mostrare la sentenzia della parte, nella quale parla il mio pensiero nuovo (1) avverso: e questa parte si contiene tutta nel verso, che comincia: Tu non se' morta; la quale parte, a bene intendere, in due si vuole partire, che nella prima parte, che comincia: Mira, quant'ell'è pietosa. Dice adunque, continuandosi all'ultime sue parole: non è vero, che tu sia morta; ma la cagione, perchè morta ti pare essere, si è uno smarrimento, nel quale se' caduta vilmente per questa donna, ch'è apparita. E qui è da notare, che, siccome dice Boezio nella sua consolazione, ogni subito movimento di cose non avviene sanza alcuno discorrimento d'animo. E questo vuol dire lo riprendere di questo pensiero, il qual si chiama spiritel d'amore, a dare a intendere, che 'l consentimento mio piegava in ver di lui; e così si può questo intendere maggiormente, e conoscere la sua vittoria, quando dice già: Anima nostra, facendosi familiare di quella. Poi, com' è detto, comanda quello, che fare dee quell'anima ripresa, per venire lei: se in lei, dice: Mira, quant' ell'è pietosa, e umile; che sono proprio rimedio alla temenza, della quale parea l' anima passionata. Due cose sono queste, che massimamente congiunte, fanno della persona bene sperare, e massimamente la pietà, la quale fa risplendere ogni altra bontà col lume suo. Perchè Virgilio: d'Enea parlando, insua maggior loda, pietoso il chiama: e non è pietà quella, che crede la volgare gente, cioè do-

(1) accorso: e questa parte se conreplicare quelle parole: Tu non se
tiene sutta nel verso, che comincia:
mersa; ancorchè io non abbia trovata questa lezione in alcuna Ediparte, a bene intendere, in due si vuovata questa lezione. Correggo dunparte, a sene intendere, in sue se vuele partire, che nella prima parte, che
comincia: MIRA, QUANT'ELL'
E' PIETOSA. Dice adunque, continuandos all'ultime sue parole: non
è vero, che cu sa morta; ma la cagione, perchè morta si pare essere, si
è une smarimento, nel quale se'caduta vilmente per questa donna, chè
duta vilmente per questa donna, chè
apparita. Per ridurre a buon senso
apparita. Per ridurre a buon senso
è vero, che cu sa morta; ma la caquesto periodo, è necessario mutar
gione perchè morta si pare essere, si
è vero, che su sa morta; ma la caque così: avverso. E questa parte si
contiene tutta nel verso, che contiene
tutta nel verso, che comincia: TU NON SE'
MORTA, dice: adunque (continuandos all' ultime sue parole) non
exparita. Per ridure a buon senso
è vero, che tu sa morta; ma la caque così: avverso. E questa parte si
contiene tutta nel verso, che comincia: TU NON SE'
MORTA dice: adunque (continuandos all' ultime sue parole)
partire suita nel verso, che comincia: TU NON SE'
MORTA dice: adunque (continuandos all' ultime sue parole)
partire contiene tutta nel verso, che comincia: TU NON SE'
MORTA de verso, che cu si all' ultime sue parole;
partire contiene tutta nel verso, che comincia: TU NON SE'
MORTA de verso, che cu si all' ultime sue parole;
partire contiene tutta nel verso, che comincia: TU NON SE'
MORTA de verso, che cu si all' ultime sue parole;
partire contiene tutta nel verso, che comincia: TU NON SE'
MORTA de verso, che cu si all' ultime sue parole;
partire contiene tutta nel verso, che cuntiene tutta nel verso, che cuntiene sutta nel verso, che cuntiene
sue partire contiene tutta nel verso, che cuntiene sutta nel verso, che cuntiene questo periodo, è necessario mutarquesto periodo, è necessario mutarne l'ortografia: ed oltre a ciò, dove dice: Mira, quant'ell' è pietosa,
credo che assolutamente si debbano apparita.

lersi dell'altrui male; (1) anzi è questo un suo speziale effetto, che si chiama misericordia, e passione. Ma pietade non è passione. anzi una nobile disposizione d'animo, apparecchiata di ricevere A-. more, misericordia, e altre caritative passioni. Poi dice: mira anco, quanto è Saggia, e cortese nella sua grandezza. Ora dice tre' cose, le quali, secondo quelle, che per noi acquistare si possono, massimamente sanno la persona piacente. Dice saggia. Or che è più bello in donna, che savere? Dice cortese. Nulla cosa in donna sta più bene, che cortesia. E non siano li miseri volgari anche di questo vocabolo ingannati, che credano, che cortesia non sia altro, che larghezza : e larghezza è una speziale, e non generale cortesia. Cortesia, e onestade è tutt'uno; e perocchè nelle corti anticamente le virtudi, e li belli costumi s'usavano, siccome oggi s'usa il contrario; si tolse questo vocabolo dalle corti: e su tanto a dire cortesia, quanto uso di corte: lo qual vocabolo, se oggi si togliesse dalle corti, massimamente d'Italia, non sarebbe altro a dire, che turpezza. Dice nella sua grandezza. La grandezza temporale, della quale qui s'intende, massimamente sta bene accompagnata colle due predette bontadi; perocch'ella presume, che mostra il bene, e l'altro della persona chiaramente, e quanto sa-vère, e quanto abito virtuoso non si pare per questo lume non avere: e quanta materia, e quanti inizi si discernono per avere questo lume. Meglio sarebbe alli miseri grandi, matti, stolti, e vizioli essere in basso stato, che nè in mondo, nè do-po la vita, sarebbon tanto infamati. Veramente per costoro dice Salomone nello Ecclesiastico: e un'altra infermità pessima vidí sotto 'l Sole: cioè ricchezze conservate in male del loro Signore. Poi sussequentemente impone a lei, cioè all'anima mia, che chiami omai costei sua donna; promettendo a lei, che di ciò assai si contenterà, quand'ella sarà delle sue adornezze accorta; e questo dice quivi: Che se tu non t'inganni, tu vedrai. Nè altro dice infino alla fine di questo verso. E qui termina la sentenzia litterale di tutto quello, che in questa Canzone dico, parlando a quelle intelligenze Celestiali.

Ultimamente, secondochè di sopra disse la littera di questo Comento, quando partio le parti principali di questa Canzone; io mi rivolgo colla faccia del mio sermone alla Canzone medesi-

<sup>(1)</sup> anzi è quesso uno speziale effetto. nelle già lodate Osservazioni al libro Effetto per affetto si trova spesso intitolato: Callazione dell' Abato negli antichi MSS. per darsi facilimente sinchi permutazioni di lette- dalle Celle. re; ma di ciò n'è stato già parlato

ma, e a quella parlo. E acciocche questa parte pri pienamen. re sia intela, dico, che generalmente si chiama in ciascuna Canzone, Tornata; perocche li dicitori, che prima ularono di farla, fenno quella, perchè cantata la Cauzone, con certa parse del canto ad essa si ritornasse. Ma io rade volte a quella intenzione la feci: e acciocchè altri se n'accorgesse, rade volre la posi coll'ordine della Canzone, quanto è al numero, che alla nota è necessario; ma fecila, quando alcuna cosa, in adornamento della Canzone, era mestiero a dire suori della sua sensenza; siccome in questa, e nell'altre vedere si potrà. E perciò dico al presente, che la bontà, e la bellezza di ciascuno sermone, sono intra loro partite e diverse; che la bontà è nella sentenza: e la bellezza nell'ornamento delle parole': e l'una e l'altra è con diletto; avvegnachè la bontade sia massimamente dilettosa. Onde, conciossiacosachè la bontà di que-Ra Canzone fosse malagevole a sentire per le diverse persome, che in esta s'inducono a parlare, dove si richieggiono molte distinzioni : e la bellezza fosse agevole a vedere; parvemi mestiere alla Canzone, che per gli altri si ponesse più mente alla bellezza, che alla bontà. E questo è quello, che dico in questa parte. Ma perocchè molte volte avviene, che l'ammunire pare presuntuoso per certe condizioni; suole lo Rettorico indirettamente parlare altrui, dirizzando le sue parole, non a quello per cui dice, ma verso un'altro. Æ questo modo si tiene qui veramente; che alla canzone vanno le parole, e agli uomini la ntenzione. Dico adunque: io credo, Canzone, che radi sono, cioè pochi, quelli ehe intendano te bene. E dico la cagione, la qual'è doppia. Prima; perocchè faticosamente parli (faticosa, dico, per la cagione che detta è) poi, perocchè forte parli (forte, dico, quanto alla novità della sentenzia). Ora appresso ammonisco lei, e dico, se per ventura incontra, che tu vadi là, dove persone siano, che dubitare ti pajano nella tua ragione, non ti smarrire; ma di loro: poiche non vedete la mia bontà, ponete mente almeno la mia bellezza. Che non voglio in ciò altro dire, secondoch' è detto di sopra, se non; o uomini, che vedere non potete la sentenza di questa Canzone, non la rifiutate però; ma (1) ponete mente la sua bellezza, ch'è grande, sì per costruzione, la quale si pertiene alli Gramatici : sì per l'ordine del sermone, che si pertiene alli Rettori-

<sup>(1)</sup> ponete mente almene la sua Latini: e lo costruivano, siccome bellezza. \* Penete mente dicevano questi, coll'accusativo; come per gli antichi per lo animadvertere de' esempio: ponete mente la tal cosa.

si : sì per so numero delle sue parti, che si pertiene alli Musici. Le quali cose in essa si possono belle vedere, per chi bene guarda. E questa è tutta sa litterale sentenza della prima Canzone, ch' è per prima vivanda intesa innanzi.

Poiche la litterale sentenza è sufficientemente dimostrata, è da procedere alla sposizione allegorica, e vera. E però principiando ancora da capo, dico che, come per me su perduto. il primo diletto della mia anima, della quale fatto è menzion ne di sopra, io rimasi di tanta tristizia punto, che alcuno sonforto non mi valea. Tuttavia, dopo alquanto tempo, la mia mente, che s'argomentava di sanare, provvide (poichè, nè il mio, nè l'altrui consolare valea) ritornare al modo, che alcuno sconsolato avea tenuto a consolarsi. E missimi a leggere quello, non conosciuto da molti, libro di Boezio, nel quale cattivo, e discacciato, consolato s'avea. E udendo ancora, che Tullio scritto avea un' altro libro, nel quale trattando dell'amistà, avea toccate parole della consolazione di Lelio, uomo eccellentissimo, nella morte di Scipione amico suo; missimi ad allegare quello. E, avvegnachè duro mi fosse prima entrare nella loro sentenza, finalmente v'entrai tant'entro, quanto l'arre di Gramatica, ch' io avea, e un poco di mio ingegno potea fare; per lo quale ingegno molte cose, quasi come sognando, già vedea; siccome nella Vita Nuova si può vedere. E siccome essere suole, che l'uomo va cercando argento, e suori della intenzione truova oro, lo quale occulta cagione presenta, non forse sanza divino imperio; io, che cercava di consolare me, trovai non solamente alle mie lagrime rimedio, ma vocaboli d'autori, e di scienza, e di libri; li quali considerando, giudicava bene, che la Filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze, e di questi libri, sosse somma cosa. E immaginava lei fatta, come una donna gentile: e non la potea immaginare in atto alcuno, se non misericordioso; perchè sì volentieri lo senso di vero l'ammirava, che appena lo potea volgere da quella. E da questo immaginare cominciai ad andate là, ov'ella si dimostrava veracemente, cioè nella scuola de religiosi, e alle disputazioni de filosofanti; sicchè in piccol tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a sentire della sua dolcezza, che'l suo amore cacciava e distruggeva ogn' altro pensiero; perchè io, sentendomi levare dal pensiero del primo amore alla virtù di questo, quasi maravigliandomi, apersi la bocca nel parlare della proposta Canzone, mostrando la mia condizione sotto figura d'altre cose; perocchè della donna, di

cu'io m'innamorava, non era degna rima di volgare alcuno

palesemente portare: nè gli uditori erano tanto bene dispossi; che avessero sì leggiero le sittizie parole apprese: nè sarebbe data loro sede alla sensenza vera, come alla sittizia; perocchè di vero si credea del sutto, che disposto sosse a quello amore, che non si credeva di questo. Cominciai adunque a dire: Voi, che intendendo il terzo Ciel movete. E perchè, siccome detto è, questa donna su Figlia d'Iddio, Regina di tutto, nobilissima, e selicissima Filosofia; è da vedere, chi surono questi movitori, e questo terzo Cielo. E prima del Cielo, secondo l'ordine trapassato, e' non è qui mestiere di procedere dividendo, e a lettera sponendo; che volta parola sittizia di quello, ch' ella suona, in quello, ch'ella intende, per la passata sposizione questa sentenza sia sufficientemente palese.

. A vedere quello, che per terzo Cielo s'intende, prima si vuole vedere, che per questo solo vocabolo, Cielo, io voglio dire: e poi si vedrà, come, e perchè questo terzo Cielo ci su mestiere. Dico, che per Cielo intendo la scienza, e per li Cieli le scienze, per tre similitudini, ch'e'Cieli hanno colle scienze, massimamente per l'ordine, e numero; in che pajono convenire; siccome trattando quello vocabolo, cioè terzo, si vedrà. La prima similitudine si è la revoluzione dell'uno e dell'altro, intorno a un suo immobile; che ciascuno Cielo mobile si volge intorno al suo centro, il quale, quanto per lo suo movimento, non si muove. E così ciascuna scienza si muove intorno al suo suggetto, lo quale essa non muove; perocchè nulla scienza mostra lo proprio suggetto, ma presuppone quello. La seconda similitudine si è lo illuminare dell'uno e dell'altro; che ciascuno Cielo illumina le cose visibili; e così ciascuna scienza illumina le intelligibili. E la terza similitudine si è lo inducere persezione nelle disposte cose. Della quale induzione, quanto alla prima perfezione, cioè della generazione sustanziale, tutti li Filosofi concordano, che li Cieli sono cagione; avvegnachè diversamente questo pongano: quali dalli motori, siccome Plato, Avicenna, e Algazel: li quali da esse stelle spezialmente l'anime umane; siccome Socrate, e anche Plato, e (1) Dionisio Accademico: i quali da virtù celestiale, che è nel calore naturale del seme, siccome Aristotile, e gli altri Peripatetici. Così della induzione della perfezione, secondo le scienze, sono cagioni in noi; per l'abito delle quali potemo la verità speculare, ch'è ultima perfezione nostra, siccome dice il Filosofo nel sesto dell'Etica, quando di-

<sup>(</sup>r) Dionifio Accademico, \* Dionisio Areopagita, Accademico, cioè Plasenico.

ce, che'l vero è'l bene dello'ntelletto. Per questa, con aftre fimilitudini, molto si può la scienza, Cielo chiamare. Ora, perchè terzo Cielo si dica, è da vedere; a che è mestiere fare considerazione sovra una operazione, ch'è nell'ordine de' Cieli, a quello delle scienze. Siccome adunque di sopra è narrato, li sette Cieli, primi a noi, sono quelli delli Pianeti: poi sono due Cieli sopra questi mobili, e uno sopra tutti quieto; alls sette primi rispondono le sette scienze del trivio, e del quadrivio, cioè: Gramatica, Dialettica, Rettorica, Arismetica, Musica, Geometria, e Astrologia. All'ottava spera, cioè alla stellata, risponde la scienza naturale, che Fisica si chiama, e la prima scienza, che si chiama Metafisica: e alla nona spera risponde la scienza morale: e al Cielo quieto risponde la scienza Divina, che è Teologia appellata. E la ragione, perchè ciò sia, brievemente è da vedere. Dico, che l'Cielo della Luna colla Gramatica si somiglia; perchè ad esso si può comparare; che se la Luna si guarda bene, due cose si veggono in essa propie, che non si veggono nell'altre Stelle: l'una si è l'ombra ch' è in essa, la quale non è altro che rarità del suo corpo, alla quale non possono terminare i raggi del Sole, e ripercuotersi così, come nell'altre parti: l'altra si è la variazione della sua luminosità, che ora luce da un lato, e ora luce dall'altro, secondochè'l Sole la vede. E queste due proprietadi ha la Gramatica, che per la sua infinitade H raggi della ragione in essa non si terminano in parte, spezialmente delli vocaboli: e luce or di qua, or di là, intanto quanto certi vocaboli, certe declinazioni, certe costruzioni sono in uso, che già non furono, e molte già furono, che ancor faranno; siccome dice Orazio pel principio della poetria, quando dice: molti vocaboli ne nasceranno, che già caddero. E'l Cielo di Mereurio si può comparare alla Dialettica per due propietà; che Mercurio è la più piccola Stella del Cielo; che la quantità del suo diametro non è più, che di dugento trentadue miglia, secondochè pone Alfagrano, che dice quello essere delle ventotto parti l'una del diametro della Terra, lo qual'è sei mili a cinquecento miglia: l'altra propietà si è, che più va velata de'raggi del Sole, che null'altra Stella. E queste due propietadi sono nella Dialettica; che la Dialettica è minore in suo corpo, che null'altra scienza; che persettamente è compilata, e terminata in quel tanto testo, che nell'arte vecchia, e nella nuova si truova: e va più velata, che nulla scienza, in quanto procede con più sossilici, e probabili argomenti più che altra. E'l Cielo di Venere si può comparare alla Rentotica

zica per due propietadi: l'una si è la chiarezza del suo aspetto, ch'è soavissima a vedere più che altra Stella: l'altra si è la sua apparenza or da mane, or da sera. E queste due propietà sono nella Rettorica; che la Rettorica è soavissima di tutte l'altre scienze, perocchè a ciò principalmente intende. Appare da mane, quando dinanzi al viso dell'ùditore lo Rettorico parla: appare da sera, cioè retro, quando la lettera per la parte remota si parla per lo Rettorico. E'l Cielo del Sole si può comparare all'Arismetica per due propietadi: l'una si è, che del suo lume tutte l'altre Stelle s'informano: l'altra si è, che l'occhio nol può mirare. E queste due propietadi sono nell'Arismetica; che del suo lume tutte le scienzie s'alluminano; perocchè i loro suggetti sono tutti sotto alcuno numero considerati: e nelle considerazioni di quelli sempre con numero si procede; siccome nella scienza naturale è suggetto il corpo mobile, lo qual corpo mobile ha in se tre ragioni di continuità; e questa ha in se ragione di numero infinito, e della naturale scienza. La sua considerazione principalissima è, considerare li principi delle cose naturali, li quali iono tre, cioè materia, privazione, e forma; nelli quali si vede questo numero, non solamente in tutti insieme, ma ancora in ciascuno è numero, chi ben considera sottilmente. Perchè Pittagora, secondochè dice Aristotile nel primo della Fisica, poneva i principi delle cose naturali, lo pari, e lo dispari; considerando sutte le cose essere numero. L'altra propietà del Sole ancor si vede nel numero, del quale è l'Arismetica, che l'occhio dello'ntelletto nol può mirare; perocchè il numero, quanto è in se considerato, è infinito: e questo non potemo noi intendere. E'l Cielo di Marte si può comparare / alla Musica per due propietà : l' una si è la sua più bella relazione; che annumerando i Cieli mobili, da qualunche si comincia, o dall'infimo, o dal sommo, esso Cielo di Marte è il quinto; esso è lo mezzo di tutti, cioè delli primi, delli secondi, delli terzi, e delli quarti: l'altra si è, ch'esso Marte diffecca e arde le cose, perchè il suo calore è simile a quello del fuoco; e questo è quello , perchè esso pare affocato di calore, quando più, e quando meno, secondo la spessezza, e rarità delli vapori che il feguono; li quali per loro medefimi molte volte s'accendono, siccome nel primo della Metteora è diterminato. E però dice Albumassar, che l'accendimento di questi vapori significa morte di Regi, è trasmutamento di Kegni; perocchè sono effetti della signoria di Marte. E Seneca

dice; perocchè nella morte d'Augusto vide in alto una palla

di fuoco. E in Fiorenza enel principio della sua distrnzione. veduta fu nell'aire, in figura d'una croce, grande quantità di questi vapori, seguaci della Stella di Marte. E queste due propietadi sono nella Musica, la quale è tutta relativa, siccome si vede nelle parole armonizzate, e nelli canti; de' quali tamto più dolce armonia refulta, quanto più la relazione è bella ; la quale in esta scienzia massimamente è bella, perchè massimamente in essa s'intende. Ancora la Musica trae a se li spiriti umani, che sono quasi principalmente vapori del cuore; sicchè quasi, cessano da ogni operazione, (1) sia l'anima in terra, quando l'ode : e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile, che riceve il suono. E'l Cielo di Giove si può comparare alla Geometria per due propietà: l'una si è, che muove tra due Cieli, repugnanti alla sua buona temperanza; siccome quello di Marte, e quello di Saturno; onde Tolomeo dice nello allegato libro, che Giove è Stella di temperata complessione, in mezzo della freddura di Saturno, e delcalore di Marte: l'altra si è, che intra tutte le Stelle, bianca si mostra, quasi argentata. E queste cose sono nella scienzia della Geometria. La Geometria si muove intra due repugnanti ad essa; siccome tra'l punto e'l cerchio. E dico cerchio largamente ogni ritondo, o corpo, o superficie; che siccome dice Euclide, il punto è principio di quella; e secondochè dice, il cerchio è persettissima figura in quello, che conviene però avere ragione di fine; sicchè tra'l punto e'l cerchio, siccome tra principio e fine, si muove la Geometria. E queste due alla sua certezza repugnano; che'l punto per la sua indivisibilità è immisurabile, e il cerchio per lo suo arco è impossibile a quadrare persettamente: e però è impossibile a misurare appunto. E ancora la Geometria è bianchissima, inquanto è sanza macula d'errore, e certissima per se, e per la sua ancella, che si chiama Prospettiva. E'l Ciclo di Saturno ha due propietadi, per le quali si può comparare. all'Astrologia: l'una si è la tardanza del suo movimento per dodici segni, che ventinove anni e più, secondo le scritture delli Astrologi, vuole di tempo lo suo cerchio: l'altra si è, che sopra tutti gli altri Pianeti essa è alta. E queste due propietà sono nell'Astrologia; che nel suo cerchio compiere, cioè nello apprendimento di quella, volge grandissimo spazio di tempo, sì per le sue, che sono più, che d'alcuna delle sopraddette scienzie, sì per la sperienzia, che a ben giudicare in essa

<sup>(1)</sup> sa l'anima en terra. Quasi tutti i MSS. hanno sie, o si d'l'anima intera; la quat lezione è senza dubbio migliore.

si conviene. E ancora è altissima di tutte l'altre; perocchè, siecome dice Aristotile nel cominciamento dell'Anima, la seienza è alta di nobiltade, per la nobiltà del suo suggetto, e per la sua certezza; e questa, più che alcuna delle sopraddette, è nobile e alta, per nobile e alto suggetto, ch'è del movimento del Cielo: è alta e nobile per la sua certezza, la quale è sanza ogni disetto, siccome quella che da persertissimo, e regolatissimo principio viene: e se disetto in lei si crede per alcuno, non è dalla sua parte; ma, siccome dice Toloméo, è per la negligenzia nostra, e a quella si dee imputare.

Appresso le comparazioni, ch' i'ho fatte delli sette primi Cieli, è da procedere agli altri, che sono tre, come più volte s'è narrato. Dico, che il Cielo Stellato si può comparare alla Fisica per tre propietà; e alla Metafisica per altre tre, che lo ci mostra di se due visibili cose, siccome le moste Stelle, e siccome la Galassia, cioè (1) quello bianco cerchio, che'l vulgo chiama la via da Sa' Jacopo: e mostraci l' uno delli poli; e l'altro ci tiene ascoso: e mostraci un solo movimento da Oriente a Occidente: e un' altro, che fa da Occidente a Oriente, quasi ci tiene ascoso; perchè per ordine è da vedere prima la comparazione della Fisica, e poi quella della Metafisica. Dico, ch'il Cielo Stellato ci mostra molte Stelle, che, secondochè li savj d'Egitto hanno veduto, infino all'ultima Stella, che appare loro in meridie, mille ventidue corpora di Stelle pongono, di cu'io parlo. E in questo ha esso grandissima similitudine colla Fisica, se bene si gnardano sotz tilmente questi tre numeri, cioè, due, e venti, e mille; che per lo due s'intende il movimento locale, lo quale è da un punto a un' altro di necessità: e per lo venti significa il movimento dell'alterazione; che, conciossiacosachè dal dieci in su non si vada, se non esso dieci alternando cogli altri nove; e con se stesso: e la più bella alterazione, che esso riceva, sia la sua di se medesimo: e la prima, che riceva, si è venti; ragionevolmente per questo numero il detto movimento significa. Per lo mille significa il movimento del crescere, che in nome, cioè, questo mille, è il maggior numero, e più crescere non si può, se non questo multiplicando. E questi tre

<sup>(1)</sup> quello bianco cerchio, che 'l de ansa a questo errore la voce Gatulgo chiama la via da 'Sa' Jacopo. La via lattea credeva il volgo anticamente essere contrassegno la notte a' pellegrini, i quali andavano a Sa' Jacopo di Galizia: e sorse die-liftada di Roma.

movimenti soli mostra la Fisica; siccome nel quinto del primo suo libro è provato. E per la Galassia ha questo Cielo grande similitudine colla Metafisica; perchè è da sapere, che di quella Galassia li Filosofi hanno avute diverse opinioni. Che li Pittagorici dissero, che'l Sole alcuna fiata errò nella sua via: e passando per altre parti non convenienti al suo servore, arse il luogo per lo quale passò, e rimasevi quell'apparenza dell'arsura. Credo, che si mossero dalla favola di Fetonte, la quale narra Ovidio nel principio del suo Metamorsoscos. Altri dissero (siccome sue Anazagora, e Democrito) che ciò era lume di Sole ripercusso in parte. E queste opinioni con ragioni dimostrative riprovarono. Quello, che Atistotile si dicesse, non si può bene sapere di ciò; perchè la sua sentenza non si truova cotale nell'una traslazione, come nell'altra. E credo, che fosse l'errore de traslatori; che nella nuova par dicere, che ciò sia uno ragunamento di vapori sotto le Stelle di quella parte, che sempre traggono quelli; e questa non pare avere ragione vera. Nella vecchia dice, che la Galassia non è altro, che moltitudine di Stelle fisse in quella parte, tanto picciole \ che distinguere di quaggiù non le potemo; ma di loro apparisce quello albore, il quale noi chiamiamo Galassia. E puote essere, che'l Cielo in quella parte è più spesso; e però ritiene, e ripresenta quello lume; e questa opinione pare avere con Aristotile, Avicenna, e Tolomeo. Onde, conciossiacosachè la Galassia sia uno effetto di quelle stelle, le quali non potemo vedere, se non per lo effetto loro intendiamo quelle cose: e la Metafisica tratta delle prime sustanzie, le quali noi non potemo simigliantemente intendere, se non per li loro effetti; manifesto è, che'l Cielo Stellato ha grande similitudine colla Metafisica. Ancora per lo polo, che vedemo, fignifica le cose sensibili, delle quali, universalmente pigliandole, tratta la Fisica: e per lo polo, che non vedemo, significa le cose, che sono sanza materia, che non sono sensibili, delle quali tratta la Metafisica; e però ha'l detto Cielo grande similitudine coll'una scienza, e coll'altra. Ancora per li due movimentà significa queste due scienze; che per lo movimento, nel quale ognindì si rivolve, e sa nuova circulazione di punto a punto, significa le cose naturali corruttibili, che cotidianamente compiono lor via, e la loro matera si muta di forma in forma; e questo tratta la Fisica: e per lo movimento quasi insensibile, che sa da Oriente in Occidente, per uno grado in cento anni, significa le cose incorruttibili, le quali ebbero da Dio cominciamento di creazione, e non ebbono vero fine; e di queste tratta la MeMetafisica. E però dico, che questo movimento significa quelle, che essa circulazione cominciò, e non averebbe fine; che fine della circulazione è, (1) redire a uno medesimo punto. al quale non tornerà questo Cielo, secondo questo movimento, che dal cominciamento del Mondo, poco più che la sesta parte à velto; e noi siamo già nell'ultima etade del secolo, e attendemo veracemente la consumazione del celestiale movimento. E così è manifesto, che 'l Cielo Stellato, per molte propietà, si può comparare alla Fisica, e alla Metasisica. Lo Cielo Cristallino, che per primo mobile dinanzi è contato, ha comparazione assai manifesta alla morale Filosofia; che morale Filosofia, secondochè dice Tommaso sopra lo secondo dell'Etica, ordina noi all'altre scienzie. Che, siccome dice il Filosofo nel quinto dell'Etica, la giustizia legale ordina le scienzie ad apprendere; e comanda, perchè non sieno abbandonate, quelle essere apprese, e ammaestrate. Così il detto Cielo ordina col suo movimento la cotidiana revoluzione di tutti gli altri; per la quale ognindì tutti quelli ricevono quaggiù la virtù di tutte le loro parti. Che se la revoluzione di questo non ordinasse, cioè poco di loro virsu quaggiù verrebbe, o di loro vista. Onde ponemo, che possibile fosse, questo nono Cielo non muovere; la terza parte del Cielo sarebbe ancora non veduta in ciascuno luogo della terra: e Saturno sarebbe quattordici anni e mezzo a ciascuno luogo della terra celato: e Giove sei anni quasi si celerebbe: e Marte un' anno quasi: e il Sole cent' ottantadue dì, e quattordici ore (dico dì, cioè tanto tempo, quanto misurano cotanti di) e Venere, e Mercurio, quasi come il Sole, si celerebbero, e mostrerebbero: e la Luna per tempo di quattordici dì e mezzo starebbe ascosa a ogni gente. Di vero non sarebbe quaggiù generazione, nè vita d'animale, e di piante: notte non sarebbe, nè di, nè settimana, nè mese, nè anno; ma tutto l'Universo sarebbe disordinato, e il movimento degli altri sarebbe indarno. E non altrimenti, cessando la morale Filosofia, l'altre scienzie sarebbono celate alcun tempo, e non sarebbe generazione, nè vita di felicità, e indarno sarebbono scritte, e per antico trovate; perchè assai è manisesto, questo Cielo se avere alla morale Filosofia comparazione. Ancora lo Cielo empireo, per la sua pace, simiglia la divina scienza, che piena è di tutta pace, la quale non soffera lite alcuna d'opinioni, o di sossifici argomenti, per la eccellentis-

<sup>(1)</sup> redire a une medefime punte. \* Redire; non Riedere, come è tratto fuori erronesmente nel Vocabolario.

fima certezza del suo suggetto, lo quale è Iddio. E di questa dice esso alli suoi Discepoli: la pace mia do a voi: la pace mia lascio a voi; dando, e lasciando loro la sua dottrina,
che è questa scienzia, di cu' io parlo. Di costei dice Salomone: sessanta sono le Regine, e ottanta l'amiche Concubine:
delle ancelle adoloscenti non è numero: una è la colomba
mia, e la persetta mia. Tutte scienze chiama regine, e drude, e ancelle: e questa umana colomba, perchè è sanza macola di lite: e questa chiama persetta, perchè persettamente
ne sa il vero vedere, nel quale si cheta l'anima nostra. E
però ragionata così la comparazione del Cielo alle scienzie,
veder si può, che per lo terzo Cielo io intendo la Rettorica, la quale al terzo Cielo è assomigliata, come di sopra

pare.

Per le ragionate similitudini si può vedere, chi sono questi movitori, a cu' io parlo, che sono di quello movitori; siccome Boezio, e Tullio, li quali colla dolcezza del loro fermone, inviarono me, come detto è di sopra, nell'amore, cioè nello studio di questa donna gentilissima Filosofia, colli raggi della Stella loro, la qual' è la scrittura di quella. Onde in ciascuna scienzia la scrittura è Stella, piena di luce, la quale quella scienzia dimostra. E manisestato questo, veder si può la vera sentenza del primo verso della Canzone proposta, per la sposizione sittizia, e litterale. E per questa medesima sposizione si può lo secondo verso intendere sufficientemente, infino a quella parte dove dice: Questi mi face una doma guardare; ove si vuole sapere, che questa donna è la Filosofia; la quale veramente è donna, piena di dolcezza, ornata d'onestate, mirabile di savere, gloriosa di libertade; siccome nel terzo trattato, ove la sua nobiltà si tratterà, sia manisesso. E là, dove dice: chi veder vol la salute, Faccia, che gli occhi & esta donna miri; gli occhi di quelta donna sono le sue dimostrazioni, le quali dritte negli occhi dello intelletto, innamorano l'anima, liberata nelle condizioni. O dolcissimi, ed ineffabili sembianti, e rubatori subitani della mente umana, che nelle dimostrazioni negli occhi della Filosofia apparve, quando essa alli suoi drudi ragiona. Veramente in voi è la salute, per la quale si fa beato chi vi guarda, e salva dalla morte della ignoranzia, e dalli vizj. Ove si dice; Sed e' non teme angoscia di sospiri; qui si vuole intendere, se non teme labore di studio, e lite di dubitazioni, delle quali dal principio delli sguardi di questa donna multiplicatamente surgono: e poi, continuando la sua luce, caggiono, quasi come nebulette mattuti-

tutine alla faccia del Sole: e rimane libero, e pieno di certezza lo familiare intelletto, siccome l'aere dalli raggi meridiani purgato e illustrato. Lo terzo verso ancora s'intende per la sposizione litterale infino là, dove e'dice: L'anima piange. Qui si vuole bene attendere ad alcuna moralità, la quale in queste parole si può notare: che non dee l'uomo per mage giore amico dimenticare li servigi ricevuti dal minore; ma se pur seguire si conviene l'uno, e lasciar l'altro; lo migliore è da seguire, con alcuna onesta lamentanza l'altro abbandonando; nella quale dà cagione a quello che segue, di più Amore. Poi dove e' dice: Degli occhi miei; non vuole altro dire, se non che forte su l'ora, che la prima dimostrazione di questa donna entrò negli occhi dello 'ntelletto mio, sa quale su cagione di questo innamoramento propinquissima. E là, dove e' dice: li miei pari; s'intende l'anime libere dalle misere e vili dilettazioni, e dalli volgari costumi, d'ingegno, e di memoria dotate. E dice poi: uccide: e dice poi: sono morta; che pare contro a quello, che detto è di sopra della salute di questa donna. E però è da sapere, che qui parla l'una delle parti, e là parla i altra, le quali diversamente litigano, secondochè di sopra è manisesto. Onde non è maraviglia, se là dice sì, e qui dice nò, se ben si guarda, chi discende, e chi fale. Poi nel quarto verso ove dice: uno spiritello d' Amore; s'intende uno pensiero che nasce del mio studio; onde è da fapere, che per Amore in questa allegoria sempre s'intende esso studio, il quale è applicazione dell'animo innamorato della cosa a quella cosa. Poi, quando dice: tu vedrai Di sì alti miracoli adornezza; annunzia, che per lei si vedranno gli adornamenti delli miracoli: e vero dice, che gli adornamenti delle maraviglie è, vedere le cognizioni di quelle, le quali ella dimostra; siccome nel principio della Metafisica pare sentire il Filosofo, dicendo, che per questi adornamenti vedere, cominciarono gli uomini ad innamorare di questa donna. E di questo vocabolo, cioè maraviglia, nel seguente trattato più pienamente si parlerà. Tutto l'altro, che segue poi di questa Canzone, sufficientemente, e per l'altra sposizione manisesto è. E così in fine di questo secondo trattato, dico e affermo, che la donna, di cui io m'innamorai appresso lo primo Amore, su la bellissima, e onestissima figlia dello 'mperadore dell' Univerio, alla quale Pittagora pose nome Filosofia. E qui si termina il secondo trattato, che per prima vivanda è messo innanzi .

Amor, che nella mente mi ragiona Della mia donna difiosamente, Move cose di lei meco sovente, Che lo 'ntelletto sour' esse disvia. Lo suo parlar sì dolcemente sona, Che l'anima, ch'ascolta, e che lo sente, Dice: o me lassa, ch' io non son possente Di dir quel, ch'odo, della donna mia! E certo e'mi convien lasciare in pria, S'i'vo trattar di quel, ch'odo di lei, Ciò, che lo mio intelletto non comprende: E di quel, che s'intende, Gran parte, perchè dirlo non faprei. Dunque se le mie rime avran disetto, Cb' entraron nella loda di coftei; Di ciò si biasmi il debole intelletto, E'l parlar nostro, che non ha valore Di ritrar tutto ciò, che dice Amore. Non vede 'l Soi, che tutto 'l monde gira; Cosa tanto gentil, quanto 'n quell'ora, Che luce nella parte, ove dimora La donna, di cui dire Amor mi face. Ogni 'ntelletto di lafsù la mira: E quella gente, che qui s'innamora, Ne' lor pensieri la truovano ancora, Quand' Amor fa fentir della sua pace. Su'effer tanto a que, (') che gliel dà, piace, Che 'nfonde sempre in lei la sua vertute; Oltre il domando di nostra natura. La su'anima pura, Che riceve da lui (2) questa salute, Lo manisesta in quel, che la conduce, (3) Che 'n sue bellezze son cose vedute: Che gli occhi di color, dov'ella luce, Ne mandan messe al cor pien di distri, Che prendon aere, e diventan sospiri ... In lei discende la virtà divina, Siccome face in Angelo, che'l vede: E qual donna gentil questo non crede, \* Parli con lei, e miri gli atti suoi.

Gus-

(L) gliel dà. al. gliel du . (3) Che 'n sue. al. Che sue. (2) questa salute. 21. tanta salute. (4) Parli con lei . 21. Vada con lei .

CONVITO DE DANTE. Quivi, dov'ella parla, si dichina Un' Angiolo dal Ciel, che reca fede. Come l'alto valor, ch'ella possiede, E' oltre a quel, che si conviene a noi. Gli atti soavi, ch'ella mostra altrui, Vanno chiamando Amor, ciascuno a prova, In quella voce, she (1) la fa sentire. Di costei si può dire: Gentil è in donna, ciocchè 'n tei si truova: (1) E bella è tanto, quanto lei simiglia. E pnossi dir, che'l suo aspetto giova, A consentir ciò, che par maraviglia. Onde la fede nostra è ajutata; Però fu tal (³) da eterno creata. Cose appariscon nello suo aspetto, Che mostran de piacer del Paradiso; Dico negli occhi, e nel suo dolce riso. Che le vi reca Amer, com' a suo loco. Elle soverchian lo nostro intelletto, Come raggio di Sole (4) in frale vifo; E perch'io (5) non le posse mirar fiso, Mi convien contentar di dirne poco. Sua biltà piove fiammelle di fuoco, Animate d'un spirito gentile, Cb' è criatore d'ogni pensier bono: E rompon come tuono Gl'innati vizj, che fanno altrui vile. Però qual donna fente sua biltate Biasmar, per non parer queta, e umile; Miri costei, che è asemplo d'umiltate. Quest' è colei, ch'umilia ogni perverso: Costei pensò, chi mosse l'Universo. Canzone e' par, che tu parli contraro, Al dir d'una Sorella, che tu bai; Che questa donna, che tant'umil sai, Ella la chiama fera, e disdegnosa. (6) Tu sai, che 'l Ciel sempr' è lucente, e chiaro: E quanto in se non si turba giammai;

Mø

(2) E bella. 2l. d bello.

(4) in frale. 2l. in fragtl.

(5) non le posso. 2l. non lo posso.

(6) Tu sat che l Ciel. 2l. Dica (3) da esenno creata . 21. ab eter- che'l Ciel'.

Ma li nostr'occhi per cagioni assai, Chiaman la stella talor tenebrosa;

(1) Cosi quand'ella la chiama orgogliosa,

(1) Non considera lei secondo 'l vero;
Ma pur secondo quel, (1) che a lei parea,
Che l'anima temea,

E teme ancora si, che mi par fero,

(4) Quantunque so veggia là ov'ella mi sente..

(1) Così ti scusa, se ti sa mestiero:

(6) E quando poi a lei ti rappresente,

(<sup>7</sup>) Dirai: madonna, s'ello v'è a grato, Io parlerà di voi in ciascun lato.

Così come nel precedente trattato si ragiona, lo mio secondo. Amore prese cominciamento dalla misericordiosa sembianza d'una donna, la quale Amor poi, trovando la miadisposta vita al suo ardore, a guisa di suoco di picciola in granfiamma s' accele; sicchè non solamente vegghiando, ma dormendo, lume di costei nella mia testa era guidato. E quanto fosse grande il desiderio, che Amore di vedere cossei mi dava, nè dire, nè intendere si potrebbe: e non solamente di lei era così disideroso; ma di tutte quelle persone, che alcuna prossimitade avessero a lei, o per samiliarità, o per parentela alcuna. Oh quante notti furono, che gli occhi dell'altre persone chiusi dormendo si posavano, che li miei nell'abitacolo del mio Amore fisamente miravano! E siccome lo multiplicato incendio pur vuole di fuori mostrarsi, che stare ascoso è impossibile; volontà mi giunse (\*) di parlare Amore, il quale del tutto tenere non potea. E avveguachè poca podestà io potessi avere di mio consiglio; pur intanto, o per volere d'Amore, o per mia prontezza, ad esso m'accostai per più fiate, ch'io diliberai, e vidi, che d'Amor parlando, più bello, nè più profittevole sermone non era, che quello, nel quale si commendava la persona, che si amava. E a questo diliberamento tre cagioni m'informaro: delle quali l'una fu lo propio Amore di me medesimo; il quale è principio di tutti gli altri; siccome vede ciascuno, che più licito, nè più cortese

scuso.

(6) E quando pos a los es rappresente. 21. E quanto puos a los es rap-

presenta.
(7) Dirai. al. E dt.
(8) Di parlare Amore, al. di parlare d'Amore.

<sup>(</sup>x) Cost quand'ella. al. E cost (5) Cost to scusa. al. Cost to quando la chiamo.

<sup>(2)</sup> Non confidera, el. Non confidero.

<sup>(3)</sup> she a lei. 21. ch'ella.
(4) Quantunque to veggia là ov'ella mi sente. 21. Quandunque to vengo dov'ella mi senta.

CONVITO DI DANTE. modo di fare a se medesimo onore non è, che onorare l'amico: che conciossiacosachè intra dissimili amistà esser non possa, dovunque amistà si vede, similitudine s'intende: e dovunque similitudine s'intende, corre comune la loda, e lo vituperio E di questa ragione due grandi ammaestramenti si possono intendere: l'uno si è, di non volere, che alcuno vizioso si mostri amico, perchè in ciò si prende opinione non buona di colui, cui amico si fa: l'altro si è, che nessuno dee l'amico suo biasimare palesemente, perocchè a se medesimo dà del dito nell'occhio, se ben si mira la predetta ragione. La seconda ragione, fa lo desiderio della durazione di questa amistà; onde è da sapere, che, siccome dice il Filosofo nel nono dell' Etica, nell'amistà delle persone dissimili di stato, conviene a conservazione di quella una proporzione essere intra loro, che la dissimilitudine a similitudine quasi riduca, siccome intra'l Signore, e'l servo. Che, avvegnache'l servo non possa simile beneficio rendere al Signore, quando da lui è beneficato; dee però rendere quello, che migliore può, con tanta sollecitudine e di franchezza, che quello, ch'è dissimile, per se si faccia simile per lo mostramento della buona volontà, la quale manisesta l'amistà, e serma, e conserva. Perchè io considerando me minore, che questa donna, e veggendo me beneficiato da lei, di lei commendare secondo la mia facultà, la quale, se non simile è per se, almeno la pronta volontà mostra, che, se più potessi, più farei; e così sa simile a quella di questa gentil donna. La terza ragione fue uno argomento di provvidenza; che siccome dice Boezio: non basta di guardare pur quello, ch'è dinanzi agli occhi, cioè il presente; e però n'è data la provvidenza, che riguarda oltre a quello, che può avvenire. Dico, che pensai, che da molti, che di retro da me forse sarei stato ripreso di levezza d'animo, udendo me essere dal primo Amore mutato. Perchè a torre via questa reprensione, nullo migliore argomento era, che dire qual'era quella donna, che m'avea mutato; che per la sua eccellenzia manifesta aver si può considerazione della sua virtù : e per lo'ntendimento della sua grandissima virtù si può pensare, ogni stabilità d'animo essere a quella mutabile; e però me non giudicare lieve, e non istabile. Impresi dunque a lodare questa donna, e se non come si convenisse, almeno innanzi quanto io potessi: e cominciai a dire: Amor, che nella mente mi ragiona. Questa Canzone principalmente ha tre parti. La prima è tutto il primo verso, nel quale proemialmente si parla. La seconda, sono tutti e tre li versi seguenu,

CTOTH VITTO D IN DIA NOTE !

ti, nelli quali si tratta quello che dire s'intende, cioè la loda di questa gentile; do primo delli quali comincia e Non. ende, il Sol, che tutto'i monde gira. La terza parte è'i quinto, e ultimo verso, nel quale dirizzando le parole alla Canzone, purga lei d'alcuna dubitanza. E di queste tre parti per ordine è da ragionare.

l' Facendomi dunque dalla prima parte, che a proemio de questa Canzone su ordinata, dico, che dovidere in tre parti-L. convienc : che (!) prima si tocca la inestabile condizione di questa tema: secondamente si narra la mia insufficienzia a questo perfettamente trattare; e comincia questa seconda patte: E certo e'mi convien lasciaro m pria. Ultimamente mi. scuso da insufficienzia, nella quale non si dee porre a me colpa; e quelto comincio, quando dico: Però se le mie rime noran difetto. Dico adunque: Amor, che nella mente mi ragiona; dove principalmente è da vedere, chi è questo ragionatore, e che è quetto loco, nel quale dico, esso ragionare. Amore, veramente pigliando, e sottilmente considerando, non è altro, che unimento spirituale dell'anima, e della cosa amata; nel quale unimento di propia sua natura l'anima corre tosto, e tardi; secondochè è libera, o impedita. E la ragione di quelta naturalità può essere quelta. Ciascuna forma sustanziale procede dalla sua prima cagione, la qual'è Iddio, siccome nel libro di Cagione è scritto: e non ricevono diversità per quella, ch'è semplicissima; ma per le secondarie cagioni, o per la materia, in che discende. Onde nel medesimo libro si scrive, trattando della infusione della bontà Divina: e fanno diverse le bontadi, e i doni, per lo concorrimento della cosa che riceve. Onde, conciossiacosachè ciascuno effetto ritenga della natura della sua cagione, siccome dice (1) Alpetragio, quando afferma, che quello che è causato di corpo circulare, dà in alcuno modo circulare essere; ciascuna forma ha essere della Divina Natura in alcuno modo, non che la Natura Divina sia divisa, e comunicata in quelle; ma da quelle participata per lo modo quasi, che la natura del Sole è participata nell'altre Stelle. E quanto la forma è più nobile, tanto più di questa natura tiene. Onde l'anima umana, ch'è forma nobilissima di queste, che sotto 'l Cielo sono generate, più riceve della Natura Divina, che alcun' altra. E perocche naturalissimo è in Dio volere essere; perocche, siccome

<sup>(1)</sup> prima si tocca la ineffabile, scisma. Così Plauto sum servelà condizione di questa tema. \* Tema schema, in vece di schemati. 95 µm, fatto semminino, come la (2) Alperragio. \* forse Alfaragio.

CIO. N. V. I. T. O. D. I. D. A. N. T. E. zia ultima, cioè ragione, participa della divina natura, a guisa di sempiterna intelligenza; perocchè l'anima è tanto in quella sovrana potenzia nobilitata e dinudata da materia, che la divina luce, come in Angiolo, raggia in quella; e però è l'uomo, divino animale da Filosofi chiamato. In questa nobilissima parte dell'anima sono più virtù, siccome dice il Filosofo, massimamente nel sesto dell'Anima: dove dice, che in essa è una virtù, che si chiama scientifica, e una che si chiama ragionativa, ovvero configliativa: e con questa sono certe virtù, siccome in quello medesimo luogo Aristotile dice. siccome la virtù inventiva, e giudicativa. E tutte queste nobilissime virtù, e l'altre che sono in quella eccellente potenzia, si chiama insieme con questo vocabolo, del quale si volca sapere, che fosse, cioè mente; perchè è manisesto, che per mente s'intende questa ultima, e nobilissima parte dell'anima. E che ciò fosse lo 'ntendimento, si vede; che solamente dell' nomo, e delle divine sustanzie questa mente si predica, siccóme per Boezio si può apertamente vedere, che prima la predica degli uomini, ove dice alla Filosofia: tu, e Dio, che nella mente degli uomini misse: poi la predica di Dio, quando dice di Dio: tutte le cose produci dal superno esemplo, tu bellissimo, bello mondo nella mente portante. Ne mai d' animale bruto predicata fue; anzi di molti uomini, che della parte persettissima pajono disettivi, non par doversi, nè potersi predicare; e però que cotali sono chiamati nella Gramatica amenti, e dementi, cioè sanza mente. Onde si puote omai yedere, che è mente; che è quel fine, e preziosissima parte dell' anima, che è Deitade. E questo è il luogo, dove dico, che Amore mi ragiona della mia donna.

Non fanza cagione dico, che questo Amore nella mente mia sa la sua operazione; ma ragionevolmente ciò si dice, a dare a intendere, quale Amore è questo, per lo loco, nel quale adopera. Onde è da sapere, che ciascuna cosa, come detto è di sopra, per la ragione di sopra mostrata, ha'l suo speziale Amore, come le corpora simplici hanno Amore naturato in se al loro luogo propio. E però la terra sempre discende al centro: il suoco alla circonferenza di sopra, lungo'l Cielo della Luna; e però sempre sale a quello. Le corpora composte prima, siccome sono le minere, hanno Amore al luogo, dove la loro generazione è ordinata: e in quello crescono, e a quello vigore, e potenza. Onde vedemo la calamita sempre dalla parte della sua generazione riceve virtù. Le piante, che sono prima animate, hanno amore a certo

CONVITO DI DANTE. suogo più manisestamente, secondochè la complessione richies tle; (1) e però vedemo, certe piante lungo l'acque quasi piantarsi : e certe sopra i luoghi delle montagne; e certe nelle piagge, e a'piè de'monti, le quali, se si trasmutano, o muciono del tutto, o vivono quali triste, siccome cose disgiunte (2) dal loro amico. Gli animali bruti hanno più manifesto amore, non solamente agli uomini, ma l'uno all'altro vede mo amare. Gli uomini hanno loro propio amore alle perfete te, e oneste cose; e perocchè l'uomo, avvegnachè una sola sustanza sia, tutta sia sorma; per la sua nobiltà ha in se della natura divina queste cose; tutti questi amori puote avere e tutti gli ha. Che per la natura del semplice corpo, che nel fuggetto signoreggia, naturalmente ama l'andare in giù; però quando in sù muove lo suo corpo, più s'affatica, per la matura seconda del corpo misto: ama lo luogo della sua generazione, e ancora lo tempo; e però ciascuno naturalmente è di più virtuolo corpo nel luogo, ov'è generato, e nel tempo della sua generazione, che in altro. Onde si legge nelle Storie d'Ercole, e nello Ovidio Maggiore, e in Lucano, e in altri poeti, che combattendo col giogante, che si chiamava Anteo, tutte volte, che'l giogante era stanco, elli ponea lo fuo corpo sopra la terra disteso, o per sua volontà, o per forza d'Ercole; forza e vigore interamente della terra in lui risurgea, nel quale, e dalla quale era esso generato. Di che accorgendosi Ercole, alla fine prese lui, strignendo quello, e levatolo dalla terra, tanto lo tenne, sanza lasciarlo alla terra ricongiugnere, che 'l vinse per soperchio, e uccise; e questa battaglia su in Affrica, secondo le testimonianze delle scritture. E per la natura terza, cioè delle piante, ha l'uomo amore a certo cibo, non in quanto sensibile, ma in quan-To nutribile; e quel cotale cibo fa l'opera di questa nature

(1) è però vedemo, certe piante d'ungo l'acque quas piantars, e certe forra i luoghi delle montagne.

Sopra le parole piantars e luoghi, si trovano molte varie lezioni. Piantars. al. sopra le parole piantars e luoghi, si trovano molte varie lezioni. Piantars. al. sonfars. al. sopra le gioghi. al. sopra le vie. al. sopra le cime. al. sopra le cime.

CONVETDIDE DANTE. refettissime, e l'altro non così, ma falla inviersetta. E però sedemo cerno cibo fare gli nomici. formoli, e membrati, a ben vivacemente colorati de certi fare lo contratio di questo E per la namra quarta degli animali, cioè sensitiva, ha 1º uomo altro amore, per lo quale ama secondo la sensibile apparenza, ficcome bestia; e questo amore nell'uomo massimamente ha mestiere di rettore, per la sua soperchievole operazione nel diletto, massimamente del gusto, e del tatto. B. per la quinta, e ultima natura, cioè vera umanà, e megliodicendo, Angelica, cioè razionale, ha l'uomo amore alla verità, e alla virtù: e da questo amore nasce la vera, e perfetta amistà, dell'onesto tratta; della quale parla il Filosofonell'ottavo dell'Etica, quando tratta dell'amistà. Onde, acciocchè quelta natura si chiama mente, come di sopra è mo-Arato, dissi, amore ragionare nella mente, per dare ad intendere; che questo amore era quello, che in quella nobilissima natura nasce, cioè di verità, e di virtù, e per ischindere ognifalsa opinione da me, per la quale sosse sospicato lo mioamore essere per sensibile dilettazione. Dico poi: disosamente; a date a intendere la sua continuanza, e'l suo servore: e dico, che muove sovente cose, che fanno disviare lo intelletto. E veramente dico; perocchè i miei pensieri, di costei ragiomando molte fiate, voleano cose conchiudere di lei, che io aon le potea intendere: e smarrivami, sicchè quasi parea di suori alienato; come chi guarda col viso per una retta linea, che prima vede le cose prossime chiaramente; poi procedendo, meno le vede chiare: poi più oltre dubita: poi massimamense oltre procedendo, lo viso disgiunto nulla vede. E quetta è l'una ineffabilità di quello, che io per tema ho preso: e conseguentemente narro l'altra, quando dico: lo suo parlare. E dico, che li miei pensieri, che sono parlar d'Amore, sono di lei; che la mia anima, cioè'l mio affetto, arde di potere ciò, che la lingua, narrare. E perchè dire nol posso, dice, che l'anima se ne lamenta, dicendo: Lassa, che in non sen possente. E questa è l'altra inessabilità, cioè, che la lingua non è di quello, che lo ntelletto vede, compiutamente seguace: E dico: L'anima, ch' ascolta, e che lo sente; ascoltare, quanto alle parole, e sentire, quanto alla dolcezza del fnouo.

Quando ragionate sono le due inessabilità di questa materia, conviensi procedere a ragionare le parole che narrano la mia insufficienza. Dico adunque, che la mia insufficienza pracede doppiamente, siccome doppiamente trascende l'altezza di co-stei,

steix per lo modo ch' à detto; che a me conviene lascière per povertà d'intellecto molto di quello, ch'iè vera di lei, e che quasi nella mente raggia i la quale; come corpo diafano. riceve quello non terminando. E questo dico in quella seguente particola: E certa: e mi centalen laseiare in prie. Roi quando dico: e di quel, che s'intende; dico, che non pure a quello 4 che lo'ntelletto non sostiene, ma eziandio a quello, ch'io intendo sussicientemente; non perocchè la lingua mia non è di tanta sacondia, che dir potesse ciò che nel pensiero mio se: ne ragiona. Perchè è da vedere, che a rispetto della verità. poso sa quello, che dirà; e ciò resulta in grande loda di cotheir se bene si guarda, nella quale principalmente s' intende si E a quella orazione si può dire, che bene venga dalla fabbrica del Rettorico, la quale a ciascuna parte pone mano al principale intento. Poi, quando dico: Però se le mie rime avras difette; esculozzi da mia colpa, della quale non deggio esfere colpato, veggendo altri le mie parole essere minori, che la dignità di questa. E dico, che se disetto sia nelle mie rime, cioè nelle mie parole, che a trattare di costei sono ordinate; di ciò è da biasimare la debilità dello ntelletto, e la cortezza del nostro parlare; lo quale pensiero è vinto, sicchè seguire lui non puote appieno, massimamente laddove il pensiero nasce d'Amore, perchè quivi l'anima profondamente, più che altrove s'ingegna. Potrebbe dire alcuno: tu scusi te insiememento, che argomento di colpa è, non purgamento, in quanto la colpa si dà allo 'ntelletto, e al parlare ch' è mio; che siccome s'egli è buono, io deggio di ciò essere lodato, in quanto à così: e s'egli è difettivo, deggio essere biasimato. As ciò si può brievemente rispondere, che non m'accuso, ma scuso veramente; e però è da sapere, secondo la sentenzia del Filosofo nel terzo dell'Etica, che l'uomo è degno di loda, e di vitoperio, solo in quelle cose, che sono in sua podestà di fare, o di non fare; ma in quelle, nelle quali non ha podestà, mon merita nè vitoperio, nè loda; perocchè l'uno e l' altro è da rendere ad altrui, avvegnachè le cose siano parte dell' momo medesimo. Onde noi non dovemo vitoperare l'momo, perchè sia del corpo da sua natività laido, perocchè non fu in sua podestà di sarsi bello; ma dovemo vitoperare la mala disposizione della materia, ond'esso è satto, che su principio del peccato della natura. E così non devemo lodare l' nomo per biltade, che abbia da sua natività nel suo corpo e che mon su egli di ciò fattore; ma dovemo lodare l'artesice cioè la Natura umana, che'n tanta bellezza produce la fina

materia, quando impedita da essa non è. E però disse bene il prete allo mperadore, che ridea, e schernia la laidezza del suo corpo: Iddio è Signore, esso sece noi, e non essi noi; e sono queste parole del Proseta in un verso del Saltero, scritce nè più, nè meno come nella risposta del prete. E perciò veggiamo li cattivi malnati, che pongono lo studio loro in ezzimare la loro operazione, che dee essere tutta con onessade; che non è altro a fare, che ornare l'opera d'altrui, è abbandonare la propia. Tornando adunque al proposito, dico, che nostro intelletto, per disetto della virtù, della quale trae quello che'l vede, che è virtù (1) organica, cioè la fantasia, non puote a certe cose salire; perocchè la fantasia non'I puote ajutare, che non ha il di che; siccome sono le sustanzie partite da materia, delle quali, se alcuna considerazione di quelle avere potemo, intendere non le potemo, nè comprendere perfettamente. E di ciò non è l'uomo da biasimare, che non esso su di questo disetto sattore: anzi sece ciò la Natura universale, cioè Iddio, che volle in questa vita privare noi di questa luce; che, perchè egli lo facesse, présuntuoso sarebbe a ragionare. Sicchè, se la mia considerazione mi trasportava in parte, dove la fantasia venia meno allo'Htelletto; se io non potea intendere, non sono da biasimare. Ancora è posto fine al nostro ingegno, a ciascuna sua operazione, non da noi, ma dalla universale Natura; e però è da fapere, che più ampi sono li termini dello ngegno a pensare, che a parlare, e più ampj a parlare, che ad accennare. Dunque, se'l pensiero nostro, non solamente quello, che a persetto intelletto non viene, ma eziandio quello, che a persetto intelletto si termina, è vincente del parlare, non semo noi da biasimare; perocchè non semo di ciò sattori; e però manisesto, me veramente scusare, quando dico: Di ciò si biasmi il debole intelletto, E'l parlar nostro, che non ha valore Di ritrar tutto ciò, che dice Amore; che assai si dee chiaramente vedere la buona volontà, alla quale avere si dee rispetto nelli meriti umani. E così omai s'intenda la prima parte principale di questa Canzone, che corre mo per mano.

Quando ragionando per la prima parte, aperta è la fentenzia di quella, procedere si conviene alla seconda; della quale, per meglio vedere, tre parti se ne vogliono fare, secondoche in tre versi si comprende. Che nella prima parte so commendo questa donna interamente, e comunemente, sì nell'anima, come nel corpo: nella seconda discendo a laude spezial dell'

( 1 ) organica. al. organica.

ani-

anima: e nella terza a laude speziale del corpo. La prima parte comincia: Non vede il Sol, che tutto'l mondo gira: la seconda comincia: In lei discende la virtù divina: la terza comincia: Cose appariscon nello suo aspetto; e queste parti, secondo ordine, sono da ragionare. Dico adunque: Non vede il Sol. che tutto'l mondo gira; dov'è da sapere, a persetta intelligenzia avere, come il mondo dal Sole è girato. Prima dico, che per lo mondo io non intendo qui tutto il corpo dell' Universo, ma solamente questa parte del mare, e della terra, seguendo la volgare voce, che così s'usa chiamare. Onde dice alcuno: quegli ha tutto il mondo veduto; dicendo parte del mare, e della terra. Questo mondo, volle Pittagora, e li suoi seguaci dicere, che sosse una delle Stelle, e che un'altra a lei fosse opposita così fatta: e chiamava quella (1) Antiscona: e dicea, ch'erano ambedue in una spera, che si volgea da Oriente in Occidente: e per questa revoluzione si giraya il Sole intorno a noi, e ora si vedea, e ora non si vedea. E dicea, che'l fuoco era nel mezzo di queste, ponendo, quello essere più nobile corpo, che l'acqua, e che la terra; e ponendo il mezzo nobilissimo in tralli luoghi delli quattro corpi simplici; e però dicea, che 'l suoco, quando par ea salire, secondo il vero, al mezzo discendea. Platone su poi d' altra opinione, e scrisse su un suo libro, che si chiama Timeo, che la terra col mare era bene il mezzo di tutto; ma che'l suo tondo tutto si girava attorno al suo centro, seguendo il primo movimento del Cielo; ma tarda molto per la sua grossa materia, e per la massima distanzia da quello. Queste opinioni sono riprovate per false nel secondo di Cielo, e Mondo da quello glorioso Filosofo, al quale la Natura più aperse li suoi segreti: e per lui quivi è provato, questo mondo, cioè la terra, stare in se stabile e fissa in sempiterno. E le sue ragioni, che Aristotile dice, a rompere costoro, e affermare la verità, non è mia intenzione qui narrare; perchè assai basta alla gente, a cu'io parlo, per la sua grande autorità sapere, che questa terra è fissa, e non si gira: e che essa col mare è centro del Cielo. Questo Cielo si gira intorno a questo centro continovamente, siccome noi vedemo; nella cui girazione conviene di necessità essere due poli sermi, e uno cerchio igualmente distante da quelli, che massimamente giri. Di questi due poli l'uno è manisesto quasi a tutta la terra discoperta, cioè questo Settentrionale: l'altro è quasi a tutta la discoperta terra celato, cioè lo Meridionale. Lo cerchio, che nel

(1) Antiscona. Gr. Articulor.

CONVITO DI DANTE. mezzo di questi s'intende, si è quella parte del Cielo; sotto'l quale si gira il Sole, (1) quando va coll'Ariete, e colla Libra. Onde è da sapere, che se una pietra potesse cadere da questo nostro polo, ella cadrebbe là oltre nel mare Oceano. appunto in su quello dosso del mare, dove se fosse un uomo, la stella gli sarebbe sempre sul mezzo del capo; e credo, che da Roma a questo luogo, andando diritto per la Tramontana, sia spazio quasi di duemila secento miglia, o poco dal più al meno. Immaginiamo adunque, per meglio vedere, in questo luogo ch' 10 dissi, sia una Città, e abbia nome Maria. Dico ancora, che se dall'altro polo, cioè Meridionale, cadesse una pietra, ch'ella cadrebbe in su quel dosso del mare Oceano, ch'è appunto in questa palla, opposite a Maria; e credo che da Roma, là ove cadrebbe quella seconda pietra, diritto andando per Mezzogiorno, sia spazio di settemila cinquecento miglia, poco dal più al meno. E qui immaginiamo un' altra Città, che abbia nome Lucia: e di spazio, da qualunque parte si tira la corda, di diecimila dugento miglia: e lì tra l'una e l'altra mezzo lo cerchio di tutta questa palla; sicchè li cittadini di Maria tengono le piante contro le piante di que'di Lucia. Immaginisi anche un cerchio in su quelta palla, che sia in ciascuna sua parte tanto di lungi da Maria, quanto da Lucia. Credo che questo cerchio, secondoch' io comprendo per le sentenzie degli Astrologi, e per quella d'Alberto della Magna nel libro della Natura de luoghi, e delle propietà, e delli Elementi: e anche per la testimonianza di Lucano nel nono suo libro; dividerebbe

questa terra scoperta dal mare Oceano là nel mezzo di, quasi per tutta la stremità del primo climate; dove sono, in trall'altre genti, li Garamanti, che stanno quasi sempre nudi; alli quali venne Catone col popolo di Roma, la Signoria di Cesare suggendo. Segnati questi tre luoghi di sopra questa palla leggiermente, si può vedere, come il Sole la gira. Dico adunque, che'l Cielo del Sole si rivolge da Occidente in Oriente, non dirittamente contra lo movimento diurno, cioè del dì, e della notte; ma tortamente contra quello; sicchè'l suo mezzo cerchio, che igualmente è intra li suoi poli, nel quale il corpo del Sole sega in due parti opposite del cerchio delli due primi poli, cioè nel principio dell'Ariete, e nel principio della Libra: e partesi per due archi da esso, uno verso Settantione, e un'altro verso Mezzogiorno; li punti delli quali ar-

<sup>(1)</sup> quando va coll' Ariete e colla Libra. al. quando va fette l'Ariete e fotto la Libra.

chi a dilungano igualmente dal primo cerchio da ogni parte per ventitre gradi, e uno punto più: e l'uno punto e'i prinelpio del Cancro, e l'altro è I principio di Capricorno, però conviene, che Maria venga nel principio dell'Ariete, quando il Sole va fotto il mezzo cerchio de' primi poli: esso Sose gira il mondo intorno giù alla terra, ovvero al mare, come una mola, della quale non paja più che mezzo il corpo suo t e questa veggiam venire montando a guita d'una vite diameno, tanto che compia novantuna rota, e poco più. Quando quene rote sono compiute, so suo montare è a Maria quali tanto, quanto esso monta a noi nella mezza terra. ch'è del giorno, e della mezza notte iguale: e se uno uomo fosse diritto in Maria, e sempre al Sole volgesse il viso, vedrebbesi quello andare ver lo braccio destro. Poi per la medesima via, par discendere altre novantuna rota, e poco più, tanto ch'elli gira intorno giù alla terra, ovvero al mare, sè mon tutto mostrando: e poi si cela, e comincialo a vedere Lucià; lo quale montare, e discendere intorno se, allor vede con altrettante rote, quante vede Maria. E se un' uomo solle în Lucia diritto, sempre che volgesse la faccia ver lo So-Je, vedrebbe quello andarsi nello braccio sinistro. Perchè si può vedere, che questi luoghi hanno uno di l'anno di sei mesi, e una notte d'altrettanto tempo: e quando l' uno ha 🛚 giorno, e l'altro ha la notte. Conviene anche, che 'l cerchio, dove e'sono li Garamanti, come detto è, in su questa palla veggia il Sole appunto sopra se girare, non a modo di mola, ma di rota; la quale non può in alcuna parte vedere, se non mezza, quando va sotto l'Ariete. E poi il vede partire da se, e venire verso Maria novantuno di, e poco più, e per altrettanti a se tornare: e poi quando è tornato, va sotto Libra, e anche si parte, e va ver Lucia novantuno dì, e poco più, e in altrettanti ritorna. E questo luogo, lo quale tutta la palla cerchia, sempre ha il di iguale colla notte, o di qua, o di là, che 'l Sole gli veda: e due volte l'anno ha la state grandissima di calore, e due piccioli verni. Conviene anche, che li due spazi, che sono mezzo delle due Cittadi immaginate, e'l Sole del mezzo, veggiano il Sole svariatamente, secondochè sono remoti, e propinqui questi luoghi; ficcome omai per quello che detto è, puote vedere, chi ha nobile ingegno, al quale è bello un poco di fatica lasciare. Perchè vedere omai si puote, che per lo divino provvedimento il mondo è sì ordinato, che volta la spera del Sole, e tormata a un punto questa palla dove noi siamo, in ciascuna

CONVITO DI DANTE. parte di se riceve tanto tempo di luce, quanto di tenebre. O ineffabile Sapienzia, che così ordinasti! quanto è povera la nostra mente a se comprendere! e voi, a cui utilità e diletto io scrivo, in quanta cechità vivete, non levando gli occhi íulo a queste cose, tenendoli fissi nel fango della vostra ttoltezza! Nel precedente capitolo è mostrato, perchè modo lo Sole gira; sicchè omai si può procedere a dimostrare la sentenzia della parte, alla quale s'intende. Dico adunque, che in quella parte prima comincio a commendare quelta donna, per comparazione all'altre cose. E dico, che I Sole girando il mondo, non vede alcuna cosa così gentile, come costeli; perchè segue che questa sia secondo le parole, gentilissima di tutte le cose, che 'l. Sole allumina. E dico: in quell' ora; onde è da sapore, che ora per due modi si prende dagli Astrologi: l'uno si è, che del di, e la notte sanno ventiquattr'ore, cioè dodici del dì, e dodici della notte, quanto che 'l dì sia grande, o piccolo. E queste ore si fanno picciole, e grandi nel dì, e nella notte, secondo che 'l dì, e la notte cresce, e scema. E queste ore usa la Chiesa, quando dice Prima, Terza, Sesta, e Nona; e chiamansi così ore temporali. L'altro modo si è, che facendo del dì, e della notte ventiquattr'ore, talvolta ha il dì le quindici, e la notte le nove: e talvolta ha la notte le sedici, e'l di le otto, secondochè cresce, e scema il dì, e la notte: e chiamansi ore eguali: e nello equinozio sempre queste, e quelle che temporali si chiamano, sono una cosa; perocchè essendo il di eguale della notte, conviene così avvenire. Poi quando dico: Ogni intelletto di lassi la mira; commendo lei, non avendo rispetto ad altra cosa. E diço, che le întelligenzie del Cielo la mirano: e che la gente di quaggiù gentili pensano di costei, quando più hanno di quello che loro diletta. E qui è da sapere, che ciascuno intelletto di sopra, secondoch'è scritto nel libro delle cagioni, conosce quello ch'è sopra se, e quello, ch'è sotto se; conosee dunque Iddio, siccome sua cagione: conosce dunque quella ch'è sotto se, siccome suo effetto. E perocchè Iddio è universalissima cagione di tutte le cose, conoscendo lui, tutte le cose si conoscono secondo il modo della intelligenzia; perchè tutte le intelligenzie conoscono la forma umana, in quanto ella è per intenzione regolata nella divina mente. Massimamente conoscono quella intelligenzia motrice; perocchè sono spezialissime cagioni di quella, e d'ogni forma generale.: e conoscono quella persettissima, tanto quanto essere puote, siccome loro regola ed esemplo. E se essa umana forma

elcm-

esemplata e individuata non è persetta, non è manco del detto esemplo, ma della materia, la qual'è individua. Però, quando dico: Ogni 'ntelletto di lassi la mira; non voglio altro dire, se non ch'ella è così fatta, come l'esemplo intenziona. le, che della Umana Essenza è nella Divina mente: e per quella virtute, la qual'è massimamente in quelle menti Angeliche, che fabbricano col Ciclo queste cose di quaggiù. E a quosto affermaro soggiungo, quando dico: E quella gente, che qui s'innamora; dov' è da sapere, che ciascuna cosa massimamente disidera la sua persezione, e in quella s'acquieta ogni suo desiderio, e per quella ogni cosa è desiderata. E questo è quello desiderio, che sempre ne sa parere ogni dilettazione manza i che nulla dilettazione è sì grande in questa vita, che all' anima nostra possa torre la sete, che sempre lo desiderio, che detto è, non rimanga nel pensiero. E perocchè questa è veramente quella perfezione, dico, che quella gente che quaggiù maggior diletto riceve, quando più hanno di pace, allora rimane questa ne'loro pensieri. Per questa dico, tanto essere persetta, quanto sommamente essere puote umana essenza. Poi, quando dico: Su'esser tanto a que', che glie 'l dà, piace; mostro, che non solamente questa donna è persettissima nella ermana generazione, ma più che persettissima, in quanto riceve dalla Divina bontà oltre il debito umano. Onde ragionevolmente si può credere, che siccome ciascuno maestro ama la sua opera più ottima, che l'altre; così Iddio ama più la perfona um ana ottima, che tutte l'altre; perocchè la sua larghezza non si strigne da necessità d'alcuno termine. Non ha riguardo il fuo amore al debito di colui che riceve; ma soperchia quello in dono, e in beneficio di virtù e di grazia. Onde dico qui, che esso Iddio, che dà l'essere a costei, per carità della sua persezione, infonde in essa della sua bontà oltre di termini del debito della nostra natura. Poi quando dico: la sua anima pura; provo ciò che detto è, con sensibile testimonianza. Ove è da sapere, che siccome dice il Filosofo nel secondo dell'Anima: l'anima è atto del corpo; e s' ella è suo atto, è sua cagione: e perocchè, siccome è scritto nel libro allegato delle Cagioni, ogni cagione infonde nel suo effetto della bontà che riceve dalla cagione sua; insonde, e rende al corpo suo della bontà della cagione sua, che dà. Onde, conciossiacosachè in costei si veggiano, quanto è dalla parte del corpo, maravigliose cose, tanto che fanno ogni guardatore dissolo di quelle vedere; manisesto è, che la sua sorana, cioè la sua anima che la conduce, ficcome cagione proconda parte principale.

. Commendata questa donna comunemente, sì secondo l'anima, come secondo il corpo; io procedo a commendare lei spezialmente fecondo l'anima. E prima la commendo, secondochè I suo bene è grande in lei : la commendo poi, secondochè'l suo bene è grande in altrui, e utile al mondo. E comincia questa parte seconda, quando dico: Di costei si puù dire. Dunque dico prima: In lei discende la virtu divina; ov' è da sapere, che la Divina bontà in tutte le cose discende: e altrimenti essere non potrebbono; ma avvegnachè questa bontà si mova da semplicissimo principio, diversamente si riceve, secondo più e meno, delle cose ricevute. Onde è scritto nel libro delle Cagioni: la prima bontà manda le sue bontadi sopra le cose con un discorrimento. Veramente ciascuna cosa riceve da questo discorrimento secondo il modo della sua virsù, e del suo essere. E di ciò sensibile esemplo avere potemo del Sole. Vedemo la luce del Sole, la quale è una, da uno fonte derivata, diversamente dalle corpora essere ricevuta: sesome dice Alberto in quello libro, che sa dello 'ntelletto; che certi corpi, per molta chiarità di diafano avere in se mista, tosto che 'l Sole gli vede, diventano tanto luminosi, che per multiplicamento di luce in quelli è lo lero aspetto: e rendono agli altri di se grande splendore: siccom'è l'oro, e alcuna pietra. Certi sono, che per essere del tutto diafani, non solamente ricevono la luce, ma quella non impediscono, anzi rendono lei del loro colore colorata nell'altre cose. E certi sono tanto vincenti nella purità del diafano, che diventano sì raggianti, che vincono l'armonia dell'occhio; e non si lasciano vedere sanza fatica del viso: siccome sono li specchi. Certi altri sono tanto sanza diasano, che quasi poco della luce ricevono, siccome la terra. Così la bontà di Dio è ricevuta altrimenti dalle sustanzie separate, cioè dagli Angeli, che sono sanza grossezza di materia, quasi diasani per Ja purità della loro forma: e altrimenti dall'anima umana; che, avvegnachè da una parte sia da materia libera, da un' altra è impedita; siccome l'uomo, ch'è tutto nell'acqua, suori del capo, del quale non si può dire, che sia tutto nell'acqua, nè tutto fuori di quella: e altrimenti dagli animali, la

cui anima tutta in materia è compresa; ma tanto dico, alquanto nobilitata: e altrimenti dalle miniere, e altrimente dalla terra, che dagli altri; perocchè è materialissima, e però remotissima, e improporzionalissima alla prima semplicissima, e nobilissima virtù, che sola è intellettuale, cioè Iddio. B avvegnachè posti siano qui gradi generali, nondimeno si posfono porre gradi singolari, cioè, che quella riceve dell'anime umane altrimente una, che un' altra. E perocchè l'ordine intellettuale dell'universo si sale, e discende per gradi quasi continui dall' infima forma all'altissima: all'infima, siccome vedemo nell' ordine sensibile: e trall'Angelica natura, che è cosa intellettuale, e l'anima umana non sia grado alcuno, ma sia quasi l'uno e l'altro continuo per gli ordini delli gradi: e tra l' anima umana, e l'anima più imperfetta delli bruti animali, ançora mezzo alcuno non sia. E noi veggiamo molti uomini tanto vili, e di sì bassa condizione, che quasi non pare essere altro che bestia; e così è da porre, e da credere fermamente, che sia alcuno tanto nobile, e di sì alta condizione. che quasi non sia altro che Angelo; altrimenti non si continuerebbe la umana spezie da ogni parte, che esser non può. Questi cotali chiama Aristotile nel settimo dell' Etica, divini ; e cotale, dico io, ch'è questa donna, sicchè la divina virtù, a guisa che discende nell'Angiolo, discende in lei. Poi quando dico: E qual donna gentil questo non crede; provi questo per la sperienza, che aver di lei si può in quelle operazioni, che sono propie dell'anima razionale; dove la Divina luce più espeditamente raggia, cioè nel parlare, e negli atti, che reggimenti, e portamenti sogliono essere chiamati. Onde è da sapere, che solamente l'uomo intra gli animali parla, e ha reggimenti e atti, che si dicono razionali; perocche egli solo in se ha ragione. E se alcuno volesse dire; contraddicendo, che alcuno uccello parli, siccome pare di certi, massimamente della gazza, e del pappagallo; e che alcuna bestia sa atti, ovvero reggimenti, siccome pare della scimia, e d'alcuno altro; rispondo che non è vero, che parlino, nè che abbiano reggimenti; perocchè non hanno ragione, dalla quale queste cose convengono procedere : nè è in loro il principio di queste operazioni: nè conoscono, che sia ciò; nè intendono per quelle alcuna cosa significare; ma solo quello che veggiono, e odono, ripresentano. Onde, siccome la immagine delle corpora in alcuno corpo lucido si rappresenta, siccome nello ispecchio; così la immagine corporale, che lo specchio dimoîtra, non è vera: così la immagine della ragione, cioè gli

atti, e'l parlare, che l'anima bruta ripresenta, ovvero dimostra, non è vera. Dico, che qual donna gentile non crede quello ch'io dico, che vada con lei: e miri li suoi atti (non dico qual' uomo; perocchè più onchamente per le donne si prende sperienza, che per l'uoma e dica quello che di lei colei sentirà, dicendo quello che sa'l suo parlare, e che fanno gli suoi reggimenti. Che'l suo parlare, per l'altezza, e per la dolcezza sua, genera nella mente di chi l'ode, un punsiero d'Amore, il quale io chiamo Spirito Celestiale : perocchè di lassà è il principio, e di lassà viene la sua sentenzia, siccome di sopra è narrato. Del quale pensiero si procede in ferma opinione, che questa sia miracolosa donna di virtù: e' suoi atti, per la loro soavità, e per la loro misura, fanno Amore disvegliare, e risentire, laddovunque è della sua potenzia seminata per buona natura. La quale natural semenze si sa, come nel seguente trattato si mostra. Poi quando dico: Di costei se può dire; intendo narrare; come la bontà e la virtù della sua anima è agli altri buona, e utile: e prima com'ella è utile all'altre donne, dicendo: Gentile è in donna ciò, che in lei si truova; dove manisesto esemplo rendo alle donne, nel quale mirando, possono fare parere gentile, quello seguitando. Secondamente narro, com ella è utile a tutte le genti, dicendo, che l'aspetto suo ajuta la nostra sede, lo qual più, che tutte altre cose è utile a tutta l'umana generazione; siccome quella, per la quale campiamo dall'eternale morte, e acquistiamo eternal vita: e la nostra Fede ajuta ; perocchè, conciossiacolachè principalissimo fondamento della Fede nostra siano i miracoli, fatti per colui che fu crocifisso, il quale creò la nostra ragione, e volle che fosse minore del suo potere; e fatti poi nel nome suo per li Santi fuoi: e molti siano si ostinati, che di que' miracoli per alcuna nebbia siano dubbiosi, e non postano credere miraccio alcuno sanza visibilmente avere di ciò sperienzia: equesta donna sia una cosa visibilmente miracolosa, della quale gli occhi degli uomini cotidianamente possono sperienza avere, da noi faccia possibili gli altri; manifesto è, che questa donna, col suo mirabile aspetto, la nostra Fede ajuta. E però ultimamente dico, che da eterno, cioè eternalmente, fu ordinata nella mente di Dio, in testimonio della Fede, a coloro che in que sto tempo vivono. E così termina la seconda parte, secondo la litterale sua sentenzia.

Intra gli effetti della Divina Sapienzia, l'uomo è mirabilifimo; considerando, come in una forma la Divina virtù tre na-

Digitized by Google

ture (congiunte :.. e come fottilmente armoniato conviêne effere lo cospo suo, a cotal forma essendo organizzato per tutte qua. si sue virtù; perchè per la molta concordia, che 'ntra tanti organi conviene, a bene risponders, pochi persetti uomini in santo poco numero sono. E se così è mirabile questa creatura; certo non pur colle parole è da temere di trattare di sue condizioni, ma eziandio col pensiero. Sicchè in ciò quelle parole dello Ecclesiastico: la sapienzia di Dio precedette tutte le cose, che cercava; e quell'altre, dove dice: più alte cose di te non domanderai, e più forti cose di te non cercherai; ma quelle cose, che Dio ti comandò, pensa: e in più sue opere non sie curioso, cioè sollicito. Io adunque, che in questa terza particola d'alcuna condizione di cotale creatura parlare intendo, in quanto nel suo corpo, per bontà dell'anima sensibile, bellezza appare; temorofamente non sicuro comincio, intendendo, se non appieno, almeno alcuna cosa di tanto nodo disnodare. Dico adunque, che, poichè è aperta la sentenzia di quella particola, nella quale questa donna è commendata dalla parte dell'anima; da procedere, e da vedere è, come, quando dico: Cose appariscon nello suo aspetto, io commendo lei dalla parte del corpo: e dico, che nel suo aspetto appariscono cose, le quali dimostrano de piaceri, e intra gli altri di que' di Paradiso. Lo più nobile è quello ch'è seritto, e sine di tutti gli altri, si è contentarsi: e questo si è essere beato: e questo piacere è veramente; avvegnachè per altro modonell'aspetto di costei (che guardando costei, la gente si conzenta) tanto dolcemente ciba la sua bellezza gli occhi de riguardatori; ma per altro modo, (1) che per lo contentarein Paradiso, è perpetuo, che non può ad alcuno essere que-Ao. E perocchè potrebbe alcuno avere domandato, dove queto mirabile piacere appare in costei; distinguo nella sua persona due parti, nelle quali la umana piacenza, e dispiacenza. più appare. Onde è da sapere, che in qualunque parte l'anima più adopera del suo ussicio, che a quella più sisamente intende ad adornare, e più sottilmente quivi adopera. Ondevedemo, che nella faccia dell'uomo, laddove fa più del suo usficio che in alcuna parte di fuori, tanto sottilmente intende, che per sottigliarsi quivi, tanto quanto nella sua materia puote, mullo viso ad altro viso è simile; perchè l'ultima potenzia

<sup>(</sup>z) che per lo cantentare in Paradise, è perpetuo. al. che per lo contentare, Paradiso è perpetuo. E queè un perpetuo Paradiso.

della materia, la qual'è in tutti quasi dissimile, quivi si riduce in atto: e perocchè nella faccia, massimamente in due luoghi, aopera l'anima; perocchè in quelli due luoghi quafi tutte tre le nature dell'anima hanno giurisdizione, cioè negli occhi, e nella bocca; quelli massimamente adorna, e quivi pone lo'ntento tutto, a far bello, se puote. E in questi due luoghi dico io, che appariscono questi piaceri, dicendo: negli occhi, e nel suo dolce riso; li quali due luoghi per bella similitudine si possono appellare balconi della donna, e nel disicio del corpo abita, cioè l'Anima; perocchè quivi, avvegnachè quali velata, spesse volte si dimostra: dimostrasi negli occhi tanto manisesta, che conoscer si può la sua presente passione, chi bene la mira. Onde, conciossiacosachè sei passioni siano propie dell'anima umana, delle quali sa menzione il Filosofo nella sua rettorica; cioè, grazia, zelo, misericordia, invidia, amore, e vergogna; di nulla di queste puote l'anima essere passionata, che alla finestra degli occhi non vegna la sembianza, se per grande virtù dentro non si chiude. Onde akuno già si trasse gli occhi, perchè la vergogna dentro non paresse di suori, siccome dice Stazio Poeta del Tebano Edippo, quando dice, che con eterna nota folvette lo suo dannato pudore. Dimostrasi nella bocca, quasi siccome colore dopo vetro. E che è ridere, se non una corruscazione della dilettazione dell'anima, cioè un lume apparente di fuori, secondo sta dentro? (1) E però si conviene all'uomo, a dimostrare la sua anima nell'allegrezza moderata, moderatamente ridere, con onesta severità, e con poco movimento delle sue braccia; sicchè donna, che allora si dimostra, come detto è, paja modesta, e non dissoluta. Onde ciò fare ne comanda il libro delle quattro virtù cardinali: lo tuo riso sia sanza cachinno, cioè senza schiamazzare, come gallina. Ahi mirabile riso della mia donna, di cu' io parlo, che mai non si sentia, se non dell'occhio! edico e che Amore le reca queste cose quivi, siccome a luogo suo; dove si puote doppiamente Amore considerare. Prima l'amoredell'anima, speziale a questi luoghi: secondamente l'amore universale, che le cose dispone ad amore, e ad essere amate,

(1) E però si conviene all' uomo, a dimostrare la sua anima nell'allegrezza moderata, moderatamente ridere, con onessa severità, e con peco
movimento delle sue braccia. In vece di braccia ho dubitato dover dire
labbra; ma riscontrati i MSS. non

consuetudine si facciano lievi, del tutto non se ne vanno, quanto al primo movimento, ma vannosene bene del tutto, quanto a durazione; perocchè la consuetudine non è equabile alla natura, nella quale è il principio di quelle. E però è più laudabile l'uomo, che dirizza sè, e regge sè malnaturato con-

L'ordine-del presente trattato richiede, poichè le due parti di questa Canzone prima sono, secondochè su la mia intenzione, ragionate, che alla terza si proceda, nella-quale io intendo purgare la Canzone d'una riprensione, la quale a lei potrebbe essere stata contraria. E a questo, ch' io prima chealla sua composizione venisse, parendo a me questa donna satta contro a me fiera e superba alquanto, seci una Ballatetta, nella quale chiamai questa donna orgogliosa e dispietata; che pare essere contr' a quello che qui si ragiona di sopra; però mi volgo alla Canzone, e sotto colore d'insegnare a lei, come seusare la conviene, scuso quella. Ed è una figura questa, quando alle cose inanimate si parla, che si chiama dalli Rettorici Prosopopea: ed usanla molto spesso li Poeti. Canzone, e' par, che tu parli contraro. Lo 'ntelletto della quale a più agevolmente dare ad intendere, mi conviene in tre particole dividere; che prima si propone, a che la scusa sa mestiere: poi si procede colla scusa, quando dico: Tu sai, che'l Cielo: ultimamente parlo alla Canzone, siccome a persona ammaestrata di quello ch' è da fare, quando dico: Così ti scusa, se ti sa mestiero. Dico dunque in prima: o Canzone, che parli di questa donna con tanta loda, e' par che tu sia contraria a una: tua sorella. Per similitudine dico sorella; che, siccome sorella. è detta quella femmina, che da uno medesimo generante è. generata; così puote l'uomo dire sorella quell'opera, che da.

uno

uno medesimo operante è operata; che la nostra operazione in alcun modo è generazione. E dico perchè pare contraria quella, dicendo: tu fai costei umile, e quella su superba, cioè sera e disdegnosa, che tanto vale. Proposta questa accusa, procedo alla scusa per esemplo, nella quale alcuna volta la verità si discorda dall'apparenza, e l'altra per diverso rispetto si può trattare. Dico: Tu sai, che 'l Ciel sempr' è lucente, e chiaro, cioè sempre con chiarità; ma per alcuna cagione alcuna volta è licito di dire, quello essere tenebroso. Dov'è da sapere, che propiamente è visibile il colore, e la luce; siccome Aristotile vuole nel secondo dell'Anima, e nel libro di Senso, e Sensato. Ben'è altra cosa visibile, ma non propiamente, perocchè altro senso sente quello, sicchè non si può dire, che sia propiamente visibile, nè propiamente tangibile, siccome la figure, · la grandezza, il numero; lo movimento, e lo star fermo, che sensibili si chiamano: le quali cose con più sensi comprendiamo; ma il colore, e la luce sono propiamente, perchè solo col viso comprendiamo, cioè non con altro senso. Queste cose visibili, sì le propie, come le comuni, in quanto sono visibili, vengono dentro all'occhio: non dico le cose, ma la forma loro, per lo mezzo diafano, non realmente, ma intenzionalmente, siccome quasi in vetro trasparente, e nell'acqua. Che nella pupilla dell'occhio questo discorso, che sa la forma visibile, per lo meno sì si compie, perchè quell'acqua è terminata quasi come specchio, che è vetro terminato con piombo; sicchè passar più non può, ma quivi a modo d'una palla percossa si serma; sicchè la forma, che nel mezzo trasparente non pare lucida, è terminata: e questo è quello, perchè nel vetro piombato la immagine appare, e non in altro. Di questa pupilla lo spirito visivo, che si continua da essa alla parte del celabro, dinanzi dov'è la sensibile virtù, siccome in principio fontale, subitamente sanza tempo lo ripresenta; e così vedemo. Perchè, acciocchè la visione sia verace, cioè cotale qual'è la cosa visibile in se, conviene che 'l mezzo, per lo quale all'occhio viene la forma, sia sanza ogni colore, e l'acqua della pupilla similmente; altrimenti si macolerebbe la forma visibile dal colore di mezzo, e di quello della pupilla. E però coloro, che vogliono fare parere le cole nello specchio d'alcuno colore, interpongono di quel colore tra'l vetro e'l piombo, siochè 'l vetro ne rimane compreso. Veramente Plato, a altri Filosofi dissero, che'l nostro vedere non era, perchà il visibile venisse all'occhio; ma perchè la virtù visiva andava fuori al visibile. E questa opinione è riprovata per falsa dal

Filosofo in quello di Senso, e Sensato. Veduto questo modo della vista, veder si può leggiermente, che, avvegnachè la stel-· la sempre sia d'un modo chiara e lucente, e non riceva mutazione alcuna, se non di movimento locale, siccome in quello di Cielo, e Mondo è provato; per più cagioni puote parere non chiara e non lucente. Però puote parere così per lo mezzo, che continuamente si trasmuta. Trasmutasi questo mezzo di molta luce in poca, siccome alla presenza del Sole, e alla 'sua assenza: e alla presenza lo, mezzo ch'è diasano, è tanto pieno di lume, ch'è vincente della stella; e però pare più lucente. Trasmutasi anche questo mezzo di sottile in grosso, di secco in umido per li vapori della terra, che continuamente · falgono; il quale mezzo così trasmutato, trasmuta la immagine della stella, che viene per esso, per la grossezza in oscurità, e per l'umido, e per lo secco in colore. Però puote anche parere così per l'organo visivo, cioè l'occhio, lo quale per infermità, e per fatica si trasmuta in alcuno coloramento, e in alcuna debilità; siccome avviene molte volte, che per es-'sere la tunica della pupilla sanguinosa molto, per alcuna corruzione d'infermitade, le cose pajono quasi tutte rubiconde. · E però la stella ne pare colorata: e per essere lo viso debilitato incontra in esso alcuna disgregazione di spirito; sicchè le cose non pajono unite, ma disgregate, quasi a guisa che sa nostra lettera in sulla carta umida. E questo è quello, perchè -molti, quando vogliono leggere, si dilungano le scritture dagli occhi; perchè la immagine loro venga dentro più lievemente, e più sottile: e in ciò rimane la lettera discreta nella vista. E però puote anche la stella parere turbata; e io fui esperto di questo l'anno medesimo, che nacque questa Canzone; che per affaticare lo viso molto a studio di leggere, in tanto debilitai gli spiriti visivi, che le stelle mi pareano tutte d'alcuno albore ombrate: e per lunga riposanza in luoghi seuri, e freddi, e con affreddare lo corpo dell'occhio con acqua chiara, rivinsi la virtù disgregata, che tornai nel primo buono stato della vista. E così appajono molte cagioni per le ragioni notate, perchè la stella può parere, non com' ella è.

Partendomi da questa digressione, che mestieri è stata a vedere la verità, ritorno al proposito, e dico: che, siccome li nostri occhi chiamano, cioè giudicano la stella talora altrimenti, che sia la vera sua condizione; così quella ballatetta considerò questa donna secondo l'apparenza, discordante dal vero per insermità dell'anima, che di troppo disso era passionata. E ciò manisesto, quando dico: che l'anima temea; sicchè siero

341

mi parca ciò che vedea nella sua presenzia. Dov'è da sapere, che quanto l'agente più al paziente sè unisce, tanto più è forte; e però la passione, siccome per la sentenza del Filosofo in quello di Generazione, si può comprendere. Onde, quanto la cosa disiderata più appropinqua al desiderante, tanto il desiderio è maggiore: e l'anima più passionata, più si unisce alla parte concupiscibile, e più abbandona la ragione: sicchè allora non giudica come uomo la persona, ma quasi com' altro animale, pur secondo l'apparenza, non discernendo la verità. E questo è quello, perchè il sembiante onesto, secondo il vero, ne pare disdegnoso e sero. E secondo questo cotale sensuale giudicio parlò quella Ballatetta. E in ciò s' intende assai, che questa Canzone considera questa donna secondo la verità, per la discordanza che ha con quella. E non sanza cagione dice: Là, ov'ella mi sente; e non là, dov'io la senta. Ma in ciò voglio dare a intendere la gran virtù, che li suoi occhi aveano sopra a me; che, come se fosse thato così per ogni lato, mi passava lo raggio loro, e quivi si potrebbono ragioni naturali, e sovrannaturali assegnare; ma basti qui tanto aver detto: altrove ragionerò più convenevolmente. Poi quando dico: Cesì ti scusa, se ti sa mestiero; impongo alla Canzone, come per le ragioni assegnate sè iscusi, laddov'è mestiere, cioè laddove alcuno dubitasse di questa contrarietà; che non è altro a dire, se non che, qualunque dubitasse in ciò che questa Canzone da quella ballatetta si discorda, miri in questa ragione che detta è. E questa cotale figura in Rettorica è molto laudabile, e anche necessaria, cioè, quando le parole sono a una persona, e la intenzione è a un'altra; perocchè l'ammunire è sempre laudabile, e necessario, e non sempre sta convenevolmente nella bocca di ciascuno. Ond'è, quando il figliuolo è conoscente del vizio del padre: e quando il suggetto è conoscente del vizio del Signore: e quando l'amico conosce, che vergogna crescerebbe al suo amico, quello ammonendo, o mancherebbe suo onore, o conosce l'amico suo hon piacente, ma iracundo all'ammonizione. Questa figura è bellifsima, e utilissima: e puotesi chiamare Dissimulazione; ed è simigliante all' opera di quello savio guerriero, che combatte il castello da un lato per levare la difesa dall'altro, che non vanno a una parte la 'ntenzione dell'ajutorio, e la battaglia. E impongo a costei anche, che domandi parola di parlare a questa donna di lei; dove si puote intendere, che l'uomo non dee essere presuntuoso a lodare altrui, non ponendo bene propio mente, s' egli è piacere della persona lodata; perchè mol-

Siccome l'ordine vuole, ancora dal principio ritornando, diço, che questa donna è quella donna dello intelletto, che Filosofia si chiama. Ma, perocchè naturalmente le lode danno desiderio di conoscere la persona lodata: e conoscere la cosa, fia sapere quello ch' ella è in se considerata, e per tutte le sue cose, siccome dice il Filosofo nel principio della Fisica: e ciò lo dimostri il nome, avvegnachè ciò significhi, siccome dice nel quarto della Metafisica, dove si dice che la difinizione è quella ragione, che'l nome significa; conviensi qui prima che più oltre si proceda per le sue laude, mostrare e dire, che è questo che si chiama Filosofia, cioè quello che questo nome significa: e poi dimostrata essa, più esticacemente si tratterà la presente allegoria. E prima dirò, chi questo nome prima diede; poi procederò alla sua significazione. Dico adunque, che anticamente in Italia, quasi dal principio della costituzione di Roma, che su secento cinquanta anni, poco dal più al meno, prima che 'l Salvatore venisse, secondochè scrive (1) Pagolo Aurosio, nel tempo quasi che Numa Pompilio, secondo Re degli Romani, viveva uno Filosofo nobilissimo, che si chiamò Pittagora. E che ello sosse in quel tempo, par che ne tocchi alcuna cosa Tito Livio nella prima parte del suo volume incidentemente: e dinanzi da costui erano chiamati i seguitatori di scienzia, non filosofi, ma sapienti; (2) siccome surono quelli sette savi antichissimi, che la

so. E' da sapere, che i nostri antichi leggevano più volentieri l'opere degli Autori, o Greci, o Latini, tradotte in Franzese, che nella propria lingua degli fteffi Autori, per essere il linguaggio Franzese, stante il commercio della mercatura, con quella nazione, più che con qualsivoglia altra, dalla nostra gente mol- in Aurosio. tissimo esercitata, usatissimo nelle (2) siccome furono quelle serte savj nostre contrade; laddove del Latino | antichissimi, che la gente ancora no-

(1) Pagolo Aurofio. i. Paolo Oro- | intelligente : anzichè della lingua Franzese erano talmente i Toscani invaghiti, che alcuni letterati di que' tempi composero in quella alcune opere loro, siccome fece ser Brunetto Latini Fiorentino, e Maestro Aldobrandino da Siena. Di qui è derivata, come io credo, la muta-zione del fuddetto cognome Orefo

pochi, del Greco quasi niuno era mina per fama: le primo de' quele

gente ancora nomina per fama: lo primo delli quali ebbe nome Solon: lo secondo Chilon: il terzo Periandro: il quarto Dedalo: il quinto Lidio: il sesto Biante: il settimo Perioneo. Questo Pittagora, domandato se elli si riputava sapiente: (12) negò a se lo quinto vocabolo, e disse: sè essere non sapiente, ma amatore di sapienzia. E quinci nacque poi, ciascuno studioso in sapienzia, che sosse amatore di sapienzia chiamato, cioè Filosofo; che tanto vale, come in Greco Filos, ch' è a dire Amore in Latino: e (2) quindi dicemo noi Filos, quasi Amore: e Sosia, quasi Sapienzia; onde Filos, e Sofia, tanto vale, quanto Amatore di sapienzia; Perchè veder si può, che questi due vocaboli fanno questo nome Filosofo. che tanto vale a dire, quanto Amatore di sapienzia; perchè notare si puote, che non d'arroganza, ma d'umiltade è voi cabolo. Da questo nasce il vocabolo del suo propio atto, Filosofia; siccome dell' amico nasce il vocabolo del suo propio atto, amicizia. Onde si può vedere, considerando la significanza del primo e del secondo vocabolo, che Filosofia non è altro che amistanza a sapienzia, ovvero a sapere; onde inalcun modo si può dire catuno Filosofo, secondo il naturale amore, che in ciascuno genera desiderio di sapere. Ma, perocchè l'essenziali passioni sono comuni a tutti, non si ragiona di quelle per vocabolo distinguente alcuno participante quella essenza; onde non diciamo Giovanni amico di Martino, intendendo solamente la naturale amistà significare, per la quale

tutti a tutti semo amici: ma per l'amistà sopra la natural generata, ch'è propia e distinta in singulari persone. Così non si dice Filosofo alcuno, per lo comune amore: e la intenzione d' Aristotile nell'ottavo dell'Etica, quelli si dice amico, la cui amistà non è celata alla persona amata, ed a cui la persona amata è anche amica, sicchè la benivolenzia sia da ogni parte: e questo comume essere, o per utilità, o per diletto, o

ebbe nome Solon: le seconde Chilon: timo Dedale. \* Lidio, Lindio, cioè el rerze Periandro: il quarto Deda-le: el quinto Lidio: il sesso Biante: di Lindo dell'isola di Rodi. Perio-in luogo di Talete, Cleobulo, e Pit-taco. Talete a principio farà stato co; ma in composizione di parole, scritto Tale, dipoi Dale, ed in ul-vale Amere, vagbezza, sudio.

per

Digitized by Google

per onestà. (1) E così, acciocchè sia filosofo, conviene essere l'amore alla sapienzia, che sa l'unadelle parti: benivolenziaconviene essere lo studio e la sollecitudine, che sa l'altra parte anche benivolente; sicchè familiarità, e manisestamento di benivolenzia nasce tra loro, perchè sanza amore, e sanza studio non si può dire filosofo; ma conviene, che l'uno e l'altro sia. E siccome l'amistà per diletto fatta, o per utilità, non è amicizia vera, ma per accidente, siccome l'Etica dimostra; così la Filosofia per diletto, e per utilità, non è vera filosofia, ma per accidente. Onde non si dee dicere vero filososo alcuno, che per alcuno diletto colla sapienzia in alcuna parte fia amico; siccome sono molti che si dilettano in intendere Canzoni, e di studiare in quelle: e che si dilettano studiare in Rettorica, e in Musica: e l'altre scienze suggono e abbandonano, che sono tutte membra di sapienzia. Non si dee chiamare vero filosofo colui, ch'è amico di sapienzia per utilita; siccome sono li Legisti, Medici, e quasi tutti li Religiosi, che non per sapere studiano, ma per acquittare moneta, o dignità; e chi desse loro quello che acquistare intendono, non sovrasterebbono allo studio. E siccome intra le spezie dell'amistà, quella ch' è per utilità, meno amistà si può dire; così questi cotali meno participano del nome del filosofo, che alcun'altra gente. Perchè, siccome l'amistà per onesta fatta, è vera, e perfetta, e perpetua; così la Filosofia è vera e perfetta, ch' è generata per onestà solamente, sanz' altro rispetto: e per bontà dell'anima amica, ch'è per diritto appetito, e per diritta ragione. Siccome qui si può dire (come la vera amistà degli uomini intra se, che ciascuno ami tutto ciascuno) che 'l vero Filosofo ciascuna parte della sua sapienzia ama: e la sapienzia ciascuna parte del Filosofo, in quanto tutto a se lo reduce, e nullo suo pensiero ad altre cose lascia distendere. Onde essa sapienzia dice ne'Proverbj di Salamone: io amo coloro che amano me; e siccome la vera amistà, astratta dell'animo solo, in se considerata, ha per suggetto la conoscenza della buona operazione, e per forma l'appetito di quella; così la Filosofia, fuor d'anima in se conside-

farlo più intelligibile; nella maniera | nivolente. che segue: E cost acciocche fia file-

(1) E così, acciocche sia filosofo, sofo, conviene essere l'amore alla saconviene essere l'amore alla supienza, pienza, che sa l'una delle parti beche sa l'una delle parti: benivolenzia mivolenzia: conviene essere lo studio, conviene esfere lo fludio, ec. Leggo ec. Fa bonivolenzia, fa osfere benequesto passo con altra ortografia, per volenzia, o forse l'istesso che fa be-

(1) Sic-

rata, ha per suggetto lo'intendere, e per forma un quasi divino amore allo ntelletto. E siccome della vera amistà è cagiono efficiente la virtù; così della Pilosofia è cagione efficiente la verità. E siccome fine dell'amistà vera è la buona dilezione che procede dal convenire, secondo l'umanità propiamente, cioè secondo ragione, siccome pare sentire Aristotile nel nono dell'Etica; e così fine della Filosofia è quella eccellentissima dilezione, che non pate alcuna intermissione, ovvero difetto: ciò è vera felicità, che per contemplazione della verità s'acquista. E così si può vedere, chi è omai questa mia donna per tutte le sue cagioni, e per la sua ragione: e perchè Filosofia si chiama: e chi è vero Filosofo, e chi è per accidente. Ma, perocchè alcuno fervore d'animo talvolta l'uno e l'altro termine degli atti, e delle passioni si chiamano, e per lo vocabolo dell'atto medesimo, e della passione; siccome sa Vergilio nel secondo dello Eneida, che chiama Enea: o luce; ch'era atto, e speranza delli Trojani, ch' è passione; che nè era esso luce, nè speranza; ma era termine, onde venia loro salute del consiglio: ed era termine, in che si riposava tutta la speranza della loro salute; (1) siccome dice Stazio nel quinto del Tebaidos, (2) quando Isifile dice ad Archimore: o consolazione delle cose, e della patria perduta: o onore del mio servigio; siccome cotidianamente dicemo, mostrando l'amico: vedi l'amistà mia; e'l padre dice al figliuolo: amor mio. Per lunga consuetudine le scienzie, nelle quali più ferventemente la Filosofia termina la sua vista, sono chiamate per lo suo nome, siccome la scienzia naturale, la morale, e la metafisica; la quale, perchè più necessariamente in quelle termina lo suo viso, e con più servore, Filosofia è chiamata. Onde si può, come secondamente le scienzie sono Filosofia appellate ( perchè è veduto, come la primaja è vera Pilosofia in suo essere, la qual'è quella donna, di cui io dico, siccome il suo nobile nome per consuetudine è comunicato alle scienzie ) procedere oltre colle sue lode.

Nel primo capitolo di questo trattato è sì compiutamente ragionata la cagione, che mosse me a questa Canzone, che

<sup>(1)</sup> Siscome dice Stazio nel quin- ferrigio. \* Archimore, cioè Arche-to del Tebaidos. \* Il Tebaidos, co- moro: me il Genesi, cioè il Libro della Genesi. Il Danse diceano gli antichi.

<sup>(2)</sup> quando Ififile dice ad Archimore: o consolazione delle cose, e della patria perduta: o onore del mio!

O mibi deserta natorum dulcis imago

Archemore: o rerum & patria solamen ademta, Servisiique decus.

146 non è più mestiere di ragionare; che assai leggiermente a questa sposizione ch'è detta, ella si può reducere; e però, secondo le divisioni satte, la litterale sentenzia trascorrerò per questa, volgendo il senso della lettera, laddove sarà mestiere. Dico: Amor, che nella mente mi ragiona. Per amore io intendo lo studio, il quale io mettea per acquistare l'amore di questa donna. Ove si vuole sapere, che studio si può qui doppiamente considerare. E' uno studio, il quale mena l'uomo all'abito dell'arte, e della scienzia: e un'altro studio, il quale nell'abito acquistato adopera, usando quello; e questo primo è quello ch'io chiamo qui amore, il quale nella mia mente informava continue, nuove, e altissime considerazioni di questa donna che di sopra è dimostrata. Siccome suole fare lo studio, che si mette in acquistare una amistà; che di quella amistà gran cose prima considero, desiderando quella. Questo è quello studio e quella affezione, che suole precedere negli uomini la generazione della amistà, quando già dall'una parte è nato amore: e desiderasi, e proccurasi, che sia d'altra; che, siccome di sopra si dice, Filosofia è, quando l'anima, e la sapienzia sono fatte amiche, sicchè l'una sia tutta amata dall'altra, siccome per lo modo ch'è detto di sopra. Nè più è mestiere di ragionare per la presente sposizione questo primo verso, che proemio fu nella litterale sposizione ragionato; perocchè per la prima sua ragione assai di leggiero a questa seconda si può volgere lo'ntendimento; onde al secondo verso, il quale è cominciatore del trattato, è da procedere; laddove io dico: Non vede il Sol, che tutto il Mondo gira. Qui è da sapere che siccome, trattando di sensibil cosa, per cosa insensibile si tratta convenevolmente; così di cosa intelligibile per cosa non intelligibile trattare si conviene: e poi, siccome nella litterale si parla, cominciando dal sole corporale e sensibile; così ora è da ragionare per lo sole spirituale e intelligibile, ch'è Iddio. Nullo sensibile in tutto'i mondo è più degno di farsi asempro di Dio, che'l sole, lo quale di sensibile luce, sè prima, e poi tutte le corpora celestiali, e elementali allumina; così Iddio, sè prima con luce intellettuale allumina, e poi le celettiali, e l'altre intelligibili. Il Sole tutte le cose col suo calore vivifica: e se alcuna ne corrompe, non è della intenzione della cagione, ma è accidentale effetto; così Iddio tutte le cose vivifica in bontà: e se alcuna n'è rea, non è della Divina intenzione, ma conviene per quello accidente essere lo processo dello inteso effetto. Che se Iddio sece gli Angeli buoni, e li rei, non fece l'uno e l'altro per intenzione,

ne, ma solamente li buoni: seguitò poi, suori d'intenzione, la malizia de'rei; ma non sì fuori d'intenzione, che Iddio non sapesse dinanzi in se predire la loro malizia; ma tanta fu l'affezione a producere la creatura spirituale, che la presenzia d'alquanti che a mal fine doveano venire, non dovea, nè potea Dio da quella produzione rimuovere; che non farebbe da lodare la Natura, se sapendo propio, che li fiori d'uno arbore in certa parte perdere si dovessono, non producesse in quello fiori, e per li vani abbandonasse la produzione delli fruttiferi. Dico adunque, che Iddio che tutto intende, che suo girare, e suo intendere non vede tanto gentil cosa, quant'elli vede, quando mira, laddove è questa Filosofia; che avvegnachè Iddio, esso medesimo mirando, veggia insiememente tutto, in quanto la distinzione delle cose è in lui per modo, che lo effetto è tiella cagione, vede quelle distinte. Vede adunque questa nobilissima di tutte assolutamente, in quanto persettissimamente in se la vede, e in sua essenzia; perchè a memoria si riduce in ciò ch'è detto di sopra, Filosofia è uno amoroso uso di sapienzia, il quale massimamente è in Dio; perocchè in lui è somma sapienzia, e sommo amore, e sommo atto, che non può essere altrove, se non in quanto da esso procede. E dunque la divina Filosofia della divina essenzia, perocchè in esso non può essere cosa alla sua essenzia aggiunta; ed è nobilissima: perocchè nobilissima è la essenzia divina in lui per modo persetto e vero, quasi per eterno matrimonio: nell'altre intelligenzie è per modo minore, quasi come druda, della quale nullo amadore prende compiuta gioja, ma nel suo aspetto contentane la loro vaghezza. Perchè vedere si può, che Iddio non vede, cioè non intende cosa alcuna tanto gentile, quanto questa; dico cosa alcuna, in quanto l'altre cose vede e distingue, come detto è, veggendosi essere cagione di tutto. O nobilissimo, ed eccellentissimo cuore, che nella Sposa dello'mperadore del Cielo s'intende! e non solamente Sposa, ma Suora, e Figlia di-

Veduto, come nel principio delle lode di costei sottilmente si dice, essa essere della Divina sustanzia, in quanto primieramente si considera; da procedere, e da vedere è, come secondamente dico, essa essere nelle causate intelligenzie. Dico adunque: Ogn' intelletto di lassù la mira; dov'è da sapere, che di lassù dico, sacendo relazione a Dio che dinanzi è menzionato; e per questo si schiude le intelligenzié, che sono in essio della superna patria, le quali filosofare non possono; per

rocchè amore è in loro del tutto spento: e a filosofare, come già detto è, è necessario amore; perchè si vede, che le infernali intelligenzie dello aspetto di questa bellissima sono private: e perocchè essa è beatitudine dello intelletto, la sua privazione è amarissima, e piena d'ogni tristizia. Poi quando dico: E quella gente, che qui s'innamora; discendo a mostrare, come nella umana intelligenzia essa secondariamente ancora verria; della qual filosofia umana seguito poi per lo trattato, essa commendando. Dico adunque, che la gente che s'innamora qui, cioè in questa vita, la sente nel suo pensiero: non sempre; ma quando Amore sa della sua pace sentire; dove sono da vedere tre cose, che in questo testo son toccate. La prima si è, quando si dice: La gente, che qui s'innamora; perchè pare farsi distinzione nell'umana generazione, e di necessità farsi conviene, che, secondochè manisestamente appare, e nel seguente trattato per intenzione si ragionerà, grandissima parte degli uomini vivono più secondo senso, che secondo ragione: e quelli che secondo senso vivono, di questa innamorare è impossibile; (1) perocchè da lei aver non possono alcuna apprensione. La seconda si è, quando dice: Quando Amor sa sentire; dove si par sare distinzione di tempo; la qual cosa anco, avvegnachè le intelligenze se parate questa donna mirino continuamente, la umana intelligenzia ciò fare non può; perocchè la umana natura, fuori della quale s'appaga lo 'ntelletto e la ragione, abbisogna fuori di speculazione di molte cose a suo sostentamento; perchè la nostra sapienzia è talvolta abituale solamente, e non attuale: e non incontra ciò nell'altre intelligenzie, che solo di natura intellettiva sono perfette. Onde, quando l'anima nostra non ha atto di speculazione, non si può dire che veramente sia in filosofia, se non inquanto ha l'abito di quella, e la potenzia di poter lei svegliare; e però è talvolta con quella gente, che qui s'innamora, e talvoltanò. La terza è, quando dice l'ora, che quella gente è con essa, cioè, quando Amore della sua pace sa sentire; che non vuole altro dire, se non quando l'uomo è in (2) ispeculazione at-

(1) Perecebe da lei. al. perecebe | modo partico! are 2' copisti poco acdi hi. forse meglio.

curati; perocchè quando s'incontra (2) speculazione attuale; perocche la medelina voce replicata, è facil

della pace di questa donna non sa la l'accavallare uno o più versi della pace di questo, etcettuata la prima parola, manca nell'Edizioni, che si sono vedute. Simili gune, che moltissime ne sono sparabbagli facilmente succedono, ed in

tuale; perocchè della pace di quelta donna non fa lo studio, se non nell'atto della speculazione. E così si vede, come questa donna è primieramente di Dio: secondamente dell'altre intelligenzie separate per continuo sguardare: e appresso della umana intelligenzia per riguardare discontinuato. Veramente fempre è l'uomo, che ha costei per donna, da chiamare filosofo, non ostante che tuttavia non sia nell'ultimo atto di Filosofia, perocchè dall'abito maggiormente è altri da denominare. Onde dicemo alcuno virtuoso, non solamente virtù operando, ma l'abito della virtù avendo: e dicemo l'uomo facundo, eziandio non parlando per l'abito della facundia, cioè del bene parlare. E di questa Filosofia, inquanto dalla umana intelligenzia è participata, saranno omai le segrete commendazioni a mostrare, come gran parte del suo bene alla umana natura è conceduto. Dico adunque appresso; su'essere piace tanto a chi gliele dà, dal quale siccome da fonte primo si diriva, (1) che 'nsemprata è la capacità della nostra natura, la quale fa bella e virtuosa. Onde, avvegnachè all' abito di quella per alquanti si vegna; non si viene sì per alcuno, che propiamente abito dire si possa; perocchè il primo studio, cioè quello, per lo quale l'abito si genera, non può quella persettamente acquistare. E qui si vede l' umile sua lode; che persetta, e impersetta, nome di perfezione non perde. E per questa sua dismisuranza si dice, che l'anima della Filosofia lo manifesta in quel che la conduce; cioè, che Dio metta sempre in lei del suo lume. Dove si vuole a memoria riducere, che di sopra è detto, che Amore è forma di Filosofia; e però qui si chiama anima di lei : il quale Amore manisesto è nell'uso della sapienzia; il quale esso conduce mirabili bellezze, cioè contentamento in ciascuna condizione di tempo, e dispregiamento di quelle cose che gli altri fanno lor signori. Perchè avviene, che gli altri miseri, che ciò mirano, ripensando il loro disetto, dopo 'l disiderio della perfezione caggiono in fatica di sospiri: e questo è quello che dice: Che gli occhi di color, dov'ella mira, Ne mandan messi al cor pien di disri, Che prendono aere, e diventan sospiri.

Siccome nella litterale sposizione, dopo le generali lode alle speziali si discende, prima dalla parte dell'anima, poi dalla parte del corpo; così ora intende il testo, dopo le generali commendazioni, a speziali discendere. Onde, siccome detto è

(1) che 'nsemprata d. al. che sem- ser nella maggior parte de Testi, pre attrae. Questa lezione, per es- sar forse la migliore.

di sopra, Filosofia per suggetto materiale qui ha la Sapienza, e per forma Amore, e per composto dell'uno e dell'altro, l'uso di speculazione. Onde in questo verso, che seguentemente comincia: In lei discende la virtù divina; io intendo commendare l'Amore, ch'è parte di Filosofia. Ov'è da sapere, che discendere la virtù d'una cosa in altra, non è altro, che ridurre quella in sua similitudine; siccome nelli agenti naturali vedemo manifestamente, che discendendo la loro virtù nelle pazienti cose, recano quelle a loro similitudine tanto, quanto possibili sono a venire ad essere. Onde vedemo il So. le, che discendendo lo raggio suo quaggiù, reduce le cose a sua fimilitudine di lume, quanto esse per loro disposizione possono dalla virtù lume ricevere. Così dico, che Dio questo amore a sua similitudine riduce, quanto esso è possibile simigliarsi a lui. E ponsi la qualità della creazione, dicendo: Siccome face in Angelo, che 'l vede. Ove ancora è da sapere, che 'l primo agente, cioè Dio, pinge la sua virtù in cose per modo di diritto raggio, e in cose per modo di splendore rinverberato; onde nelle intelligenze raggia la Divina luce sanza mezzo: nell'altre si ripercuote da queste intelligenze prima illuminate. Ma, perocchè qui è fatta menzione di luce e di splendore; a perfetto intendimento mostrerò disserenza di questi vocaboli, secondoche Avicenna sente. Dico, che l'usanza de' Filosofi è di chiamare il Cielo, lume, in quanto esso è nel suo sontale principio: di chiamare raggio, in quanto esso è per lo mezzo dal principio al primo corpo, dove si termina: di chiamare splendore, in quanto esso è in altra parte alluminato ripercosso. Dico adunque, che la Divina virtù, sanza mezzo, questo Amor tragge a sua similitudine. E ciò si può sare manisesto massimamente in ciò, che, siccome il divino Amore è tutto eterno, così conviene che sia eterno lo suo oggetto di necessità: sicchè eterne cose siano quelle ch'egli ama. E così face questo Amore amare, che la sapienzia, nella quale questo Amore fere, eterna è. Ond'è scritto di lei: dal principio dinanzi dalli fecoli creata sono: e nel secolo che dee venire, non. verrò meno. E nelli Proverbj di Salamone essa Sapienza dice: eternalmente ordinata sono. E nel principio di Giovanni nel Vangelio si può la sua eternità apertamente notare. E quinci nasce, che laddove questo amore splende, tutti gli altri amori si fanno scuri, e quasi spenti; imperocchè i suo oggetto eterno improporzionalmente gli altri oggetti vince e soperchia; perchè gli Filosofi eccellentissimi nelli loro atti apertamente il dimostrano; per li quali sapemo, essi tutte l'altre coie,

se, suori che la sapienzia, avere messe a non calere. Onde Democrito, della propia persona non curando, nè barba, nè capelli, nè unghie si togliea. (1) Platone, delli beni temporali non curando, la reale dignità misse a non calere; che figliuolo di Re fu. Aristotile, d'altro amico non curando, contro al suo migliore amico, fuori di quella combatteo, siccome contro allo nomato Platone. E perchè di questi parliamo, quando troviamo gli altri, che per questi pensieri la loro vita disprezzaro, siccome Zeno, Socrate, Seneca, e molti altri? E però è manifesto, che la Divina virtù, a guisa d'Angelo, in questo amore negli uomini discende; e per dare sperienzia di ciò, grida susseguentemente lo testo: E qual donna gentil questo non crede, Parli con lei, e miri. Per donna gentile s'intende la nobile anima d'ingegno; e libera nella sua propia potestà, che è la ragione; onde l'altre anime dire non si possono donne, ma ancille; perocchè non per loro sono, ma per altrui: e'l Filosofo dice nel secondo della Metafisica, che quella cosa è libera, che per sua cagione dice, e non per altrui. Dice: Parli con lei, e miri gli atti suoi; cioè, accompagnisi di questo amore, e guardi quello che dentro da lui troverà; e in parte ne tocca, dicendo: Quivi, dov'ella parla, si dichina; cioè, dove la Filosofia è in atto, si dichina un celestiale pensiero, nel quale si ragiona, questa essere più che umana operazione. Dice : del Cielo; a dare a intendere, che non solamente essa, ma li pensieri, amici di quella, sono astratti dalle basse e terrene cose. Poi susseguentemente dice, com'ella valora, e accende amore, ovunque ella si mostra colla soavità degli atti, che sono tutti li suoi sembianti onesti, dolci, e sanza soperchio alcuno. E susseguentemente, a maggiore persuasione della sua compagnia fare, dice: Gentil' è in donna, ciò che in lei si trova; E bello è tanto, quanto lei somiglia. Ancor soggiugne: E puossi dire, che'l suo aspetto giova; dov'è da sapere, che lo sguardo di questa donna su a noi così largamente ordinato, non pur per la faccia ch'ella ne dimostra vedere, ma per le cose che ne tiene celate, desiderare ad acquistare. Onde, siccome per lei molto di quello si vede per ragione : e per conseguente veder per ragione, che sanza lei pare maraviglia; così per lei si crede, ogni miracolo in più alto intelletto puote avere ragione,

<sup>(</sup>I) Platone, delli beni temporali di Platone, dice che il padre suo non curando, la reale dignità misse di rapportava la sua origine a Codro a non calere; che figliuolo di Re fu. di Melanto: e Codro su un Re d'\*

\* Laerzio, nel principio della Vita

e per conseguente può essere. Onde la nostra buona fede ha sua origine, dalla qual viene la speranza del provveduto desiderare; e per quella nasce l'operazione della carità; per le quali tre virtù si sale a filosofare, a quella Atene celestiale, dove gli Stoici, e Peripatetici, ed Epicuri, per l'arte della verità eterna, in un volere concordevolmente concorrono.

Nel precedente capitolo quella gloriosa donna è commendata secondo l'una delle sue parti componenti, cioè Amore; ora in questo, nel quale io intendo sponere quel verso, che comincia: Cose appariscon nello suo aspetto, si conviene trattare, commendando l'altra parte sua, cioè Sapienzia. Dice adunque lo testo, che nella faccia di costei appajono cose, che mostrano de'piaceri di Paradiso: e distingue il luogo, ove ciò appare, cioè negli occhi, e nel riso. E qui si conviene sapere, che gli occhi della sapienzia sono le sue dimostrazioni, colle quali si vede la verità certissimamente: e'l suo riso sono le sue perfuasioni, nelle quali si dimostra la luce interiore dalla sapienzia sotto alcuno velamento: e in queste due cose si sente quel piacere altissimo di beatitudine, il qual'è massimo bene in Paradiso. Questo piacere in altra cosa di quaggiù esser non può, se non nel guardare in questi occhi, e in questo riso. E la ragione è questa; che, conciossiacosachè ciascuna cosa disia naturalmente la sua persezione sanza quella esser non può contenta, che è esser beato; che quantunque l'altre cose avesse, sanza questa rimarrebbe in lui disiderio, il quale esser non può colla beatitudine; acciocchè la beatitudine sia persetta cosa, e 'l desiderio sia cosa disettiva; che nullo disidera quello che ha, ma quello che non ha ch' è manifesto difetto. E in questo sguardo solamente la umana persezione s'acquifta, cioè la perfezione della ragione, dalla quale, siccome da principalissima parte, tutta la nostra essenza dipende: e tutte l'altre nostre operazioni, (1) sentire, nutrire, e tutte sono per quella sola, e questa è per se, e non per altri; sicchè persetta sia quella: persetta è quella tanto, cioè, che l'uomo è, in quanto ello è uomo, ha diterminato ogni disiderio, e così è beato. E però si dice nel libro di Sapienzia: che gitta via la sapienzia e la dottrina, è inselice; ch'è privazione dell'esser felice: per l'abito della sapienzia seguita, che s'acqu sta, e felice essere e contento, secondo la sentenza del Filotofo. Dunque si vede, come nell'aspetto di costei, delle

<sup>(1)</sup> sentire, nutrire, e tutto sono. al. sentire, nutrire, e tutto: sono. E tutto quasi l'istesso che ecceiera.

cose di Paradiso appajono; e però si legge nel libro allegato di Sapienzia, di lei parlando: essa è candore dell'eterna Iuce. specchio sanza macola della Maestà di Dio. Poi quando si dice: Elle soverchian lo nostro intelletto; scuso me, dicendo che poco parlare posso di quelle per la loro soperchianza. Dov'è da sapere, che in alcuno modo queste cose nostro intelletto abbagliano, in quanto certe cose affermano essere, che lo 'ntelletto nostro guardar non può, cioè Iddio, e la eternitate, e la prima matera, che certissimamente si veggono, e con tutta sede si credono essere: e per quello che sono, intendere noi non potemo, se non cose negando, si può appressare alla sua conoscenza, e non altrimenti. Veramente può qui alcuno forte dubitare, come ciò sia, che la sapienzia possa fare l'uomo beato, non potendo a lui certe cose mostrare persettamente: conciossiacosachè 'l naturale desiderio sia, l' uomo sapere; e sanza compiere il desiderio, beato esser non possa. A ciò si può chiaramente rispondere, che 'l desiderio naturale in ciascuna cosa è misurato secondo la possibilità della cosa desiderante; altrimenti anderebbe in contratio di se medesimo, che impossibile è: e la natura l'averebbe fatto indarno, ch'è anche impossibile. In contrario andrebbe, che desiderando la sua persezione, desidererebbe la sua imperfezione; imperocchè desidererebbe sè sempre desiderare, e non compiere mai suo desiderio. E in questo errore cade l'avaro maladetto, e non s'accorge che desidera sè sempre desiderare, andando dietro al numero impossibile a giugnere. Averebbe anche la natura fatto indarno, perocchè non sarebbe ad alcuno fine ordinato; e però l'umano desiderio è misurato in questa vita a quella scienzia, che qui aver si può: e quel punto non passa, se non per errore, il qual'è di suori di naturale intenzione. E così è misurato nella natura angelica, e terminato in quanto in quella sapienzia, che la natura di ciascuno può apprendere. E questa è la ragione, perchè li Santi non hanno tra loro invidia; perocchè ciascuno aggiugne il fine del suo desiderio, il quale desiderio è colla natura della bontà misurato. Onde, conciossiacosachè conoscere Dio, e dire altre cose, quello esso è, non sia possibile alla nostra natura; quello da noi naturalmente non è disiderato di sapere; e per questo è la dubitazione soluta. Poi quando dico: Sua bilsa piove siammelle di suoco; discendo a un'altro piacere di Paradiso, cioè della felicità secondaria a questa prima, la quale della sua biltate procede; dov'è da sapere, che la moralità è bellezza della Filosofia: che siccome la bellezza del corpo refulta dalle membra, in quanto sono debitamente ordinate; così la bellezza della sapienzia chi è corpo di Pilosofia, come det to è, risulta dall'ordine delle virtù morali, che fanno quella piacere sensibilmente. E però dico, che sua biltà, cioè moralist, piore fiammelle di fuoco, cioè appetito diritto, che fi genera nel piacere della morale dottrina; il quale appetito ne diparte eziandio dalli vizi naturali, non che dagli altri. E quinci nasce quella felicità, la quale difinisce Aristotile nel primo dell' Etica, dicendo ch'è operazione secondo virtù in vita perfetta. E quando dico: Però qual donna sente sua biltate; procede in loda di costei : grido alla gente; che la seguiti, dicerido loro lo suo beneficio, cioè, che per seguitare lei diviene ciascuno buono; però dico: qual donna, cioè, quale anima sente sua biltà bialimare, per non parere qual parere si conviene, min in questo esemplo: Ov'è da sapere, che gli costumi sono bili tate dell'anima, cioè le virtù massimamente, le quali talvolta per vanità, o per superbia si fanno meno belle, o men gradite, siccome nell'ultimo trattato veder si potrà. E però dico che a fuggire questo si guardi in costei, cioè colà, dov'ella essemplo d'umiltà, cioè in quella parte di se, (1) morale FA losofia si chiama. E soggiungo, che mirando costei, dico la fapienzia, in questa parte ogni viziato tornerà diritto, o buono; è però dico: Questa è colei, ch'umilia ogni perverso; cioè volge chi fuori del debito ordine è piegato. Ultimadolcemente mente in massima lode di sapienzia dico soi essere di tutto madre; qualunque principio dicendo, che con lei Iddio cominciò il Mondo, e spezialmente il movimento del Cielo, il quale tutte le cose genera, e dal quale ogni movimento è principiato e mosso, dicendo: Costei pensò, chi mosse l'universo; cioè a dire che nel divino pensiero ch'è esso intelletto, essa era, quando il Mondo fece; onde seguita che ella lo facesse; e però disse Salamone in quello de' Proverbj in persona della Sapienza: quando Dio apparecchiava li Cieli, io era prefente: quando con certa legge, e con certo giro vallava gli abisti: quando suso sermava, e sospendea le fonti dell'acque: quando circuiva il suo termine al mare, e poneva legge all'acque, che non passassero li suoi confini: quando elli appendea li fondamenti della terra; con lui ed io era, disponente tutte le cose, e dilettavami per ciascun die. Oh peggio che morti, che l'amistà di costei suggite! aprite gli occhi vostri, e mirate; che anzi che voi foste, ella su amatrice di voi, acconciando e ordinando il vostro processo: e poichè fatto solse, per voi dirizzare, in vostra similitudine venne a voi: e se

(1) morale Filosofia. 21. che morale Filosofia.

CONVITO DI DANTE. tutti al suo cospetto venire non potete, onorate lei ne suoi amici, e seguite li comandamenti loro, siccome che iniziano la volontà di questa eternale Imperadrice. Non chiudete gli orecchi a Salamone, che ciò vi dice, dicendo: che la via de'giusti è quasi luce splendente, che procede e cresce infino al di della beatitudine; andando loro dietro, mirando le loro operazioni, ch'esser debbono a voi luce nel cammino di questa brevissima vita. E qui si può terminare la vera sentenzia della presente Canzone. Veramente l'ultimo verso, che per tornata è posto, per la litterale sposizione assai leggiermente quà si può redurre, salvo intanto quanto dice, che io la chiamai questa donna fera, e disdegnosa. Dov'è da sapere, che dal principio essa Filosofia parea a me, quanto dalla parte del suo corpo, cioè sapienzia fiera, che non mi ridea, in quanto le sue persuasioni ancora non intendea: e disdegnosa, che non mi volgea l'occhio, cioè, ch'io non potea vedere le sue dimostrazioni. E di tutto questo il detto disetto era del mio lato: e per questo, e per quello, che nella sentenzia litterale è dato, è manisesta allegoria della tornata; sicchè tempo è, per più oltre procedere, di porre fine a quelto trattato.

Le dolci rime d'Amor, ch' i' solia Cercar ne' miei pensieri, Convien, ch'i lasci, non perch'i non speri Ad esse ritornare; Ma perchè gli atti disdegnosi, e feri, Che nella donna mia Sono appariti, m' ban chiuse la via Dell'usato parlare: E poicbe tempo mi par d'aspettare, Diporrò giù lo mio soave stile, Cb' i' bo tenuto nel trattar d'Amore, E dirò del valore, Per lo qual veramente nomo è gentile, (1) Con rime aspre, e sottile,. Riprovando il giudicio falso, e vile, Di que', che voglion, che di gentilezza Sia principio ricchezza: E cominciando, chiamo quel signore, Ch' alla mia donna negli occhi dimora, Perch' ella di se stessa s'innamora. .Tala imperò, che gentilezza volse,

(1) Con rime aspre. al. Cen rima aspra.

Secondo'l suo parere, Che fosse antica possession d'avere, Con reggimenti belli: E altri fu di più lieve sapero; Che tal detto rivolse: E l'ultima particola ne tolse; Che non l'avea fors'elli. Di dietro da costor van tutti quelli, . Che fan (1) gentili per ischiatta altrui, Che lungamente in gran riccherza è sata; Ed è tanto durata La così falsa opinion tra noi, Che l'uom chiama colui, Uomo gentil, che può dicere i' fui Nipote, o figlio di cotal valente, Benchè sia da niente; Ma vilissimo sembra, a chi'l ver guata: Cui è seorte il cammino, e poscia l'erra, (2) E tocca tal, ch'è morto, e va per te Chi difinisce: uomo è legno animato; Prima dice non vero, E dopo'l falso parla non intero; Ma più forse non vede. Similemente (3) fu, chi tenne impero. (4) In diffinire errato, Che prima pose'i falso, e d'altro lato Con difetto procede; Che le divizie, siccome si crede, Non posson gentilezza dar, nè torre; Perocchè vili son da lor natura: Poi chi pinge figura, Se non può esser lei, non la può porre: Nè la diritta torre, Fa piegar rivo, che da lunge corre. Che sieno vili appare, e impersette. Che quantunque collette, Non posson quietar, ma dan più cura; Onde l'animo, ch'è dritto, e verace, Per lor discorrimento non si sface. Ne voglion, che vil' uom gentil divegna: Nè di vil padre scenda,

(1) gentile. al. gentile. (2) E tocca tal. al. E tocca a tal. (3) se senne. al. sa chi tenne. (4) In diffinire, al. in correggere.

Ns-

CONVITO DE DANTE. Nazion, che per gentil giammai s'intenda, Quest' è da lor confesso; Onde la lor ragion, par, che s'offenda, Intanto quanto assegna, Che tempo a gentilezza si convegna, Difinendo con esso. Ancor segue di ciò, che nanzi bo messo, Che sien tutti gentili, ovver villani, O che non fosse a nom cominciamento Ma ciò io non consento, Nè eglino altresì, se son Cristiani; Perch' a'ntelletti sani . E'manisesto, i lor diri esser vani: E io così per falsi li ripruovo. E da lor mi rimuovo: E dicer vogli'omai, siccom' io sento, Che cosa è gentilezza, e da che viene: E dirò i segni, che gentil uom tene. Dico, ch' ogni virtù principalmente Vien da ma radice: Vertute intendo, che fa l'uom felice In sua operazione. Quest'è, secondochè l'Etica dice,

Un'abito eligente, Lo qual dimora in mezzo solamente, E ta' parole pone. Dico, che nobiltate in sua ragione Importa sempre ben del suo suggetto,. Come viltate importa sempre male: E vertute cotale Dà sempre altrui di se buono'ntelletto; Perchè in medesmo detto Convengono ambedue, cb'(\*) en d'un'effetto; Onde convien, che l'una Vegna dall'altra, o d'un terzo ciascuna; Ma se l'una val ciò, che l'altra vale, Ed ancor più da lei verrà più tosto: E ciò, ch'io bo detto, qui sia (2) per supposto. E gentilezza, dovunque virtute, Ma non virtute ov'ella;

MA

(2) En l'issesso che fono: si conserva ancora universalmente sen si nostri comadini. (2) Per supposso. al presupposso.

Siccome è'l Cielo, dovunque la Stella;

CONVITO DI DANTE

Ma ciò non è converso. E noi (1) in donna, e in età nevella Vedem questa salute, In quanto vergognose son tenuta; Che da virtù diverso Dunque verrà, come dal nevo il perso, Ciascheduna virtute da costei, : Ovvero il gener lor, ch'i' miss avanti? Però nessan s vanti, Dicendo: per ischiatta i' son solei ; Ch'elli son quasi Dei, (2) Que' con tal grazia, fuor di tutti rei ;: Che solo Iddio all'anima la dona, Che vede in sua persona Persettamente star, sicchè d'alquanti, (3) Che'l seme di felicità s' accosta; Messa da Dio nell'anima ben posta... L'anima, cui adorna esta bontate; Non la si tiene ascosa;

Che dal principio, ch'al corpo si sposa, La mostra infin la morte, (4) Ubidente, soave, vergognosa: E nella prima etate E' sua persona acconcia di biltate, Colle sue parti accorte, In giovanezza temperata, e forte, ... Piena d'amore, e di cortese lode, E solo in lealtà far si diletta: E nella sua senetta, Prudente, e giusta larghezza se n'ode: E'n se medesma gode D'udire, e ragionar dell'altrui prode: . Poi nella quarta patte della vita . " A Dio si rimarita, Contemplando la fine, che l'aspetta: E benedice li tempi passati.

Vedete omai, quanti son gl'ingannatil. Contr'agli erranti, mia, tu te n'andrai: E quando tu sarai

(1) in donna. al. in donne.
(2) Que' con tal. al. Quei ch' non già Obidente, come stamparono i Giunti.
(3) Che'l seme, al. Che'n seme.

In parte, dove sia la donna nostra; Non le tenere il tuo mestier coverto. (1) Tu le puoi dir per certo: Io vo parlando deil'amica vostra.

Amore, secondo la concordevole sentenzia delli savi, di lui ragionanti, e secondo quello che per isperienza continuamente vedemo, è che giugne e unifee l'amante colla persona amata; onde Pittagora dice: nell'amistà si sa uno di più. E perocchè le cose congiunte comunicano naturalmente intra se le loro qualità, intantochè talvolta è, che l'una torna del tutto nella natura dell'altra; incontra, che le passioni della persona amata entrano nella persona amante, sicchè l'amor dell'una si comunica nell'altra, e così l'odio, e'l desiderio, e ogni altra passione; perchè gli amici dell'uno sono dall' altro amati, e li nemici odiati; perchè in Greco proverbio è detto: degli amici esser deono tutte le cose comuni. Onde, io fatto amico di questa donna, di sopra nella verace sposizione nominata, cominciai ad amare, e a odiare, secondo l'amore, e l'odio suo. Cominciai dunque ad amare li seguitatori della verità: e odiare li seguitatori dello errore, e della falsità, com'ella face. Ma perocchè ciascuna cosa per se è da amare, e nulla è da odiare, se non per sopravvenimento di malizia; ragionevole e onesto è, non le cose, ma le malizie delle cose odiare, e proccurare da esse di partire. E a ciò se alcuna persona intende, la mia eccellentissima donna intende massimamente, a partire, dico, la malizia delle cose; la qual cagione è di Dio, perocchè in lei è tutta ragione, e in lei è fontalmente l'onestade. Io, lei seguitando nell'opera, siccome nella passione, quanto potea, gli errori della gente abbominava e dispregiava, non per infamia, o vitoperio degli erranti, ma degli errori; li quali, biasimando, credea fare dispiacere: e dispiaciuti, partire da coloro che per essi eran da me odiati. Intra li quali errori, uno massimamente io riprendea, il quale non solamente è dannoso, e pericoloso a coloro, che in esso stanno; ma eziandio agli altri, che lui riprendono; (2) parto da loro, e danno. Questo è l'errore dell'umana bontà, in quanto in noi è dalla natura seminata, e che nobiltade chiamar si dee : che per mala consuetudine, e per poco intelletto era tanto fortificata, che opinione di tutti

<sup>(</sup>t) Tu le pusi dir. al. Potrale lo diparto. i. allontano, da essi s' dir. (2) parto da loro, e danno. cioè: di sopra: e lo condanno.

Nel principio della mpresa sposizione, per meglio dare a intendere la sentenzia della proposta Canzone, conviensi quella partire propia in due parti; che nella prima parte proemialmente si parla: nella seconda si seguita il trattato; e comincia la seconda parte nel cominciamento del secondo verso, dove e'dice: Tale imperò, che gentilezza volse. La prima parte ancora in tre membri si può comprendere. Nel primo si dice, perchè dal parlare usato mi parto: nel secondo dice quello, che è di mia intenzione a trattare: nel terzo domando ajutorio a quella cosa, che più ajutare mi può, cioè alla verità. Il secondo membro comincia: E poichè tempo mi par d'aspet-

aspettare. Il terzo comincia: E cominciando, chiamo quel fignore. Dico adunque, che a me conviene lasciare le dolci rime d' Amore, le quali soleano cercare i miei pensieri: e la cagione affegno, perchè dico che ciò non è per intendimento di più non rimare d'Amore; ma perocchè nella donna mia nuovi sembianti sono appariti, li quali m'hanno tolta materia di dire al presente d'Amore. Ov'è da sapere, che non si dice qui, gli atti di questa donna essere disdegnosi e fieri, se non fecondo l'apparenza; siccome nel decimo espitolo del precedente trattato si può vedere; come altra volta dico, che l'apparenza (1) della verità si discordava: e come ciò può essere, che una medelima cosa sia dolce, e paja amara, ovvero sia chiara, e paja scura, qui sufficientemente veder si può. Appresso, quando dico: E poiche tempo mi par d'aspettare; dico, siccome detto è, questo che trattare intendo. E qui non è (1) da trattare con seceo piè, secondo ciò che si dice in tempo aspettare; imperocchè potentissima cagione è della mia mossa; ma da vedere è, come ragionevolmente quel tempo in tutte nostre operazioni si dee attendere, e massimamente nel parlare. Il tempo, secondochè dice Aristotile nel quarto della Fisica, è numero di movimento, secondo prima, e poi: e numero di movimento celestiale, il quale dispone le cose di quaggiù diversamente a ricevere alcuna informazione; che altrimenti è disposta la terra nel principio della primavera, a ricevere in se la aformazione dell'erbe e delli siori : e altrimenti lo verno: e altrimenti è disposta una stagione a ricevere lo seme, che un'altra. E così la nostra mente, inquanto ella è fondata fopra la complessione del corpo, che ha a seguitare la circulazione del Cielo, altrimenti è disposta a un tempo, altrimenti a un' altro; perchè le parole che sono quasi seme d'operazione, si deono molto discretamente sostenere e lasciare, perchè bene siano ricevute, e fruttisere vengano: sì perchè dalla loro parte non sia difetto di sterilitade. È però il tempo è da provvedere, sì per colui che parla, come per colui che dee udire; che fe'il parlatore è mai disposto, più volte sono le sue parole dannose: e se l'uditore è mal disposto, mal sono quelle ricevute, che buone sono. E però Salamone dice nello Ecclesiastico: tempo è da parlare, tempo è da tacere. E perchè io sentendo in me turbata disposizione, per la cagione che detta è nel precedente capitolo; a parlare d'Amore, parve a me, che fosse d'aspettare tempo, il qua-

<sup>(1)</sup> della verità. forse dalla ve- (2) da trattare. El. da trapaffeestà.

il quale seco porta il fine d'ogni desiderio; e qui rappresen, ta, quasi come donatore, a coloro, a cui non incresce d'aspettare. Onde dice Santo Jacopo Apostolo nella sua Pistola al quinto capitolo: ecco lo agricola aspetta lo prezioso frutto della terra, pazientemente sostenendo, infinochè riceva lo temporaneo e lo serotino; che tutte le nostre brighe, se bene venimo a cercare li loro principi, procedono quasi dal non conoscere l'uso del tempo. Dico (poichè d'aspettare mi pare) diporròe, cioè lascerò stare lo mio stile, cioè modo soave che, d'Amore parlando, è stato tenuto: e dico di dicere di quello valore, per lo quale nomo, gentile è veramente. E avvegnachè valore intender si possa per più modi, qui si prende valore quasi potenzia di natura, ovvero bontà, dal quella data, siccome di sotto si vedrà: e prometto trattare di questa materia con rima sottile e aspra. Perchè saper si conviene, che rima si può doppiamente considerare, cioè largamente, e strettamente. Stretta s' intende pur quella concordanza, che nell'ultima e penultima sillaba far si suole: quando largamente s'intende per tutto quello parlare, che numeri e tempo regolato in rimate confonanze cade; e così qui inquesto proemie prendere e intendere si vuole. E però dice aspro, quanto al suono del dettato, che a tanta materia non conviene essere leno: e dice sottile, quanto alla sentenzia delle parole che, sottilmente argomentando e disputando, procedono. E soggiungo: Riprovando il giudicio falso, e vile; ove si promette ancora di riprovare il giudicio della gente piena d'errore: falso, cioè rimosso dalla verità: e vile, cioè da vistà d'animo affermato, e fortificato. Ed è da guardare a ciò che in questo proemio prima si promette, di trattare lo vero, e poi di riprovare il falso: e nel trattato si sa l'opposito, che prima si riprova il falso, e poi si tratta il vero; che pare non convenire alla promissione. E però è da sapere, che tuttochè all'uno e all'altro s'intenda, al trattare lo vero s'intende principalmente: di riprovar lo falso s' intende intanto, quanto la verità meglio se fa apparire. E qui prima si promette lo trattare del vero, siccome principale intento, il quale agli animi degli uditori porta desiderio d'udire; che nel trattato prima si ripruova lo talso, acciocchè, suggite le male opinioni, la verità poi più liberamente sia ricevuta. E questo modo tenne il maestro della umana ragione, Aristotile, che sempre prima combatteo cogli avversarj della verità; e poi quella congiunta, la verità mostroe. Ultimamente, quando dico: E cominciando, chiamo quel fignore; chiamó la verità, che sia meco, la quale è quel signognore, che' negli occhi, cioè nelle dimostrazioni della Filosofia dimora: e ben'è signore, che a lei disposata l'anima, è
donna, e altrimenti è serva, suori d'ogni libertà. E dice,
perch'ella di se stessa s'innamora: perocchè essa Filososia che
è, siccome detto è nel precedente trattato, amoroso uso di sapienzia, se medesima riguarda. Quando apparisce la bellezza
degli occhi suoi a lei, e che altro è a dire, se non che l'anima Filososante non solamente contempla essa verità, ma ancora contempla il suo contemplare medesimo: e la bellezza di
quella rivolgendosi sovra se stessa, e di se stessa innamorando
per bellezza del primo suo guardare? E così termina ciò,
che proemialmente per tre membri porta il testo del presente

trattato. Veduta la fentenzia del proemio, è da feguire il trattato: e per meglio quello mostrare, partire si conviene per le sue parti principali, che sono tre; che nella prima si tratta della nobiltà, secondo opinioni d'altri: nella seconda si tratta diquella, secondo la prima opinione: nella terza si volge il parlare alla Canzone, ad alcuno adornamento di ciò che detto è. La seconda parte comincia: Dico, ch' ogni virtà principalmente. La terza comincia: Contra gli erranti, mia, tu te n'andrai. E appresso queste parti generali, altre divisioni sare si convengono, a bene prendere lo 'ntelletto, che mostrare s' intende. Però nullo si maravigli, se per molte divisioni si procede; conciossiacosachè grande e alta opera sia per le mani al presente, e dagli autori poco cercata: e che lungo convenga esfere lo trattato, e sottile, nel quale per me ora s'entra, ad istrigare lo testo persettamente, secondo la sentenzia ch' esso porta. Dico, che ora questa prima parte si divide in due; che nella prima si pongono le opinioni altrui: nella seconda si ripruovano quelle; e comincia questa seconda parte: Chi difinisce: nomo è legno animato. Ancora la prima parte che rimane, si ha due membra: il primo è la variazione dell'opinione dello 'mperadore: il secondo è la variazione dell'opinione della gente volgare, ch'è d'ogni ragione ignuda; e comincia questo secondo membro: E altri su di più lieve sapere. Dico adunque: Tale *imperò*, cioè, tale usò l'ufficio imperiale. Dov' è da sapere, che Federigo di Soave, ultimo Imperadore delli Romani (ultimo dico, per rispetto al tempo presente; non ostante che Ridolfo, e Andolfo, e Alberto poi eletti sieno appresso la sua morte, e de'suoi discendenti) domandato, che sosse gentilezza? rispose: ch'era antica ricchezza, e be'costumi. E dico, che altri fu di più lieve sapere, che pensando e rivolgendo

į

questa difinizione in ogni parte, levò via l'ultima particola cioè i belli costumi; e tennesi alla prima, cioè all'antica ricchezza. E secondochè'l testo par dubitare, sorse per non avere i belli costumi; non volendo perdere il nome di gentilezza difinio quella, secondochè per lui facea, cioè possessione d'antica ricchezza. E dico, che questa opinione è quasi di tutti. dicendo che dietro da costui venno tutti coloro che fanno akrui gentile, per essere di progenie lungamente stata ricca; conciossiacosache quasi tutti così latrano. Queste due opinioni ( avvegnachè l'una, come detto è, del tutto sia da non curare) due gravissime ragioni pare, che abbiano in ajuto. La prima è, che dice, che quello che pare alli più, impossibile è, del tutto esser falso: la seconda è l'autorità della definiziome dello 'mperadore. E perchè meglio si veggia poi la virtù della verità, che ogni autorità convince, ragionare intendo, quanto l'una e l'altra di queste ragioni è ajutatrice, e posfente: e prima della imperiale autorità sapere non si può, se non si truovano le sue radici; di quelle per intenzione in ca-

pitolo speziale è da trattare.

Lo fondamento radicale della 'mperiale maestà, secondo il vero, è la necessità dell'umana civilità che a uno fine è ordinata, sioè a vita felice; alla quale nullo per se è sofficiente a venire sanza l'ajuto d'alcuno; conciossiacosachè l'uomo abbisogna di molte cose, alle quali uno solo satisfare non può. E però dice il Filosofo, che l'uomo naturalmente è compagnevole animale: e siccome uomo a sua sufficienzia richiede compagnia dimestica di famiglia; così una casa a sua sufficienzia richiede una vicinanza; altrimenti molti difetti sosterrebbe, che sarebbono impedimento di felicità. E perocchè una vicinanza sè non può in tutto satisfare, conviene a satisfacimento di quella essere la Città. Ancora la Città richiede alle fue arti, e alle sue disensioni avere vicenda, e fratellanza colle circa vicine Cittadi; e però su satto il regno. Onde, coneiossiacofache l'animo umano in terminata possessione di terra non si quieti, ma sempre desidera gloria d'acquistare; siccome per esperienza vedemo, discordie e guerre conviene surgere tra regno e regno; le quali sono tribulazioni delle Cittadi:e per le Cittadi, delle vicinanze: e per le vicinanze, delle case dell'uomo; e così s' impedisce la selicità. E perchè a queste guerre, e alle loro cagioni torre via, conviene di necessità, tutta la terra e quanto all'umana generazione a possedere è dato, estere monarchia, cioè un solo principato, e uno principe avere; il quale, tutto polledendo, e più desiderare non pol-

CONVITO DE DANTE. possendo, li Re tenga contenti nelli termini delli regni, sicchè pace intra loro sia, nella quale si posino le Cittadi: e in questa posa le vicinanze s'amino: in questo amore le case prendano ogni loro bisogno; il quale preso, l'uomo viva felicemente; ch'è quello, perchè esso è nato. E a queste ragioni si possono reducere le parole del Filosofo, che elli nella Politica dice, che quando più cose a uno fine sono ordinate, una di quelle conviene effere regolante ovvero reggente, e tutte l'altre rette e regolate. Siccome vedemo in una nave, che diversi usfici, e diversi fini di quella a uno solo fine sono ordinati, cioè prendere loro desiderato porto per salutevole via: dove, siccome ciascuno ussiciale ordina la propia operazione nel propio fine; così è uno, che tutti questi fini considera, e ordina quelli nell'ultimo di tutti; e questi è il nocchiere, alla cui boce tutti ubbidire deono. E questo vedemo nelle religioni, e nelli eserciti, in tutte quelle cose che sono, com'è detto, a fine ordinate. Perchè manisestamente veder si può, che a perfezione dell'universale religione della umana spezie, conviene essere uno quasi nocchiere, che considerando le diverse condizioni del mondo, e li diversi, e necessari ustici ordinare, abbia del tutto universale, e irrepugnabile ufficio di comandare. E questo ufficio è per eccellenzia Imperio chiamato sanza nulla addizione; perocchè esso è di tutti gli altri comandamenti comandamento: e così chi a questo ufficio è posto, è chiamato Imperadore; perocchè di tutti li comandamenti egli è comandatore: e quello che egli dice, a tutti è legge, e per tutti dee essere ubbidito; e ogni altro comandamento da quelso di costui prende vigore e autorità. E così si manisesta la 'mperiale maestà e autorità essere altissima nell'umana compagnia. Veramente potrebbe alcuno gavillare dicendo, che tuttochè al mondo ufficio d'Imperio si richiegga, non sa ciò l' autorità del Romano Principe ragionevolmente somma; la quale s'intende dimostrare; perocchè la Romana potenzia, non per ragione, nè per dicreto di convento universale su acquistata; ma per sorza, che alla ragione pare essere contraria. A ciò si può lievemente rispondere: che la elezione di questo sommo ufficiale convenia primieramente procedere da questo consiglio, che per tutti provvede, cioè Iddio; altrimenti sarebbe stata la elezione per tutti non iguale; conciossacosachè anzi l'uficiale predetto nullo a ben di tutti intendea. E perocchè più dolce natura signoreggiando, e più sorte in sostenendo, e

più sottile in acquistando, nè su, nè sia, che quella della gente Latina, siccome per isperienza si può vedere, e massi-

mamente quello popolo santo, nel quale l'alto sangue Trojano era mischiato, cioè Roma; Iddio quello elesse a quello ufsicio. Perocchè, conciossiacosachè a quello ottenere non sanza grandissima virtù venire si potesse: e a quello usare grandissima, e umanissima benignità si richiedesse; questo era quello popolo, che a ciò più era disposto. Onde non da forza su principalmente preso per la Romana gente; ma da Divina provvidenzia ch'è sopra ogni ragione. E in ciò s'accorda Vergilio nel primo dello Eneida, quando dice in persona di Dio, parlando a costoro, cioè alli Romani: nè termine di cose, nè di tempo pongo: a loro ho dato imperio fanza fine. La forza dunque non fu cagione movente, siccome credea chi gavillava; ma fu ragione strumentale, siccome sono i colpi del martello cagione del coltello: e l'anima del fabbro è cagione efficiente, e movente; e così non forza, ma ragione ancora Divina essere stata principio del Romano Imperio. E che ciò sia, per due apertissime ragioni vedere si può, le quali mostrano quella civitate imperadrice, e da Dio avere spezial nascimento, e da Dio avere spezial processo. Ma, perocchè in questo capitolo sanza troppa lunghezza ciò trattare non si potrebbe: e li lunghi capitoli fono nemici della memoria; farò ancora digressione d'altro capitolo, per le toccate ragioni mostrare; she non sieno sanza utilità, e diletto grande.

Non è maraviglia, se la Divina provvidenzia, che del tutto l'angelico, e l'umano accorgimento soperchia, occultamente a noi molte volte procede: conciossiacosachè spesse volte le umane operazioni alli nomini medefimi ascondono la loro intenzione. Ma da maravigliare è forte, quando la esecuzione dello eterno configlio tanto manifesto procede, che la nostra ragione discerne. E però io nel cominciamento di questo capitolo posso parlare colla bocca di Salamone, che in persona della Sapienzia dice nelli suoi Proverbj: udite, perocchè di gran cose io debbo parlare. Volendo la smisurabile bontà Divina l'umana creatura a se riconformare, che per lo peccato della prevaricazione del primo uomo da Dio era partita, e disformata, eletto fu in quell'altissimo, e congiuntissimo concistoro divino della Trinità, che 'l Figliuolo di Dio in terra discendesse a fare questa concordia. E perocchè nella sua venuta, il mondo, non solamente il cielo, ma la terra, conveniva essere in ottima disposizione: e la ottima disposizione della terra sia, quand' ella è Monarchia, cioè tutta a uno Principe, come detto è di sopra; ordinato su per lo divino provvedimento quello popolo, e quella Città che ciò dovea compiere, cioè

cioè la gloriosa Roma. E però anche l'albergo, dove il celestiale Re entrare dovea, convenia essere mondissimo e purissimo; ordinata su una progenie santissima, della quale dopo molti meriti nascesse una femmina ottima di tutte l'altre, la quale fosse camera del Figliuolo di Dio. E questa progenie è quella di Davit, del quale nascesse la baldezza, e l'onore doll' umana generazione, cioè Maria; e però è scritto in Isaia: nascerà virga della radice di Jesse, e'i fiore della sua radice salirà: e Jesse su padre del sopraddetto Davit. E tutto questo su in uno temporale, che Davit nacque, e nacque Roma; cioè, che Enea venne di Troja in Italia, che fu origine della nobilissima Città Romana, siccome testimoniano le scritture. Perchè assai è manisesto la Divina elezione del Romano Imperio per lo nascimento della Santa Città, che su contemporanco alla radice della progenie di Maria. E incidentemente è da toccare, che, poichè esso Cielo cominciò a girare, in migliore disposizione non su che allora, quando di lassa discese colui che l'ha fatto, e che'l governa; siccome ancora per virtà di loro arti li mattematici possono ritrovare. Nè'l mondo non fu mai, nè sarà sì persettamente disposto, come allora, che alla boce d'un folo Principe del Roman popolo, e comandatore fu ordinato, siccome testimonia Luca Evangelista. E pe-Tò pace universale era per tutto, che mai più non fu, nè fia: la nave della umana compagnia dirittamente per dolce cammino a debito porto correa. O ineffabile, e incomprensibile Sapienzia di Dio, che a un'ora per la tua venuta in Siria fu-10, e qua in Italia tanto dinanzi ti preparasti! ed o istoltissime, e vilissime bestinole, che a guisa d'uomo voi pascete, che prosumete contro a nostra Fede parlare; e volete sapere filando, e zappando ciò ch' è Iddio, che tanta prudenza ha ordimata! Maladetti siate voi, e la vostra presunzione, e chi a voi crede. E, come detto è di sopra nella fine del precedente trattato, non solamente speziale nascimento, ma speziale processo ebbe da Dio; che brievemente da Romolo cominciando, che fu di quello primo padre, infino alla sua persettissima etade, cioè al tempo del predetto suo Imperadore, non pur per aumane, ma per divine operazioni, andò il suo processo. Che se consideriamo li sette Regi, che prima la governarono, Romolo, Numma, Tullio, Anco, e (1) li tre Tarquinj, che su-

<sup>(1)</sup> li tre Tarquinj, che fureno quafi baili. al. baili. al. bajuli. farla bene, come afferma il Berni Baili, dal Lat. bajuli, quali balli. Lat. nutricii. Di qui bajulivus, Bali: e balia, quali bajulia, auso-Craft.

rono quasi baili, e tutori della sua puerizia; noi trovare potremo per le scritture delle Romane Storie, massimamente per Tito Livio, coloro essere stati di diverse nature, secondo la opportunità del precedente trattato tempo. Se noi consideriamo poi, che per la sua maggiore adolescenza, perchè dalla reale tutoria su manceppata da Bruto primo Consolo, insino a Cesare primo Principe sommo; noi troveremo lei esaltata, non come umani cittadini, ma come divini; nelli quali, non amore umano, ma divino era spirato in amare lei: e ciò non potea, nè dovea essere, se non per ispeziale fine da Dio inteso in tanta celestiale insussone. E chi dirà, che sosse sanza divina spirazione, Fabrizio infinita quasi moltitudine d'oro rifiutare, per non volere abbandonare sua patria? Curio, dalli Sanniti tentato di corrompere, grandissima quantità d'oro per carità della patria rifiutasse, dicendo, che li Romani Cittadini, non l'oro, ma li posseditori dell'oro posseder voleano? e Muzio la sua mano propia incendere, perchè sallato avea il colpo, che per diliberare Roma pensato avea? Chi dirà di Torquato, giudicatore del suo figlipolo a morte, per amore del pubblico bene, sanza divino ajutorio ciò avere sofferto? e Bruto predetto similemente? Chi dirà de' Deej, e delli Drusi, che puosoro la loro vita per la patria? Chi dirà del cattivo Regolo, da Cartagine mandato a Roma per commutare li presi Cartaginesi a se, e agli altri presi Romani, avere contra se per amore di Roma, dopo la legazion ritratta, consigliato, solo da divina natura mosso? Chi dirà di Quinto Cincinnato, fatto Dittatore, e tolto dall'aratro, dopo il tempo dell' ufficio, spontaneamente quello rifiutando, allo arare essere tornato? Chi dirà di Cammillo, sbandeggiato e cacciato In esilio, essere venuto a liberare Roma contro alli suoi nemici, e dopo la sua liberazione, spontaneamente essere tornato in esilio, per non offendere la Senatoria autorità, sanza la divina stigazione? O sacratissimo petto di Catone, chi presumerà di te parlare? Certo maggiormente parlare di te non si può, che tacere, e seguitare Jeronimo, quando nel proemio della Bibbia, laddove di Paolo tocca, dice che meglio è tacere, che poco dire. Certo manisesto essere dee, rimembrando la vita di costoro, e degli altri divini cittadini, non sanza alcuna luce della divina bontà, aggiunta sopra la loro buona natura, essere tante mirabili operazioni state. E manisesto essere dee, quesi escellentissimi essere stati strumenti, colli quali procedette la Divina provvedenza nello Romano Imperio, dove più volte parve, esse braccia di Dio essere presenti. E non pose Iddio

le mani propie alla battaglia, dove li Albani colli Romani dal principio per lo campo del Regno combattero, quando uno solo Romano nelle mani ebbe la franchigia di Roma? Non pose Iddio le mani propie, quando li Franceschi, tutta Roma presa, prendeano di fatto Campidoglio di notte, e solamente la voce d'un'oca fece sentire? E non pose Iddio le mani, quando per la guerra d'Annibale, avendo perduti tanti cirtadini, che tre moggia d'anella in Affrica erano portate, li Romani vollero abbandonare la terra, se quello benedetto Iscipione giovane non avesse impresa l'andata in Affrica per la sua franchezza? E non pose Iddio le mani, quando uno nuovo cittadino di piccola condizione, cjoè Tullio, contro a tanto cittadino, quanto era Catelina, la Romana libertà difese? Certo sì. Perchè più chiedere non si dee a vedere, che spezial nascimento, e spezial processo da Dio pensato, e ordinato fosse quello della santa Città. E certo sono di ferma opinione, che le pietre che nelle mura sue stanno, siano degne di riverenza: e 'l suolo, dov' ella siede, sia degno oltre quello che per li nomini è predicato e provato.

Di sopra nel terzo capitolo di questo trattato, promesso fu di ragionare dell'altezza della 'mperiale autorità, e della Filosofica. E però ragionato della mperiale, procedere oltre si conviene la mia digressione, a vedere di quella del Filosofo, secondo la promissione satta: e qui è prima da vedere, che questo vocabolo vuol dire; perocchè qui è maggior mestiere di saperlo, che sopra lo ragionamento della Imperiale, la quale per la sua maestà non pare essere dubitata. E dunque da sapere, che autorità non è altro che atto d'autore. Questo vocabolo, cioè autore, sanza quella terza lettera E, può discendere da due principi: l'uno si è d'uno verbo, molto lasciato dall'uso in gramatica, che significa tanto, quanto legare par-ole, cioè A. U. I. E. O. e chi hen guarda lui nella fua prima boce, apertamente vedrà, che ello stesso il dimostra, che solo di legame di parole è fatto, cioè di sole cinque vocali, che sono anima e legame d'ogni parola, e composto d' esse per modo volubile, a figurare immagine di legame; che cominciando dall' A, nell' U, quindi rivolve, e viene diritto per I, nell'E. quindi si rivolve, e torna nell'O; sicchè veramente immagina questa figura A, E, I, O, U, la qual' è figura di legame : ed in quanto autoro viene e discende di quelto verbo, s'imprende solo per li poeti, che coll' arte musaica le loro parole hanno legate: e di questa significazione al

170 presente non s' intende. (1) L'altro principio, onde autore discende, siccome testimonia Uguccione nel priacipio delle sue derivazioni, è uno vocabolo Greco, che dice autenin, che tanto vale in Latino, quanto degno di fede e d'obbedienzia. E così autore quinci derivato, si prende per ogni persona degna d'essere creduta, e obbedita: e da questo viene questo vocabolo, del quale al presente si tratta, cioè autoritade; perchè si può vedere, che autoritade vale tanto, quanto atto degno di fede e d'obbedienzia. Manifesto è, che le sue parole sono somma e altissima autoritade. Che Aristotile sia dignissimo di fede e d'ubbidienzia, così provare si può. Intra operari e artefici di diverse arti e operazioni, ordinati a una operazione o arte finale, l'artefice ovvero operatore di quella, massimamente dee essere da tutti obbedito e creduto, siccome colui che solo considera l'ultimo fine di tutti gli altri fini. Onde al cavaliere dee credere lo spadajo, il frenajo, e 'l sellajo, e lo scudajo, e tutti quelli mestieri che all'arte di cavalleria sono ordinati. E perocchè tutte le umane operazioni domandano uno fine, cioè quello della umana vita, al quale l'uomo è ordinato, in quanto egli è uomo; il maestro, e l'artefice che quello ne dimostra, e considera, massimamente ubbidire e credere si dee: questi è Aristotile; dunque esso è dignissimo di fede e d'obbedienza. E da vedere, come Aristotile è maestro e duca della ragione umana, in quanto intende alla sua finale operazione: siccome sapere, che questo nostro fine, che ciascuno disia naturalmente, antichissimamente su per li savi cercato: e perocchè li desideratori di quello sono in tanto numero, che gli appetiti sono quasi tutti singularmente diversi, avvegnachè universalmente sieno; pur maraviglievole fu molto a scerner quello, dove dirittamente ogni umano appetito si riposasse. Furono Filosofi molto antichi, delli quali primo e principe su Zenone, che videro, e credettero questo fine della vita umana essere solamente la rigida onestà, cioè: rigidamente, sanza rispetto alcuno, la verità e la giustizia seguire: di nulla mostrare dolore: di nulla mostrare allegrezza: di nulla passione avere sentore. E' difini-

obbedienzia. Uguccione Bentivegna | scani. \* Autentin . Gr. audiras : Si-

<sup>(1)</sup> L'altro principio, ondo Au-tore discende, siccome testimonia liano, compilo un Vocabolista, che Uguccione nel principio delle sue de-MS. in cartapecora si conserva nelervazioni, è un vocabolo Greco, la Libreria di S. Francesco di Ceche dice autentin, che tanto vale in
Latino, quanto degno di fede e d'
la sua Storia degli Scrittori To-Pisano, o piuttosto dal Bagno di gnore.

CONVITO DI DANTE. to così questo onesto: quello che sanza utilità, e sanza frutno per se di ragione è da laudare. E costoro, e la loro set. ta chiamati furono Stoici : e fu di loro quello glorioso Ca. tone, di cui non sui di sopra oso di parlare. Altri Filosofi su. rano, che videro, e credettono altro che costoro; e di que. sti su primo e principa uno filosofo, che su chiamato Epicuxo; che veggendo, che ciascuno animale tosto ch' è nato, è quasi da natura dirizzato nel debito fine, che fugge dolore, e domanda allegrezza; quelli disse; questo nostro fine essere voluptade; non dico volontade, ma scrivola per p, cioè diletto sanza dolore; e però tra'l diletto, e'l dolore non ponea mezzo alcuno: dicea, che voluptade non era altro che non dolore; siccome pare a Tullio recitare nel primo di Fine di bene, E di questi che da Epicuro sono Epicuri nominati, su Torquato. nobile Romano, disceso del sangue del glorioso Torquato, del quale feci menzione di sopra. Altri furono, e cominciamento ebbero da Socrate, e poi dal successore Platone, che agguardando più sottilmente, e veggendo che nelle nostre operaziomi si potea peccare, e si peccava nel troppo, e nel poco, disiero che la nostra operazione, sanza soperchio, e sanza difetto, (1) misurato col mezzo, per nostra elezione preso, che virtù era quel fine, di che al presente si ragiona: e chiamarlo operazione con virtù: e (2) questi furono Accademici chiamati, siccome sue Platone, e Pseusippo suo Nipote; chia. mati per luogo così, dove Plato studiava, cioè Accidenziani: da Socrate presono vocabolo, perocchè nella sua Filosofia nullo fu affermato. Veramente Aristotile, che (3) Scargere ebbe Soprannome, e (4) Zenocrate Calcidonio suo compagno, per lo 'ngegno, e quali divino, che la natura in Aristotile messo avea, questo fine conoscendo per lo modo Socratico, quasi ad Accademiço, limaro, e a perfezione la Filosofia morale ridussero, e massimamente Aristotile. E perocchè Aristotile cominciò a disputare andando qua e là, chiamato su Lindico, e li suoi compagni Peripatetici, che tanto vale, quanto deambulatori. E perocchè la perfezione di questa moralità per Aristotile terminata su , lo nome delli Accademici si spense : e tutti quelli che a questa setta si presero, Peripatetici sono

(1) Misurato. forse misurata. | Accademiziani, Franz. Academi-(2) questi fureno Accademici chia- cient, siccome nel Vocab. Fisiciano, Chirugiano, chirurgien.

(3) Scargere, cioè Stagirite. (4) Zenecrate, cioè Senecrate.

mate, ficcome fue Platone, e Pseu- fifico, medico, dal Franz. Physicien. fippo (i. Speufippo) suo nipote; chiamati per luogo così, dove Plato studiava, cioè Accidenziani. Acciden-Ziani, 21. Accadenziani. \* Leggo

Poich' è veduto quanto è da reverire l'autorità imperiale, e la filosofica, che deggiono ajutare le proposte opinioni, è da ritornare al diritto calle dello inteso processo. Dico adunque, che questa ultima opinione del vulgo è tanto durata, che sanza altro rispetto, sanza inquisizione d'alcuna ragione, gentile è chiamato ciascuno, che figliuolo sia, o nipote d'alcano valente uomo, tuttochè esso sia da niente: e questo è quello che dice: Ed è tanto durata La così falsa opinion tra noi, Che l'uom chiama colui Uomo gentil, che può dicere i' fui Nipote, o figlio di cotal valente, Benchè sia da neente; perchè è da notare, che pericolosissima negligenzia è a lasciare la mala opinione prendere piede; che così, come l'erba multiplica nel campo non cultivato, e formonta e cuopre la spiga del formento, ficchè disparte agguardando, il formento non pare, e perdesi il frutto finalmente; e così la mala opinione nel-

la.

CONVITO DI DANTE: la mente non gastigata, nè corretta, si cresce e multiplica, sicchè le spighe della ragione, cioè la vera opinione si nasconde, e quasi sepulta si perde. Oh come è grande la mia impresa in questa Canzone, a volere omai così trasoglioso campo sarchiare, come quello della comune sentenzia, sì lungamente da questa cultura abbandonata! Certo non del tutto questo mondare intendo, ma folo in quelle parti, dove le spighe della ragione non sono del tutto sorprese : cioè coloro dirizzare intendo, ne' quali alcuno lumetto di ragione per buona loro natura vive ancora; che degli altri tanto è da curare, quanto di bruti animali; perocchè non minore maraviglia mi sembra, reducere a ragione del tutto spenta, che reducere in vita colui, che quattro di è stato nel sepolero. Poichè la mala condizione di questa popolare opinione è narrata, subitamente, quasi come cosa orribile, quella percuote fuori di tutto l'ordine della reprovazione, dicendo: Ma vilissimo sembra a chi'l ver guata; a dare a intendere la sua intollerabile malizia, dicendo, costoro mentire massimamente; perocchè non solamente colui è vile, cioè non gentile, ch' è disceso di buono, ed è malvagio; ma eziandio è vilissimo: e pongo asempro del cammino mostrato, dove a ciò mostrare, fare mi conviene una quistione, e rispondere a quella in questo modo. Una pianura è con certi sentieri, campo con Repi, con fossati, con pietre, con legname, con tutti quasi impedimenti, fuori delli suoi stretti sentieri. Nevato è, sicchè tutto cuopre la neve, e rende una figura in ogni parte, sicshè d'alcuno sentiero vestigio non si vede. Viene alcuno dall' una parte della campagna, e vuole andare a una magione, ch'è dall'altra parte: e per sua industria, cioè per accorgimento, e per bontà d'ingegno, solo da se guidato, per lo diritto cammino si va, laddove intende, lasciando le vestigie de suo passi dietro da se. Viene un' altro appresso costui, e vuole a questa magione andare: e non gli è mestiere, se non seguire le vestigie lasciate: e per suo difetto il cammino, che altri sanza scorta ha saputo tenere, questo scorto erra, e tortisce per li pruni, e per le ruine, ed alla parte, dove dee, mon va. Quale di costoro si dee dicere valente? Rispondo: quello che andò dinanzi. Quest'altro come si chiamerà? Rispondo: vilissimo. Perchè non si chiama non valente, cioè vile? Rispondo: perchè non valente, cioè vile sarebbe da chiamare colui, che non avendo alcuna scorta, non fosse bene camminato; ma perocchè questi l'ebbe, lo suo ertore e'l suo disetto non può salire; e però è da dire non vile,

CONVITO DI DANTE. vile, ma vilissimo. E così quelli che dal padre, o da alcuno suo maggiore, non solamente è vile, ma vilissimo, è deguo d'ogni dispetto, e vitoperio più che altro villano. E perchè l'uomo da questa infima viltà si guardi, comanda Salamone a colui che 'l valente anticessore ha auto, nel vigesimo secondo capitolo de Proverbj: non trapasserai i termini antichi, che puosero li padri tuoi; e dinanzi dice nel quarto capitolo del detto libro: la via de'giusti, cioè de'valenti, quasi luce splendiente procede, e quella delli malyagi è oscura, ed essi non sanno, dove rovinano. Ultimamente, quando si dice: E tocca tal, ch'è morto, e va per terra; (1) a maggiore dottrimento dico, questo cotal vilissimo essere morto, parendo vivo. Dov'è da sapere, che veramente morto il malvagio uomo dire si può, e massimamente quelli che dalla via del buono suo anticessore si parte: e ciò si può così mostrare. Siccome dice Aristotile nel secondo dell'Anima: vivere è l'essere delli viventi; e perciocchè vivere è per molti modi: siccome nelle piante vegetare: negli animali vegetare, e sentire: negli uomini vegetare, e sentire, muovere, e ragionare, ovvero intelligere: e le cose si deono denominare dalla più nobile parte; manifesto è, che vivere negli animali è sentire, animali dico bruti : vivere nell' uomo, è ragione usare; dunque se vivere è l'essere dell'uomo, e così da quel-

lo uso partire è partire da essere, e così è essere morto. E non si parte dall'uso di ragione, chi non ragiona il fine della sua vita? E non si parte dall'uso della ragione, chi non ragiona il cammino che far dee? Certo si parte: e ciò si

to. al. detrimento. al. terminamen- trazioni, poste quivi da Copisti per to. al diterminamente. Dottrimen-lispiegare le voci oscure, o mutate to, che pure anche nell'Edizioni da loro, perchè esti non intendeto, che pure anche nell'Edizioni da loro, perchè est non intende fi trova, può essere sincopato da dottrinamento, vedendosi nel mio MS. e nell' Edizione di ser Francesco Bonaccorsi del 1490. compitato col &, che è contrassegno della su origine. Descrimento, che si collazioni, si dee far contro delle legge nella maggior parte de'MSS. ma è cattiva lezione, mostra che la vera sia dottrimento. Nel cortegne de la vera sia dottrimento alla vera sia dottrimento de la vera sia dottrimento. reggere gli errori degli antichi da Francesco da Barberino, allor-MSS. si vogliono osservare, trall' chè disse: altre, queste due regole: che la Nè fue lo movimento voce più oscura è sempre per lo Per la dottrinamento.
più la legittima; talchè le più usa-

(1) a maggiore dottrimento di- te sono glossemi o cattive interpe-

manifesta massimamente in colui che ha le vestigie innanzi, e non le mira; e però dice Salamone nel quinto capitolo de Proverbj; quelli more, che non ebbe disciplina, e nella moltitudine della sua stoltizia sarà ingannato; cioè a dire: coluiè morto, che non si se' discepolo, che non segue il maestro: e questo vilissimo è quello. Potrebbe alcuno dire: come è morto, e va? Rispondo: che è morto, e rimaso bestia; che, siccome dice il Filosofo nel secondo dell'Anima: le potenzie dell'anima stanno sopra se, come la figura dello quadrangolo sta sopra lo triangolo: e lo pentangolo, cioè la figura che ha cinque canti, sta sopra lo quadrangolo; e così la sensitiva sta sopra la vegetativa, e la intellettiva sta sopra la sensitiva. Dunque, come levando l'ultimo canto del pentangolo, rimane quadrangolo; così levando l'ultima potenzia dall'anima, cioè la ragione, non rimane più uomo, ma cosa con anima sensitiva solamente, cioè animale bruto. E questa è la sentenzia del secondo verso della Canzone impresa, nella quale

fi pongono l'altrui opinioni.

Ġ;

), : ľ,

£

Lo più bello ramo, che della radice razionale consurga, si è la discrezione; che, siccome dice Tommaso sopra al prologo dell'Etica: conoscere l'ordine d'una cosa ad altra, è propio atto di ragione. E questa discrezione, uno de'più belli, e dolci frutti di questo ramo, è la reverenza ch' è dal minore al maggiore. Onde Tullio nel primo degli uffici parlando della bellezza che in sull'onestà risplende, dice, la reverenzia essere di quella; e così come questa è bellezza d'onestà, così lo suo contrario è turpezza, e menomanza dell'onesto, il quale contrario irreverenza, ovvero tracotanza dicere in nostro volgare si può. E però esso Tullio nel medesimo luogo dice, mettere a negghienza di sapere quello che gli altri sentono di lui, non solamente è di persona arrogante, ma di dissoluta; che non vuole altro dire, se non che arroganza e dissoluzione è se medesimo non conoscere; ch' è principio della misura d'ogni reverenzia. E perch'io volendo; con tutta reverenzia e al Principe, e al Filosofo portando, la malizia d'alquanti della mente levare, per fondarvi poi luso la luce della verità; prima che a riprovare le poste opinioni proceda, mostrerò, come quelle riprovando, nè contro à imperiale maestà, nè contro al filosofo si ragiona irreverentemente. Che se in alcuna parte di tutto questo libro irreverente mi mostrassi, non sarebbe tanto laido, quanto in questo trattato, nel quale di nobiltà trattando, me nobile e non villano deggio mostrare. E prima mestiere m'è non pre-

176 sumere contro alla maestà imperiale. Dico adunque, che quando il Filosofo dice quello che pare alli più impossibile, e del tutto esser falso, non intende dire del parere di fuori, cioè sensuale; ma di quello dentro, cioè razionale; conciossiacosachè 'l sensuale parere, secondo la più gente, sia molte volte falsissimo, massimamente nelli sensi comuni, laddove il senso spesse volte è ingannato. Onde sapemo che alla più gente il Sole pare di larghezza nel diametro d'uno piede: e si è ciò falsissimo; che secondo il cercamento, e la invenzione che ha fatto la umana ragione coll'altre sue arti, il diametro del corpo del Sole è cinque volte quanto quello della terra, e. anche una mezza volta; conciossiacosachè la terra per lo diametro suo sia semilia cinquecento miglia: lo diametro del Sole che alla sensuale apparenza appare di quantità d'uno piede, è trentacinque milia secento cinquanta miglia. Perchè manisesto è, Aristotile non avere inteso della sensuale apparenza; e però se io intendo solo (1) a la sensuale apparenza riprovare, non faccio contro alla ntenzione del Filosofo; e però nè la reverenzia che a lui si dee, non offendo. E che io sensuale apparenza intenda riprovare, è manisesto; che costoro che così giudicano, non giudicano se non per quello che sentono di queste cose che la fortuna può dare, e torre; che, perchè veggiono fare le parentele, e gli altri matrimonj, li edifici mirabili, le possessioni larghe, le signorie grandi, credono quelle essere cagioni di nobiltà, anzi essa nobiltà credono quella essere; che s'elli giudicassono coll'apparenza razionale, direbbono il contrario, cioè la nobiltà esse-. re cagione di quelto, siccome di sotto in questo trattato si vedrà. E come io, secondochè veder si può, contro alla reverenzia del Filosofo non parlo, ciò riprovando; così non parlo contro alla reverenzia dello'mperio; e la ragione mostrare intendo. Ma, perocchè dinanzi all'avversario si ragiona, il Rettorico dee molta cautela usare nel suo sermone, acciocchè l'avversario quindi non prenda materia di turbare la verità. Io, che al volto di tanti avversari parlo in questo trattato, non posso le riverenze parlare; onde, se le mie digressioni sono lunghe, nullo si maravigli. Dico adunque, che a mostrare, me non essere irreverente alla maestà dello'mperio, prima è da vedere, che è reverenzia. Dico, che reverenzia non è altro, che confessione di debita suggezione per manisesto fegno:

<sup>(1)</sup> a la sensuale apparenza riprovare, cloè a riprovare la sensuale apparenza.

segno: e veduto questo, da distinguere è intra loro. Irreverente, dice privazione: lo non reverente, dice negazione; e: però la irreverenza è disconfessare la debita suggezione per manifelto segno: la non reverenzia è negare la debita suggezione. Puote l'uomo disdire la cosa doppiamente: per un modo puote l'uomo disdire, non offendendo alla verità, quando della debita confessione si priva; e questo propiamente à disconsessare: per altro modo può l'uomo disdire, non offendendo alla verità, quando quello che non è, non si confesfa; e questo è propio negare: siccome disdire l'uomo, sè essere del tutto mortale, è negare, propiamente parlando: perchè se io che niego la reverenzia dello mperio, io non sono irreverente, ma sono non reverente; che non è contro alla reverenzia, conciossacosachè quello non offenda; siccome lo non vivere, non offende la vita, ma offende quella la morte, ch'è di quella privazione; onde altro è la morte, e altro è non vivere; che non vivere è nelle pietre: e perocchè morte dice privazione che non può essere, se non nel suggetto dell'abito: e le pietre non sono suggetto di vita; perchè non morte, ma non vivere dire si deono. Similmente io che in questo caso allo imperio reverenzia avere non debbo, della discrezione irreverente non sono, ma sono non reverente; che non è tracotanza, nè cosa da biassmare: ma tracceanza sarebbe l'essere reverente, se reverenzia si potesse dire; perocchè in maggiore, e in men vera reverenzia si caderebbe, cioè della natura, e della verità, siccome di sotto si vedrà. Da quesso fallo si guardò quello maestro de' filosofi Aristotile, nel principio dell'Erica, quando dice: se due sono gli amici, e l' uno è la verità, alla verità è da consentire. Veramente, perchè detto ho, ch' io sono non reverente, ch'è la reverenzia negare, cioè negare la debita suggezione per manisesto segno; da vedere è come questo è negare, e non dissconfessare; cioè, da vedere è come in questo caso io non sia debitamente alla 'mperiale maestà suggetto: e perchè lunga conviene essere la ragione, per propio capitolo (1) immediante intendo ciò mostrare.

A vedere, come in questo caso, cioè in riprovando, o in approvando l'opinione dello mperadore, a lui non sono tenuto a suggezione; reducere alla mente si conviene quello che dello mperiale ufficio, di sopra nel quarto capitolo di questo trattato, è ragionato: cioè, che a persezione della umana vi-

(1) immediante. al immediate, che è l'istesso,

ta la mperiale autorità fine trovata ; e che ella è regolatrica e rettrice di tutte le onesse opinioni giustamente; che per tanto oltre, quanto le nostre operazioni si stendono, tanto la maestà imperiale ha giuridizione, e suori di quelli termini non si sciampia. Ma, siccome ciascuna arte e usticio umano dallo mperiale è a certi termini limitato; così quello da Dio a certi termini è finito. E non è de meravigliare che l'ufficio, e l'arte della natura finito in tutte sue operazioni vedemo; che, se prendere volemo la natura universale di tutto, tanto ha giuridizione, quanto tutto il mondo (dico il Ciclo, e la Terra) si stende: e questo è a certo termine, siccome per lo terzo della Fisica, e per lo primo di Cielo, e Mondo è provato. Dunque la giuridizione della natura universale è a certo termine finito, e per conseguente la particularità: e anche di costei egli è imitatore colui che da nulla è limitato, cioè la prima bontà, ch'è Iddio, che solo colla infinita dapacità infinito comprende. E a vedere i termini delle nostre operazioni, è da sapere che solo quelle sono nostre operazioni, che soggiacciono alla ragione, e alla volontà; che se in noi è l'operazione digestiva, questa non è umana, ma naturale. Ed è da sapere che la nostra ragione a quattro maniede d'operazioni, diversamente da considerare, è ordinata; che operazioni sono, che ella solamente considera, e non sa, nè può fare alcuna di quelle, siccome sono le cose naturali, e le soprannaturali, e le mattematiche; e operazioni, ch'essa considera, e sa nel propio atto suo, le quali si chiamano razionali; siccome fanno arti di parlare: e operazioni sono, ch' ella considera, e sa in materia di suori di se; siccome sono arti meccaniche. E queste tutte operazioni, avvegnachè'l considerare loro soggiaccia alla nostra volontà, elle per loro a nostra volontà non soggiacciono; che, perchè noi volessimo che le cose gravi salissimo per natura suso, non potrebbono; e perchè noi volessimo che il sologismo con falsi principi conchiudesse verità dimostrando: e perchè noi volessimo che la casa sedesse, così forte pendente, come diritta, non sarebbe; perocchè di queste operazioni non fattori propiamente, ma li trovatori semo: altri l'ordinò, e sece maggiore sattore. Sono anche operazioni, che la nostra ragione considera nell'atto della volontà, siccome offendere, e giovare: siccome stare fermo, e fuggire alla battaglia; siecome stare casto, e lusturiare; e queste del tutto foggiacciono alla nostra volontà; e però semo detti da loro buoni e rei, perch'elle sono propie nostre del tutto; perchè, quanto la nostra volontà attenere

CONVITO DI DANTE. puote, tanto le nostre operazioni si stendono. E, conciossis-Tolachè in tutte quelle volontarie operazioni sia equità alcuna da conservare, e iniquità da fuggire; la quale equità per due 'tagioni si può perdere: o per non sapere qual'essa si sia: o per non volere quelle seguitare; trovata fu la ragione scritta. e per mostrarla, e per comandarla. Onde dice Agustino: se questa, cioè equità, gli uomini la conoscessero, e conosciuta servassero, la ragione scritta non sarebbe mestieri; e però è scritto nel principio del vecchio Digesto: la ragion scritta è arte di bene, e d'equità. A questa scrivere, mostrare, e comandare, è questo ufficiale posto, di cui si parla, cioè lo'mperadore; al quale tanto, quanto le nostre operazioni propie, che dette sono, si stendono, siamo suggetti: e più oltre nò. Per questa ragione in ciascuna arte, e in ciascuno mestiere, li artefici e li discenti sono, ed esser deono suggetti al Principa e al maestro di quelle, in quelli mestieri, e in quella arte : fuori di quello la suggezione pere; perocchè pere lo principato. Sicchè quasi dire si può dello imperadore, volendo il suo ufficio figurare con una immagine, che elli sia il cavaleatore della umana volontà; lo qual cavallo, come vada sanza il cavalcatore per lo campo, assai è manisesto, e spezialmente nella misera Italia, che sanza mezzo alcuno alla sua governazione è rimasa. E da considerare è, che quanto la cosa è più propia dell'arte, o del magisterio, tanto è maggiore in quella la suggezione; che multiplicata la cagione, è multiplicato l'effetto. (1) Onde è da sapere che cose sono, che sono a si pure arti; che la natura è strumento dell'arte: siccome vogare col remo, dove l'arte sa suo strumento della impulsione; che è naturale moto: siccome nel trebbiare il formento, che l'arte sa suo strumento del caldo, ch'è naturale qualitade. E in questo massimamente il Principe e maestro dell'arte esser dee suggetto. E cose sono, dove l'arte è istrumento della natura: e queste sono meno arte: e in esse sono meno suggetti li artefici al loro Principe; ficcome dare lo seme alla terra, quivi si vuole attendere la volontà della natura: siccome uscire di porto, quivi si vuole attendere la naturale disposizione del tempo; e però vedemo in queste cose spesse volte contenzione tra gli artesici, e domandare configlio il maggiore al minore. Altre cole sono, che non sono dell'arte, e pajono avere con quella al-

<sup>(</sup> z ) Onde i da sapere, che cose sono, che sone a si pure arti. A st termine delle scuole: ed il suo latino è a se.

cuna parentela: e quinci sono gli uomini molte volte ingan: nati: e in queste li discenti all'artesice, ovvero maestro suggetti non sono, nè credere a lui sono tenuti, quanto è per Parte: siccome pescare pare avere parentela col navicare: e conoscere la virtù dell'erbe pare avere parentela coll'agricoltura, che non hanno insieme alcuna regola; conciossiacofachè'l pescare sia sotto l'arte della venagione, e sotto suo comandare: il conoscere la virtù dell'erbe sia sotto la medicina, ovvero sorto più nobile dottrina. Queste cose simigliantemente, che dell'altre arte sono ragionate, veder si posfono nell'arte imperiale; che regole sono in quelle che so-'no pure arti, siccome sono le leggi de'matrimonj, delli servi, delle milizie, delli successori in dignitade: e di queste in tutto fiemo allo mperadore suggetti, sanza dubbio, o sospetto alcuno. Altre leggi sono, che sono quasi seguitatrici di natura, siccome costituire l'uomo d'etade sofficiente a ministrare: e di questo non semo in tutto suggetti; onde molti sono, che pajono avere alcuna parentela coll' arte imperiale: e qui fu ingannato, ed è chi erede che la sentenzia imperiale sia in questa parte autentica, siccome giovanezza, sovra la quale nullo imperiale giudizio è da consentire, in quanto elli è imperadore; però quello che è di Dio, sia renduto a Dio. Onde non è da credere, nè da consentire a Nerone Imperadore, che disse che giovanezza era bellezza, e sortezza del corpo; ma a colui, che dicesse che giovanezza è colmo del-· la natural vita; che sarebbe filosofo. E però è manisesto, che difinire di gentilezza non è dell' arte imperiale: e se non è dell'arte, trattando di quella, a lui non siamo suggetti: e se non suggetti, reverire a lui in ciò non siamo tenuti: e que-· sto e quello eziandio s'andava. (1). Perchè omai con tutta licenzia, con tutta franchezza è da fedire nel petto alle visate opinioni, quelle per terra versando, acciocche la verace per questa mia vittoria tenga lo campo della mente di coloro; perciò sa questa luce avere vigore.

Poi-

offare, da cui son derivati i com-zione de Giunti, e non dagli anposti Avvisare, Divisare y e Ravicichi MSS. Io sitrovo in questo visare, ed altri, se ve ne sono. Il luogo un' abbaglio non ordinario:

<sup>(1)</sup> Perchi emai con tutta lisenzia, con tutta franchezza è da
fedire nel pette alle visate opinioni.
Visate. al. usate. 'al. devisate. i.
divisate. Di qui si comprende, che
visate e divisate sia l'issessi e comprende e che
visate e divisate sia l'issessi e comprende e che
visate e divisate sia l'issessi e comprende e che
visate e divisate sia verbo primitivo
la qual pure si pogliata dall' Edivisate de Civinti e comprende che
visate de comprende che
visate de comprende che
visate che
vis

Poiche poste sono l'altrui opinioni di nobiltà, e mostrato è, quelle riprovare a me essere licito; verrò a quella parte ragionare, che ciò ripruova, che comincia, siccome detto è di sopra: Chi disinisce: uom'è legno animato. E però è da sapere che l'opinione dello'mperadore, avvegnachè con difetto quello ponga nell'una particola, cioè dove disse: belli costumi, toccò delli costumi di nobiltade; e però in quella parte riprovare non s'intende: l'altra particola, che di natura di nobiltà è del tutto diversa, s'intende riprovare; la qual due cose par dire, quando dice; amica ricchezza; cioè tempo, e divizie, le quali a nobiltà sono del tutto diverse, com'è detto, e come di sotto si mostrerà ; e però riprovando si fanno due parti : prima si ripruovano le divizie: poi si ripruova il tempo essere cagione di nobiltà. La seconda parte comincia: Nè voglion, che vil' uom gentil divegna. E' da sapere che, riprovate le divizie, è riprovata non solamente l'opinione dello 'mperadore in quella parte che le divizie tocca, ma eziandio quella del vulgo interamente, che solo nelle divizie si sondava. La prima parte in due si divide; che nella prima generalmente si dice: lo'mperadore essere stato erroneo nella difinizione di nobiltà: secondamente si dimostra ragione, perchè: e comincia questa seconda parte: Che le divizie, siccome si crede. Dico adunque: Chi difinisce: uom'è legno animato, che prima dice non vero, cioè falso, in quanto dice legno; e poi: parla non intero; cioè con difetto, in quanto dice animato, non dicendo razionale, che è differenza, per la quale uomo dalla bestiale si parte. Poi dico, che per questo modo su erroneo in difinire quello chi tenne Imperio, non dicendo Imperadore, ma quelli che tenne Imperio; a mostrare, come detto è di sopra, questa cosa diterminare, essere suori d'imperiale ussicio. Poi dico, similemente lui errare, che pose della nobiltà falso sug-

e mi maraviglio non poco, che non fia stato fin' ora considerato; perciocche di due parole se ne sa una. Vifirst deve leggers vi first, cioè vi farst. In due Codici a penna della Laurenziana al Banco XLI. che uno è antichissimo in cartapecora, e pare assolutamente del 300. il testo del Con questa ortografia, colla quale ho Boccaccio nell' Ameto, che è nel pri-giudicato bene distinguere queste due mo Capitolo in terza tima, si legge terzine, ognuno può facilmente vein questa conformità:

Nullo, ch'io credo ch' a ciaschedun Te degna del ler luego: ove se mai Sarai ( che vi sarai ) nel divin

Me, che più t' amo, ancor ricenerai

dere, quanta chiarezza e vaghezza
Chi fard quello Iddio, ch'a to noinsieme s'aggiunga a questa sentenza.
Viser si trova in Franz. per mirare, O soglia o possa ciò che chiederai? | messere en mira , traguardare.

getto, cioè, antica ricchezza: e poi procedere a defettiva forma, ovvero differenza, cioè belli costumi che non comprendono ogni formalità di nobilità, ma molto piccola parte, siecome di sotto si mostra. E non è da lasciare, tuttochè l' testo si taccia, che essere lo'mperadore in questa parte non errè pur nelle parti della difinizione, ma eziandio nel modo del difinire; avvegnachè, secondo la fama che di lui grida, egli fosse laico, e (1) cherico grande; che la difinizione della nobiltà più degnamente si faccia dalli effetti, che da' principi; conciossiacosachè essa paja avere ragione di principio, che non si può notificare per cose prime, ma per posteriori. Poi quando dico: Che le divizie, siccome si crede; (1) mostro, com'elle non possono curare nobiltà, perchè sono vili: e mostro, quella non poterla torre, perchè sono disgiunte molto da nobiltà: e pruovo quelle essere vili per uno loro massimo, e manifestissimo disetto; e questo soe quando dico: Che sieno vili appare. Ultimamente conchiudo, per virtù di quello ch'è detto di sopra, l'animo diritto non mutarsi per loro trasmutazione, che pruova quello che detto è di sopra, quelle essere da nobiltà disgiunte, per non seguire l'effetto della congiunzione. Ove è da sapere che, siccome vuole lo Filosofo, tutte le cose che sanno alcuna cosa, conviene essere prima quella persettamente in quello essere; onde dice nel settimo della Metafilica: quando una cosa si genera d'un'altra, generasi di quella, essendo in quello essere. Ancora è da sapere che ogni cosa che si corrompe, sì si corrompe, precedente alcuna alterazione: e ogni cosa ch'è alterata, conviene essere congiunta coll'alterazione; siccome vuole il Filosofo nel settimo della Fisica, e nel primo di Generazione. Queste cose proposte cost. procede; e dico che le divizie, come altri credea, non possono dare nobiltà : e a mostrare maggiore diversità avere con quella, dico che non la possono torre a chi l'ha: dare non la possono; conciossiacosachè naturalmente siano vili, e per la viltà sieno contrarie a nobiltà. E qui s' intende viltà per degenerazione, la quale alla nobiltà s'oppone; conciossiacosachè l'uno contrario non sia fattore dell'altro, nè possa essere per la prenarrata cagione; la quale brievemente s'aggiugne al tefto, dicendo: Poi qual pinge figura; onde nullo dipintore po-

<sup>(1)</sup> cherico grando, e cioè grando maggior parte de' MSS. al. caufare. letterato. MS. Franz. del 1300. in lo dico, che debba dire curare. a che questo verbo possa avere il ficurare nobilità. Curare si legge nella mitivo di esso.

rente . Resta omai solamente a provare, come le divizie sono vili, e come disgiunte e lontane sono da nobiltà; e ciò si pruova in due particulette del testo, alle quali si conviene al presente intendere: e poi, quelle sposte, sarà manisesto ciò che detto ho, cioè le divizie essere vili, e lontane da nobiltà: e per questo saranno le ragioni di sopra contra le divizie perfettamente provate. Dico adunque; Che sieno vili, appare, ed impersette. Ed a manisestare ciò che dire s'intende, è da sapere che la viltà di ciascuna cosa dalla impersezione di quella si prende, e così la nobiltà dalla perfezione; onde tanto quanto la cosa è persetta, tanto è in sua natura nobile : quanto imperfetta, tanto vile. E però se le divizie sono impersette, manisesto è che sieno vili. E ch'elle sieno impersette, brievemente pruova il testo, quando dice: Che quantunque collette Non posson quietar, ma dan più cura. In che non solamente la loro imperfezione è manifesta, ma la loro condizione essere impersettissima, è per essere quelle vilissime: e ciò testimonia Lucano, quando dice, a quelle parlando: sanza contenzione periro le leggi: e voi ricchezze, vilissima parte, moveste delle cose battaglia. Puotesi brievemente la loro impersezione in tre cose vedere apertamente: prima nello indiscreto loro avvenimento: secondamente nel pericoloso loro accrescimento: terzamente nella dannosa loro possessione. E prima ch'io ciò dimostri, è da dichiarare un dubbio che pare consurgere; che, conciossiacolache l'oro, le margherite, e li campi, persettamente forma, e atto abbiano in loro esfere, non par ver dire che sieno impersette. E però si vuole sapere che quanto è per esse, in loro considerate, cose persette sono, e non sono ricchezze, ma oro, e margherite; ma in quanto sono ordinate alla possessione dell'uomo, sono ricchezze: e per questo modo sono piene d'imperfezione; che non è inconveniente, una cosa, secondo diversi rispetti, essere persetta ed impersetta. Dico che la loro imperfezione primamente si può notare nella in-

CONVITO DI DANTE. discrezione del loro avvenimento, nel quale nulla distributiva giustizia risplende, ma tutta iniquità quasi sempre: la quale iniquità è propio effetto d'imperfezione; che se si considerano li modi, per li quali esse vengono, tutte si possono in tre maniere ricogliere. Che, o vengono da pura fortuna; siccome quando sanza intenzione, o speranza vengono, per invenzione alcuna non pensata; o vengono da fortuna ch'è da ragione ajutata; siccome per testamenti, o per mutua successione : o vengono da fortuna, ajutatrice di ragione; siccome quando per licito, o per inlicito procaccio: licito dico, quando per arte, o per mercatanzia, o per servigio meritate: inlicito dico, quando o per furto, o per rapina. E in ciascuno di questi tre modi si vede quella iniquità che io dico: che più volte alli malvagi, che alli buoni le celate ricchezze che si truovano, o che si ritruovano, si rappresentano: e questo è sì manisesto, che non ha mestieri di pruova. (1) Veramente io vidi in luogo, nelle coste d'un monte, che si chiama Falterona in Toscana, dove il più vile villano di tutta la contrada

ma Falterona in Toscana, dove il menzione d'un certo Pietro da Tre-più vile villano di tutta la contra-fanti, luogo vicino a Barletta nelda zappando, più d' uno fiajo di la Puglia. Presso a Castelfiorentino Santolone d'argento finissimo vi tro-avvi una Chiesa, che forse dall'an-tico Castello, oggi distrutto, si chial'avevano aspettato, in luogo. l. un luogo. SANTELENE. Due maniere di moneta corrente si praticarono tolte via nell'ultima Edizione va intorno a' tempi di Dante: ed del 1691. Ma perciocchè la notizia era questa la più comune, comecche forse alla mercatura ed allo lume per avere alcuna cognizione spendere la più usuale. Ciò erano dell'altra, della quale non so che i Bisanti e le Santelene: e tanto in linora ne sia stato savellato, ripororo, che in argento ed in rame si terò le parole del presato Menagio,

(1) Veramente io vidi in luogo, biamo una fimile denominazione nel nelle cofie d'un monte, che fi chia- Bocc. Gior. 9. Nov. 10. dove fi fa di questa monera servirà di qualche oro, che în argento ed în rame si battevano comunemente. La loro denominazione viene da luoghi, ne'quali (com' io suppongo) era la zecca, owe queste monete si comiavano, siccome da quello che si disa, potremo congetturare. Il Bisante, dissero gli Accadenici della Guerra di Gierusalemme: Constante, dissero gli Accadenici della Crusca nel lor primo Vocabolario, che era Moneta antica, nella quale a principio erano improntati due Santie a principio erano improntati due Santie a principio erano improntati due Santie alla detta voce Bisante: Par voglia dire essere stato detto questo la Città di Bisanzio, seggio allora vocabolo da bis e da Sancius. Abzappando, più d'uno stajo di Santalene d'argento finissimo vi trovò, che forse più di dumilia anni l'avevano aspettato. E per vedere questa iniquità, disse Aristotile, che quanto l'uomo prù soggiace allo ntellette, tanto meno soggiace alla fortuna. E dico che più volte alli malvagi, che alli buoni pervengono li retaggi, legati, e caduti: e di ciò non voglio recare innan-

zi alcuna testimonianza; ma ciascuno volga gli occhi per la

Santi ) Ma affermativamente le di-ce Lazare Loranzo part. 1. articolo che furono: Lionardo di Niccolò 20. del suo Ostomanno: Il Sultani-Frescobaldi, Andrea di Mess. Franno o Soldano ch' altri lo chiamino, cesco Rinuccini, Giorgio di Gue-è veramente così denominato da' cio di Dino Gucci, Antonino di Sultani, cioè da' Signori Ottomani, Pagolo Mei Lanajuolo, e Santi del Sultani, cioè da' Signori Ottomani; come appunto il Zecchino vien detto ducato da' Duchi della Repubblica di Venezia: e i Bisanti o Bisantini, ne' tempi degl' Impetatori Greci, da Bisanzio, cioè Costantinopoli, venivano denominati. Vedi nell' Esimologie Francesi alla vece Besant. Da Besante, Besantino che per similitudine a quella moneta, si dice in oggi (siccome anco Besante) a certe sotsilissime e minutissime reson per ornamento su le guarnizioni alcune monete che in Constantinopoli si coniavano, queste lettere CONOB, che significano Constantinopoli ebsginata: dal che sorse venera moneta delle veni del del coninario la moneta e l'uso del denominario la moneta e surre polita aremme tuttà del moneta e l'uso del denominario la moneta e surre polita aremme tuttà del moneta e l'uso del denominario la moneta e surre polita aremme tuttà del moneta e l'uso del denominario la moneta e surre polita aremme tuttà del moneta e l'uso del denominario la moneta e surre per campio, e Santi del Ricco Vinattiere: due altri dequalità del conforme quello che veniva da loro notato per cammino: e se ne trova no diverse copie MSS. a'nostri tempi, è spezialmente nella Strozziana, in cui quello del Sigoli che e l'unico che io abbia veduto; ed ferritto di quei tempi, è al Cod. 374. in sol, quello del Frescobaldi al Cod. 379. e quello del Gucci al Cod. 169. Che poi de' Bisanti vo ne sossi del controlo del me l'uso del denominarli la moneta A questa dal luogo della sua recca ; siccome quanti accade in queste due sperie, di cui Dato la vita per quattro bisanti. parliamo : è ne' nostri paesi ancora Aspramonte, Poema antico in lincosì è accaduto del Bolognino e d'
altre. Che poi di questi Bisanti ve

Uno bisante non val sua potènne fossero d'oro, si deduce da al-cuni esempli del Vocabolario. No-Dico si vede la tenuità del prezio; vellino antico, nov. 6. 6. Ora andate: tra tutti voi mi recate cento
Hisanti d'ero. Viaggio al Monte
Sinai: Cofta il braccio di nostra misura due visanti d'oro: il Bisante
vale Fiorini uno. Non vo tralasciate in questo luogo di dar notizia;
che questo Viaggio al Monte Sinai
sura due viaggio al Monte Sinai
sura descritto da Simone Sivoli Citfu descritto da Simone Sigoli Cit- Rumoresque senum severiorum tadino Fiorentino, avvengache egli Omnes unius assimemus assis. andasse in quelle parti l'anno 1384. E nella Priapeja:

volta aremme tuttë

Ma-

1

fua vicinanza, e vedrà quello che io mi taccio, per non abbominare alcuno. Così fosse piaciuto a Dio, che quello che domandò il Provenzale, fosse stato, che chi non è reda della bontà, perdesse il retaggio dell'avere. È dico che più vol-

Matrona procul binc abita casta:

Turpe est vos legere impudica verba.

Non assi factunt, euntque retta.

Oltre a ciò dall' uniformità de' Bistanti colle Santelene, la quelle si cassette trovarono le ruote del Mermostrerà appresso, si comprendo- catante, e quelle di Costantinopoli, desimi Bisanti. La Santalena, o Santelena, vien denominata dal luogo, nel quale si batteva que fiza moneta. Questa è quell' lso-la nell' Arcipelago, situata dirimpetto a Candia, la quale da' Latini fu detta Tiressa o Theressa, ed anticamente Theressa: dipoi ne' tempi bassi su detta da' naviganti Sant' Elena, e in oggi si chiama Santerini. Michele Antonio Baudrand nelle sue addizioni al Lessico Geografico di Filippo Ferrari, alla voce Theressa: Dicitur a Gallis Saint Erin, seu insula Santia Helena, ut ajunt nauta. Da quest' isola adunque prese la denominazione la moneta così detta. Nella Traduzione Toscana dal Franzese del Romanzo di Merlino, forse di quello composto da Roberto Boucron, citato dal Du-Cange nell' Indice degli autori, avanti al suo Glossario ( la qual Traduzione manoscritea si trova appresso il già lodato Sig. Pier Andrea Andreini) alla pag. 24. si legge: Dissessi, che to arrecasi

no ancora le diverse spezie de' medesimi Bisanti. La Santalena, dicea loro. Questa Traduzione su
o Santelena, vien denominata dal fatta da un certo Paulino Pieri, il

Se non ti caggia la tua Santalena Giù per lo colto tra le dure zolle: E venga a man di qualche villan felle, Che la stropicci, e rendalati appena; Dimmi se'l frutto, che la terra mena, Nasce de secco, di caldo, o di molle: E qual' è il vento, che l'ammorta e solle : E di che nebbia la rempesta è piena. H so ti piace, quando la mattina Odi la voce del lavoratore, E'il tramazzar dell'altra sua famiglia; Io bo per certo, che se la Bettina Porta soave spirito nel core, Del nuovo acquisto spesso te ripiglia.

te alli malvagi, che alli buoni pervengono appunto li procacci; che li non liciti a'buoni mai non pervengono, perocchè li rifiutano: e qual buono uomo mai per forza, o per fraude procaccerà? impossibile sarebbe ciò; che solo, per la elezione della inlicita impresa, più buono non sarebbe. E li liciti rade volte pervengono alli buoni; perchè, conciossiacosachè molta sollecitudine quivi si richiegga: e la sollecitudine del buono sia diritta a maggiori cose, rade volte sufficientemente quivi il buono è sollecito. Perchè è manisesto in ciascuno modo,

minazione di Santelene ad alcune in venerazione, e l'appende a foggia di breve al collo de piccoli fanciulli, come rimedio o preservativo dal mai caduco. Dico superstiziosamente; perchè nella parte posteriore d'alcune di queste monete esfendovi impressa la figura di qualche Imperadore di Costantinopoli, collo scettro consolare in mano, il quale ha in cima una piccola croce; questa, per quella croce, è stata forse credutala figura di Santa Elena, madre di Costantino; ond'è che fatto il foro sopra il di lei capo, per lo suo diritto la tengono appela : laddove la parte anteriore, nella quale, come ho veduto in alcune, è la figura di nostra Signora colle lettere MP OT. viene a stare per lo rovescio pendente. Ed è stara facile nel volgo l'introduzione di questa superstizione; perocchè non sapendo egli, che la denominazione di quella moneta venisse dal nome del luogo, ove era coniata; per quella croce, e per l'abito talare ancora, ha creduto essere un ritratto di Santa Elena: e come tale presala in devozione, comecche, nel ritrovamento fatto da questa Santa di quel legno Sacrofanto, al contatto del medesimo una donna inferma fosse in un subito da gravissimo male liberata. La parte anteriore in queste monete è la convesta. Du-Cange nella Dissertazione De Imperatorum Confiantinope-

A' nostri tempi continua la deno-plitanorum, seu de inferioris avi vel minazione di Santelene ad alcune imperit numismatibus, n. 98. inseri-monete concave, che la bassa gente per una certa salsa credenza tiene Glossario: Nummos concavos aureos, argenteos, & areos Imperatorum Con-fiantinopolitanorum passim videre est, in quibus antica pars est, qua est convexa. Queste monete furono dette da' Greci záuzios, e da' Latini Scyphati, dalla somiglianza che hanno co'calici o co'bicchieri, fatti a foggia di ciotola. L' istesso Du-Cange nel luogo citato: Caucios ita dictos putat Cujacius, qued caucii seu caliculi ac scyphi instar concava sint: jure explosa Haloandri, quam temere secutus est Meursius, sentenila, existimantis, ita nuncupatas, quod in tis caucit seu caliculi figura reprasentaretur. Nell'erudita Opera del Padre Don Anselnio Banduri Benedettino, intitolata Numismata Imperatorum Romanorum al Tomo 2. si può vedere la 'mpronta d'alcune monete dell' undecimo le duodecimo secolo, le quali sono molto simili alle Santelene, ma non fono incavate; che di queste egli non ne sa menzione veruna. Questa moneta (quando era però di rame, com' io credo) era stimata delle più minute e vili, che corressero; essendo una delle quattro spezie che erano permesse spargersi al popolo da' Consoli ne' loro Processi Confolari, ne' quali era vietato lo spargere monete d'oro e d'argento; dicendo la Novella di Giustiniano che era permesso loro il fare unaτια, sea missila sua folamente és μιλιαςασίοις τε, κὰ μπλοις, ακ καυ-

quelle ricchezze iniquamente avvenire; e però nostro Signoi se inique le chiamo, quando disse: fatevi amici della pecunia della iniquità; invitando, e confortando gli uomini a libertà di benifici che fono generatori d'amici. E quanto fa bol cambio chi di quelle impersettissime cose dà, per avere e per acquissare cose persette, siscome li cuori de valenti uominil lo cambio ogni di si può sare. Certo nuova mercatanzia à quella dell'altre, che credendo comperare uno nomo per lo beneficio mille e mille ne sono comperati. E chi non è ancora col cuore Alessandro per il suoi reali benefici? Chi non è ancora il buon Re di Castella, o il Saladino, o il buono Marchese di Monferrato, o il buono Conte di Tolosa, e Beleramo dat Bornio, o Galasso da Monte feltro, (\*) quando delle loro messioni si sa menzione? Certo, non solamente quelli che ciò farebbono volentieri, ma quelli prima morire vorrebbono, che ciò fare, amore hanno alla memoria di co-

Come detto è, la imperfezione delle ricchezze, non solamente nel loro avvenimento si può comprendere, ma eziandio nel pericololo loro accrescimento; e però in ciò ehe più st può vedere di loro difetto, folo di questo sa menzione il te-Ro, dicendo: quelle, Quantunque collette, non solamente non quietare, ma dare più sete, e rendere altrui più difettivo e insufficiente. E qui si vuole fapere che le cose difettive possono avere i loro difetti, per modo che nella prima faccia non pajono; ma sotto protesto di persezione la impersezione si nasconde: e possono avere quelli, sicchè del tutto sono discoperti, sicchè apertamente nella prima faccia si conosce la impersezione. E quelle cose che prima non mostrano i loro difetti, sono più pericolose; perocchè di loro molte fiate prendere guardia non si può, siccome vedemo nel traditore, che nella faccia dinanzi si mostra amico, sicchè sa di se fede ave-

Cauci d'oro se ne veggono ancora di Puglia e di Calabria: ed io ho sentito dire da persona degna di sede, che di Milano parimente se ne sono veduti alcuni d'argento. Nel luogo cirato di Dante la voce Santillo anni se sono di corressa e di liberalità. Può avere l'origine dal la missione è presa personanza per se missione de corressa de la missione de corressa de corressa de la missione de corressa de corressa de la missione de corressa de co telene è presa genericamente, per si- Lat. missila, che quivi sopra abgnificare qualsivoglia spezie di mo- biamo riportato. neta, ficcome si pratica in altre si-||

re, e chiude (1) sotto protesto d'amistà, il disetto della nimistà. E per questo modo le ricchezze pericolosamente nel loro accrescimento sono impersette: che sommettendo ciò che promettono, apportano il contrario. Promettono le false traditrici, sempre in certo numero adunate, rendere il raunatore pieno d'ogni appagamento; e con questa promissione conducono l'umana volontà in vizio d'avarizia. E per questo le chiama Boezio, in quello di Gonsolazione, pericolose, dicendo: Oimè, chi fu quel primo che li pesi dell'oro coperto, e le pietre. che si voleano ascondere, preziosi pericoli cavò? Promettono le false: traditrici, se ben si guarda, di torre ogni sete, e ogni mancanza; e apportare saziamento e bastanza: e questo sanno nel principio a ciascuno nomo, questa promissione in certa quantità di loro accrescimento affermando; e poichè quivi sono adunate, in loco di saziamento e di rifrigerio, danno e recano sete di caso sebricante intollerabile: e in loco di bastanza, recano nuovo termine, cioè maggior quantità a desiderio: e con, questo paura, sollecitudine grande sopra l'acquilto. Sicchè veramente non quetano, ma più danno cura, la qual prima sanza loro non s'avea. E però dice Tullio in quello di Paradosso, abbominando le ricchezze: io in nullo tempo per sermo nè le pecunie di costoro, nè le magioni magnifiche, nè le ricchezze, nè le signorie, nè l'allegrezze, delle quali massimamente sono astretti tra cose buone, o desiderabili essere dissi; conciossiacosachè io vedessi certo gli uomini nell'abbondanza di questo cose massimamente desiderare quelle, di che abbondano; perocchè in nullo tempo si compie, nè si sazia la sete della cupidità: nè solamente per desiderio d'accrescere quelle cose, che hanno, si tormentano, ma eziandio tormento hanno nella paura di perdere quelle. E queste tutte parole sono di Tullio (2) e così giacciono in quello libro, ch'è detto. E a maggiore testimonianza di questa imperfezione, ecco Boezio in quello di Consolazione, dicente: se quanta rena volge lo mare turbato dal vento, se quante stelle rilucono, la Dea dell'avicchez-La largisca, l'umana generazione non cesserà di piangere. E perchè più testimonianza, a ciò ridurre per pruova, si conviene, lascisi stare quanto contra esse Salamone, e suo padre grida: quanto contra esse Senaca, massimamente a Lucillo scri-

<sup>(1)</sup> sotta protesto d'amistà. Pretesto | Lat. jacent bac verba, xura, onda in vece di presesso; siccome sucora appresso un gran citatore di passi d'al contrario presentemente il nostro volgo dice presane in luogo di presano.

(2) e così giacciono in quello libro.\*

vendo: quanto Orazio, quanto Giovenale, e brevemente quanto ogni scrittore, ogni poeta, e quanto la verace Scrittura Divina chiama contro a queste false meretrici, piene di tutti difetti: e pongasi mente, per avere oculata sede, pur alla vita di coloro che dietro esse vanno: come vivono sicuri, quando di quelle hanno raunate: come s'appagano, come si riposano. E che altro cotidianamente pericola, e uccide le città, le contrade, le singulari persone tanto, quanto lo nuovo raunamento d' avere appo alcuno; lo quale raunamento nuovi desideri discuopre; al fine delli quali sanza ingiuria d'alcuno venire non fi può. E che altro intende di medicare l'una e l'altra ragione, Canonica dico, e!Civile (1) tanto, quanto a riparare alla cupidità, che raunando ricchezze cresce? certo assai lo manisesta l'una e l'altra ragione, se li loro cominciamenti, dico della loro scrittura si leggono. Oh com'è manisesto, anzi manisestissimo, quelle in accrescendo essere del tutto impersette, quando di loro altro che imperfezione nascere non può, quanto che accolte sieno! e questo è quello che'l testo dice: Veramente qui surge in dubbio una quistione da non trapassare sanza farla, e rispondere a quella. Potrebbe dire alcuno caluniatore della verità, che, se per crescere disiderio acquistando, le ricchezze sono impersette, e poi vili, che per questa ragione sia impersetta, e vile la scienza, nell'acquisto della quale cresce sempre lo desiderio di quella: onde Senaca dice; se l'uno de piedi avessi nel sepolero, apprendere vorrei. Ma non è vero, che la scienza sia vile per impersezione; dunque per la distinzione del conseguente, il crescere desiderio non è cagione di viltà alle ricchezze. Che sia persetta, è manisesto per lo Filosofo nel sesto dell'Etica che dice, la scienza essere perfetta ragione di certe cose. A questa quistione brievemente è da rispondere; ma prima è da vedere, se nell'acquisto della scienzia il disiderio si sciampia, come nella quistione si pone: e se sia per ragione; perchè io dico, non solamente nell'acquisto della scienza, e delle ricchezze, ma in ciascuno acquisto il disiderio umano si dilata, avvegnachè per altro e altro modo: e la ragione è questa: Che'l sommo desiderio di ciascuna cosa è prima dalla natura dato, e lo ritornare al suo principio è, perocchè Iddio è principio delle nostre anime, e

<sup>(1)</sup> tanto quanto a riparare alla Paolo: Radiz omnium malorum curcupidità. Cupidità, Lat. Cupiditas, piditas; dove nel testo Greco è orfu detta per antonomasia l'Avarida, come si trova in S. Girolamo: cono i Greci l'Avarizia.

e la Volgata versione traduce in S.

fattore di quelle simili a se, siccom'è scritto: facciamo l'uomo ad immagine e simiglianza nostra; essa anima massimamente disidera tornare a quello. E siccome peregrino che va per una via, per la quale mai non fu, che ogni casa che da lungi vede, crede che sia l'albergo: e non trovando ciò essere, dirizza la credenza all'altra; e così di casa in casa tanto, che all' albergo viene; così l'anima nostra, incontanente che nel nuovo, e mai non fatto cammino di questa vita entra, dirizza gli occhi al termine del suo sommo bene; e però qualunque cosa vede, che paja avere in se alcun bene, crede che sia es. so. E perchè la sua conoscenza prima sia impersetta, per non essere sperta, nè dottrinata, piccioli beni le pajono grandi; e però da quelli comincia prima a desiderare. Onde vedemo li parvoli desiderare massimamente un pomo: e poi, più oltre procedendo, desiderare uno uccellino; e poi più oltre desiderare bello yestimento, e poi il cavallo, e poi una donna, e poi ricchezza non grande, e poi più grande, e poi più. E questo incontra, perchè in nulla di queste cose truova quello, che va cercando, e crédelo trovare più oltre. Perchè vedere si puote, che l'uno desiderabile sta dinanzi all'altro agli occhi della nostra anima, per modo quasi piramidale, che'l minimo li cuopre prima tutti, ed è quasi punta dell'ultimo desiderabile ch'è Dio, quasi base di tutti; sicchè, quando dalla punta ver la base più si procede, maggiori appariscono li desiderabili: e quest' è la ragione, perchè acquistando, li disiderj umani si sanno più amici l'uno appresso l'altro. Veramente così questo cammino si perde per errore, come le strade della terra; che siccome da una Città a un'altra di necessità è una ottima, e dirittissima via: e una altra che sempre ne dilunga, cioè quella che va nell' altra parte: e molte altre, qual meno allungandosi, e qual meno appressandosi; così nella vita umana sono diversi cammini, delli quali uno è veracissimo, e un' altro fallacissimo: e certi men fallaci, e certi men veraci, E siccome vedemo, che quello che dirittissimo va alla città, e compie il disiderio, e dà posa dopo la fatica: e quello che va in contrario, mai nol compie, e mai posa dare non può; così nella nostra vita avviene: lo buono camminatore giugne a termine, e a posa: lo erroneo mai non là giugne, ma con ... snolta fatica del suo animo sempre colli occhi golosi si mira innanzi. Onde, avvegnachè questa ragione del tutto non risponda alla quiftione mossa di sopra; almeno apre la via alla risposta che sa vedere, non andare ogni nostro disiderio dilatandosi per uno modo. Ma perchè questo capitolo è alquante produtto, in capitolo nuovo alla quistione è da rispondere;

nel quale sia terminata tutta la disputazione, che sare s'in-

sende al presente, contro alle ricchezze.

Alla quistione rispondendo, dico che propiamente crescere il disiderio della scienza dire non si può; avvegnachè, come detto è, per alcuno modo si dilati. Che quello che propiamente cresce, sempre è uno: il desiderio della scienza non è sempre uno, ma è molti: e finito l'uno viene l'altro; sicchè propiamente parlando, non è crescere lo suo distare, ma successione di piccola cosa in grande cosa. Che se io disidero da sapere i principj delle cose naturali, incontanente che io so questi, è compiuto e terminato questo desiderio: e se poi io disidero di sapere che cosa è, com'è ciascuno di questi principi, questo è un'altro difiderio nuovo; nè per lo avvenimento di quelto non mi si toglie la perfezione, alla quale mi condusse l'altro, e questo cotale dilatare non è cagione d'impersezione, ma di perfezione maggiore. Quello veramente della ricchezza è propiamente crescere, ch'è sempre pure uno: sicchè nulla successione quivi si vede, e per pullo termine, e per nulla persezione. E se t' avversario vuol dire che, siccome è altro desiderio quello di sapere li principi delle cose naturali, e altro di sapere che elli sono; così altro desiderio è quello delle cento marche, e altro è quello delle mille; rispondo che non è vero; che 'l cento fi è parte del mille, e ha ordine ad esso, come parte d'una linea a tutta la linea, fu per la quale si procede per uno moto solo: e nulla fuccessione quivi è, nè persezione di moto in parte alcuna; ma conosoere che sieno li principi delle cose naturali, e conoscere quello che sia ciascheduno, non è parte l'uno dell'altro, e hanno ordine insieme, come diverse linee, per le quali non procede per uno moto, ma perfetto il moto dell'una, succede il moto dell'altra. E così appare che dal desiderio della scienza, la scienza non è da dire impersetta; siccome le ricchezze sono da dire per lo loro, come la quistione ponea; che nel desiderare della scienza successivamente finiscono li desiderj, e viensi a persezione: e in quello della ricchezza no; sicchè la quistione è assoluta, e non ha luogo. Ben puote ancora calunniare l'avversario, dicendo che, avvegnachè molti di. siderj si compiano nell'acquisto della scienza, mai non si tiene all'ultimo, ch' è quasi simile alla persezione di quello che non si termina, e che è pure uno. Ancora qui si risponde, che non è vero ciò che s'oppone, cioè che mai non si viene all'ultimo: che li nostri desideri naturali, siccome di sopra nel terzo trattato è mostrato, sono a certo termine discendenti: e

quel-

CONVITO DI DANTE quello della kienza è naturale, sicchè certo termine quello compie; avvegnachè pochi per mal camminare compiano la giornata. (1) E chi intende il Comentatore nel terzo dell'Anima, questo intende da dui; e però dice Aristotile nel decimo dell'Etica, contra sesmoni de poeti parlando, che l'uomo si deetraere alle divine cose quanto può; in che mostra che a certo fine bada la nostra potenza. E nel primo dell'Etica dice. che'l disciplinato chiede di sapere certezza nelle cose, secondochè la loto natura di certezza fi riceva; in che mostra che non solamente è della parte dell'uomo desiderante, ma deess fine attendere dalla parte del fuo scibile desiderato; e però Paolo dice: non più sapene, che sapere si convenga, ma sapere a misura. Sicchè per qualunque modo il desiderare della scienza si prende o generalmente, o particularmente, a persezione viene; e però la scienza persetta è nobile persezione: e per suo desiderio sua perfezione non perde, come le maladette ricchezze, le quali, come nella loro possessione siano dannose, brievemente è da mostrare; che è la terza nota della loro impersezione. Puossi vedere la loro possessione essere dannosa per due ragioni: l'una che è cagione di male: l'altra che è privazione di bene. Cagione è di male, che fa pure vegghiando lo possessore timido, e odioso. Quanta paura è quella di colgi. she appo sè sonte ricchezza in camminando, in soggiornando, non pur vegghiando, ma dormendo, non pur di perdere l' avere, ma la persona per l'avere! Ben lo sanno li miseri mercatanti che per lo mondo vanno, che le foglie che 'l vento famenare, li sa tremare, quando seco ricchezze portano: e quando sanza esse sono, pieni di sicurtà cantando, e ragionando fanno loro cammino più brieve. E però dice il Savio: se voto camminatore entrasse nel cammino, dinanzi a' ladroni canterebbe. E iciò virole dire Lucano nel quinto libro, quando commenda la povertà di sicuranza, dicendo: o sicura facultà della povera vita! o stretti abitacoli, e masserizie! o non ancora inrese ricchezze delli Dei l'a'quali tempi, e a'quali muri poteo questo avvenire, cioè non temere con alcuno tumulto, bussando la mano di Cesare? E quello dice Lucano, quando ritrae, come Cesare di notte alla casetta del pescatore: Amicias venne per passare il mare Adriano. E quanto odio è quello, che ciascuno al posseditore della ricchezza porta, o per invidia, o per desiderio

<sup>(1)</sup> E chi intende il Comeniatore pois. L'istesso Dante Inf. Canto 4. hel terzo kell' Anima. Il Comentato- Averrois, che il gran comento feo.

Convito bi Dante. di prendere quella possessione? Certo tanto è, che moste volte contra alla debita pietà il figlio alla morte del padre intende: e di questo grandissime, e manifestissime sperienze possono avere i Latini, e dalla parte di Po, e dalla parte di Tevero. E però Boezio nel secondo della sua consolazione dice: per certo l'avarizia fa gli uomini odiosi. Anche è privazione di bene la loro possessione; che possedendo quelle, larghezza non si sa, che è virtù, la quale è perfetto bene, e la quale sa gli nomini splendienti, e amati; che non può essere possedendo quelle, ma quelle lasciando di possedere. Onde Boezio nel medesimo libro dice: allora è buona la pecunia, quando trasmutata negli altri per uso di larghezza, più non si possiede. Perchè assai è manifesto la loro viltà per tutte le sue note; e però l' nomo di diritto appetito, e di vera conoscenza quelle mai non ama: e non amandole, non si unisce ad esse; ma quelle sempre di lungi da se essere vuole, se non in quanto ad akuno necessario servigio sono ordinate: ed è cosa ragionevole, perocchè il perfetto collo mperfetto non si può congiugnere. Onde vedemo, che la torta linea colla diritta non si congiugne mai: e se alcuno congiugnimento v'è; non è da linea a linea, ma da punto a punto. E però seguita che l'animo, ch' è diritto, cioè d'appetito verace, cioè di conoscenza, per loro perdita non si disface; siccome il testo pone in fine di questa parte. E per questo effetto intende di provare il testo, ch' elle sieno siume corrente di lungi dalla diritta torre della ragione ovvero di nobiltà: e per questo, che esse divizie non possono torre la nobiltà a chi l'ha. E per questo modo disputasi, e ripruovasi contro alle ricchezze per la presente Canzone.

Riprovato l'altrui errore, quanto è in quella parte che alle ricchezze s' appoggiava, in quella parte che tempo diceva
essere cagione di nobiltà, dicendo: Antica ricchezza: e questa riprovagione si sa in questa parte che comincia: Nè voglion, che vil uom gentil divegna. E in prima si riprova ciò
per una ragione di costoro medesimi, che così errano: poi a
maggiore loro consusione, questa loro ragione anche si distrugge: e ciò si sa quando dice: Ancor segue di ciò, che manzi bo
messo. Ultimamente conchiude; manisesto essere lo loro errore; e però essere tempo d'intendere alla verità: e ciò si sa,
quando dice: Perchè a ntelletti sani. Dico adunque: Nè voglion,
che vil uom gentil divegna. Dov' è da sapere che opinione di
questi erranti è, che uomo prima villano, mai gentile uomo
dicer non si possa: e uomo che siglio sia di villano, similmente mai dicere non si possa gentile; e ciò rompe la loro

sentenzia medesima, quando dicono che tempo si richiede a mobiltà, ponendo questo vocabolo antico; perocch'è impossibi. le per processo di tempo venire alla generazione di nobiltà per quella loro ragione che detta è, la qual toglie via, che villano nomo mai non possa essere gentile per opera che saccia, o per alcuno accidente: e toglie via la mutazione di villan padre in gentil figlio; che se'l figlio del villano è pur villano, e'l figlio fia pur figlio villano; e così fia anche villano, e anche suo figlio; e così sempre mai non savrà trovare, laddove nobiltà per processo di tempo si cominci. E se l'avverfario volendosi difendere, dicesse che la nobilità si comincerà in quel tempo, che si dimenticherà il basso stato degli anticessori; rispondo che ciò sia contro a loro medesimi, che pur di necessitade quivi sarà trasmutazione di viltà in gentilezza, d'uno uomo in altro, o di padre a figlio, ch'è contro a ciò che essi pongono. E se l'avversario pertinacemente si disen. desse, dicendo che ben vogliono questa trasmutazione potersi fare, quando il basso stato degli anticessori corre in obblivione; avvegnachè'l testo ciò non curi, degno è che la chiosa a ciò risponda. E però rispondo così: che di ciò che dicono, seguono quattro grandissimi inconvenienti, sicchè buona ragione essere non può. L'uno si è, che quanto la natura umana fosse migliore, tanto sarebbe più malagevole, e più tarda generazione di gentilezza, ch'è massimo inconveniente; conciossia commemorata la cosa, che quanto è migliore, tanto è più cagione di bene: e nobiltà in tra li beni sia commemorata: e che ciò fosse, così si pruova. Se la gentilezza, ovvero nobiltà che per una cosa intendo, si generasse per obblivione, più tosto sarebbe generata la nobiltà: e quanto gli uomini fossono più smemorati, tanto più tosto ogni obblivione verrebbe; dunque, quanto gli uomini imemorati più fossero, più tosto sarebbero nobili; e per contrario, quanto con più buona memoria, tanto più tardi nobili sarebbero. Lo secondo si è, che nulla cosa fuori degli uomini questa distinzione si potrebbe fare, cioè nobile o vile, ch'è molto inconveniente; conciossiacosachè in ciascuna spezie di cose veggiamo la immagine di nobiltà, e di viltà; onde spesse volte diciamo uno nobile cavallo, e uno vile; e uno nobile falcone, e uno vile; e una nobile margherita, e una vile. E che si non potesse sare questa di-Unzione, così si pruova. Se la obblivione delli bassi anticessori è cagione di nobilia: e ovunque bassezza d'antecessori mai non fu, non può essere la obblivione di quelli, conciossiaco. sachè la obblivione sia corruzione di memoria: e in questi al-B b 2

tri animali, e piante minore bassezza, e altezza non si noti: perocchè in uno sono naturati solamente, e d'iguale stato in loro generazione di nobiltà essere non può, e così nè viltade: conciossiacosachè l'una e l'altra si guardi come abito, e privazione che sono a uno medesimo suggetto possibili; e però in loro dell'una e dell'altra non potrebbe essere distinzione. E se l'avversario volesse dire, che nell'altre cose nobiltà s'intende per la bontà della cosa; ma negli uomini s'intende, perchè di sua bassa condizione non è memoria; risponder si vorrebbe, non colle parole, ma col coltello a tanta bestialità, quanta è dare alla nobiltà dell'altre cose bontà per cagione, e a quella degli uomini per principio di dimenticanza. Il terzo si è, che molte volte verrebbe prima il generato, che'l generante; ch'è del tutto impossibile: e ciò si può così mostrare. (1) Pognamo, che Gherardo da Cammino fosse stato nepote del più vile villano che mai bevesse del siele, o del cagnano: e la obblivione ancora non fosse del suo avolo venuta; chi sarà oso di dire, che Gherardo da Cammino fosse vile uomo? e chi non parlerà meco dicendo, quello essere stato nobile? Certo nullo, quanto vuole, sia presuntuoso; ch' egli fu, e fia sempre la sua memoria. E se la obblivione del suo basso anticessore non sosse venuta, siccome s'oppone : ed ella sosse grande di nobiltà: e la nobiltà in lui si vedesse così apertamente, come aperta si vede, prima sarebbe stata in lui, che'l generante suo sosse stato; e questo è massimamente impossibile. Il quarto si è, che tale nomo sarebbe tenuto nobile morto, che non fu nobile vivo; che più inconveniente essere non potrebbe: e ciò si mostra. Pognamo che nella età di Dardanio de' suoi anticessori bassi fosse memoria : e pognamo che nella età di Laumedon quella memoria fosse disfatta, c venuta l'obblivione; secondo la opinione avversa, Laumedon tue gentile, e Dardanio fue villano in loro vita. Noi, alli qua-

(1) Pognamo, che Gherardo dal Spettacoli, attribuiti a Marziale, ove Cammino fosse stato nepote del più fall' Epigr. 3. si legge: vile villano, che mai bevesse del sele o del cagnano. Gberardo da Camino, v'è chi vuole, che sia Gberardo da Camerino. Io non ho ritrovata alcuna notizia, tanto intormo alla prima, che alla seconda demome di due fiumi, ma di piccola la quate disse.

sinomanza. Sile si trova nel Vene
sinomanza. Sile si trova nel Vene
sino Una simila sino della la Bistonia neve yziano. Una simile frase è usata dall' Autore degli Epigrammi sopra glill

Et qui prima bibit deprensi flumina Nili -Es quem suprema Tetbyos unda ferit. Il che fu gentilissimamente imitato

dal nostro elegante Poeta Senator nominazione. Sielo. al. file, forse Vincenzio da Filicaja nella sua Canmeglio. Sile e Cagnano è indizio del zone sopra l'Assedio di Vienna, nel-

E quel che'l Nilo e che l'Orense

li la memoria de loro anticessori, dico di la da Dardanio, vivendo fosse villano, e morto sia nobile, non è contro a ciò che 11 dice, Dardanio essere stato figlio di Giove; che ciò è favola, della quale, filosoficamente disputando, curare non si dec; e pur se volesse alla favola fermare l'avversario, di certo quello che la favola cuopre, disfà tutte le sue ragioni. E così è manisesto la ragione, che ponea la obblivione causa di nobiltà esser falsa ed erronea.

Dappoiche per la loro medesima sentenzia la Canzone ha riprovato, tempo non richiedersi a nobilità; incontanente seguita a confondere la (\*) premessa loro opinione, acciocchè di loro false ragioni nulla ruggine rimanga nella mente che alla verità sia disposta: e questo sa quando dice: Ancor segue di ciò, che 'nnanzi ho messo. Ov' è da sapere che se uomo non si può fare di villano gentile, o di vile padre non può nascere gentil figlio, siccome messo è dinanzi per loro opinione : che delli due inconvenienti, l'uno seguire conviene: l'uno si è, che nulla nobilità sia: l'altro si è, che'l mondo sempre sia stato con più uomini, sicchè da uno solo la umana generazione discesa non sia. E ciò si può mostrare, se nobilità non si genera di nuovo, siccome più volte è detto, che la loro opinione vuole, non generandola di vile uomo in lui medesimo, nè di vile padre in figlio, sempre è l'uomo tale, quale nasce, e tale nasce quale il padre: e così questo processo d'una condizione è venuto infino dal primo parente; perchè tale, quale fu il primo generante, cioè Adamo, conviene essere tutta la umana generazione, che da lui alli moderni non si può trovare per quella ragione alcuna trasmutanza; (2) dunque se esso Adamo fu nobile, tutti siamo nobili: e se esso su vile, tutti siamo vili; che non è altro che torre via la distinzione di queste condizioni, e così è torre via quelle. E questo dice che di quello, ch'è messo dinanzi, seguita, Che sien tutti gentili, ovver villani. E se questo non è, pure alcuna gente è da dire nobile, e alcuna da dire vile di necessità. Dappoichè

le sue Prose, libr. 3. pag. 1 45. nell' Edi- onde si veda, quanto sia facile l' zione del Giolito 1556, si serve di errare nel formar regole sopra di questo luogo di Dante, per dimo-firare che lui possa essere ancora primo caso; ma egli si servi dell'

e dico che tempo è d'aprire gli occhi alla verità: e questo dice, quando dico; E voglio dire omai, siccom io sento. Dico adunque, che per quello che detto è, è manisesto alli sani intelletti, che i detti di costoro sono vani, cioè sanza midolla di verità: e dico sani non sanza cagione. Onde è da sapere

che

CONVITO DI DANTE. che lo nostro intelletto si può dire sano, e infermo. E dico intelletto per la nobile parte dell'anima nostra, (1) che comune vocabolo Mente si può chiamare, Sano dire si può, quando per malizia d'animo o di corpo impedito non è nella sua operazione: che è, conoscere quello che le cose sono, siccome vuole Aristotile nel terzo dell'Anima. Che, secondo la malizia dell'anima, tre orribili infermitadi nella mente degli uomini ho vedute: l'una è di naturale sustanza causata; che sono molti tanto presuntuosi, che si credono tutto sapere, e per questo le non certe cose affermano per certe: lo qual vizio Tullio massimamente abbomina nel primo delli Offici, e Tommaso nel suo Contra' Gentili, dicendo: Sono molti tanto di suo ingegno presuntuosi, che credono col suo intelletto potere misurare tutte le cose, stimando tutto vero quello che a loro pare, falso quello che a loro non pare: e quinci nasce che mai a dottrina non vengono, credendo da se sufficientemente essere dottrinati: mai non domandano, mai non ascoltano, disiano essere domandati, e anzi, la domandagione compiuta, male rispondono. E per costoro, dice Salamone nelli Proverbj: Vedesti l'uomo ratto a rispondere? di lui stoltezza, più che correzione è da sapere. L'altra è di naturale pusillanimità causata; che sono molti vilmente ostinati, che non possono credere, nè per loro nè per altrui si possano le cose sapere: e questi cotali mai per loro non cercano, nè ragionano mai: quello che altri dice, non curano. E contro a costoro Aristotile parla nel primo dell' Etica dicendo, quelli essere insufficienti uditori della morale filosofia. Costoro sempre, come bestie, in grossezza vivono, d'ogni dottrina disperati. La terza è da levitade di natura causata; che sono molti di sì lieve fantalia, che in tutte le loro ragioni trasvanno, e anzichè fillogizzino, hanno chiuso: e di quella conclusione vanno trasvolando nell'altra, e pare loro sottilissimamente argomentare: e non si muovono da neuno principio: e nulla cosa veramente veggiono vera nella loro immagine. E di costoro dice il Filosofo, che non è da curare, nè d'avere con essi faccenda; dicendo nel primo della Fisica, che contro a quelli che niega li principi, disputare non si conviene. E di questi cotali sono molti idioti che non saprebbono l'ABC, e vorrebbono disputare in Geometria, in Astrologia, e in Fisica. E secondo malizia, ovvero disetto di corpo, può essere la mente non sana: quando per difetto d'alcuno principio dalla

( 1 ) she comune vocabolo. al. che di comune vocabolo.

nativitade, siècome mentecatti: quando per l'alterazione del celebro, siccome sono frenetici. E di questa infermitade della mente intende la legge, quando lo Inforzato dice: in colui che sa testamento, di quel tempo, nel quale il testamento sa, sanitade di mente, non di corpo. E addomandato, perchè a quelli intelletti che per malizia d'animo, o di corpo infermi, non sono liberi, espediti, e sani alla luce della verità: dico essere manisesta la opinione della gente che detto è esser vana, cioè sanza valore. Appresso soggiugne che io così li giudico salsi, e vani, e così li riprovo: e ciò si sa, quando si dice: E io così per salsi li ripruovo. E appresso dico ch'è da venire alla verità mostrare: e dico che mostrare quello, cioè che cosa è gentilezza, e come si può conoscere l' uomo, in cui essa è e ciò dico quivi: E dicer voglio omai, secom' io sento.

Lo Rege si letisicherà in Dio, e saranno lodati sutti quel-

Lo Rege si letificherà in Dio, e saranno lodati sutti quelli che giurano in lui; perocchè serrata è la bocca di coloro, che parlano le inique cose. Queste parole posso io qui veramente proporre; perocchè ciascuno vero Rege dee massimamente amare la verità. Ondo è scritto nel Libro di Sapienzia: amate il lume di Sapienzia, voi, che siete dinanzi alli popoli: e lume di Sapienzia è essa verità. Dico adunque che però si rallegrerà ogni Rege, che riprovata è la falsissima, e dannosissima opinione delli malvagi, ed ingannatori uomini, che di nobiltà hanno infino a ora iniquamente parlato. Conviensi procedere al trattato della verità, secondo la divisione fatta di sopra nel terzo Capitolo del presente trattato. Questa seconda parte adunque comincia: Dico, ch'ogni virtù principalmente. Intende diterminare d'essa nobiltà, secondo la verità: e partesi questa parte in due; che nella prima s'intende mostrare che è questa nobiltà: e nella seconda, come conoscere si può colui, dov'ella è: e comincia questa parte seconda: L' anima, cui adorna esta bontate. La prima parte ha due parti, ancorachè nella prima si cercano certe cose che sono mestiere a vedere la difinizione di nobiltà: nella seconda si cerca della sua difinizione: e comincia questa seconda parte: E gentilezza, dovunque vertute. A persettamente entrare per lo trattato è prima da vedere due cose: L'una, che questo vocabolo nobiltà s'intende solo semplicemente considerato: 1 altra è, perchè via sia da camminare a cercare la prenominata difinizione. Dico adunque che se volemo riguardo avere dalla comune consuetudine di parlare, per questo vocabolo nobilta s' intende perfezione di propia natura in ciascuna cosa ; onde non pur dell' uomo è predicata; ma eziandio di tutte

cose; che l'uomo chiama nobile pietra, nobile pianta, nobile, cavallo, nobile falcone, qualunque in sua natura si vede essere perfetta. E però dice Salamone nell' Ecclesiastico: beata la terra, lo cui Re è nobile; che non è altro a dire, se non: lo cui Re è persetto, secondo la persezione dell'anima, e del corpo; e così manifesta per quello che dice dinanzi, quando dice: guai a te, terra, lo cui Re è pargolo, cioè non perfetto uomo: e non è pargolo uomo pur d'etade, ma per costumi disordinati, e per difetto di vita, siccome n'ammaestra il Filosofo nel primo dell'Etica. Ben sono alquanti folli che credono, che per questo vocabolo, nobile, s'intenda essere da molti nominato, e conosciuto: e dicono che vien da uno verbo che sta per conoscere, cioè nosco: e questo è falsissimo; che se ciò fosse, quelle cose che più fossero nominate, e conosciute in loro genero, più sarebbero in loro genero nobili: e così la guglia di San Piero sarebbe la più nobile pietra del Mondo: e Asdente, il calzolajo di Parma, sarebbe più nobile, che alcuno suo cittadino: e Albuino della Scala sarebbe più nobile, che Guido da Castello di Reggio; che ciascuna di queste cose è falsissima: e però è falsissimo che nobile vegna da conoscere; ma viene da non vile; onde nobile è quasi non vile. Questa persezione intende il Filososo nel settimo della Fisica, quando dice: ciascuna è massimamente perfetta, quando tocca, e aggiugne la sua vertù propia: e altra è massimamente persetta, secondo sua natura, Onde allora lo circolo si può dicere persetto, quando veramente è circolo; cioè quando aggingne la sua propia vertù : e allora è in tutta sua natura: e allora si può dire nobile circolo, e questo è quando in esso è un punto, il quale igualmente sia distante dalla circunferenza, sua vertù parte per lo circolo che ha figura d'uovo, non è nobile, e quello che ha figura di presso che piena luna, perocchè non è in quello fua natura perfetta. E così manifeltamente veder si può che generalmente questo vocabolo, cioè nobiltà dice in tutte cose perfezione di loro natura: e quello è quello che primamente si cerca, per meglio entrare nel trattato della parte che sporre s' intende. Secondamente è da vedere, com' è da chiamare, e a trovare la difinizione dell'umana nobilitade, alla quale intende il presente processo. Dico adunque che, conciossiacosachè in quelle cose che sono d'una spezie, siccome sono tutti gli uomini, non si può per li principi essenziali la loro ottima perfezione difinire, conviensi quella difinire, e conoscere per li loro essetti; e però si legge nel Vangelio di San

Matteo, quando dice Cristo: guardatevi da falsi Proseti; alli frutti loro conoscerete quelli. E per lo cammino diritto è da vadere questa difinizione, che cercando si va, e per li frutti che sono vertù morali, e intellettuali, delle quali essa nostra nobiltade è seme, siccome nella sua difinizione sarà pienamente manisesta. E queste sono quelle due cose, che vedere si convenia, prima che ad altre si procedesse, siccome in questo Capitolo di sopra si dice.

Appresso che vedute sono quelle due cose, che parevano utili a vedere, prima che sopra il testo si procedesse, ad esso sporre è da procedere: e dice, e comincia adunque: Dico, che ogni vertù principalmente Vien da una radice: Vertute intendo, che fa l'uom felice In sua operazione: e soggiugno: Questo è secondoche' l' Etica dice, Un' abito eligente; ponendo tutta la difinizione della morale vertù, secondochè nel secondo dell'Etica è per lo Filosofo difinito: in che due cose principalmente s' intende: l'una è, che ogni vertù vegna da uno principio: l'altra si è, che queste egni vertù sieno le vertù morali, di cui si parla: e ciò si manisesta, quando dice: Questo è, secondochè l' Etica dice. Dov'è da sapere che propiissimi nostri frutti sono le morali vertà; perocchè da ogni canto sono in nostra podestà: e queste diversamente da diversi Filosofi sono distinte, e numerate. Ma perocchè in quella parte, dove aperse la bocca la divina sentenzia d'Aristotile, da lasciare mi pare ogni altrui sentenzia; volendo dire, quali queste sono brievemente, secondo la sua sentenzia, trapassero di quelle ragionando. Queste sono undici vertù, dal detto Filosofo nomate. La prima si chiama Fortezza, la quale è arme e freno a moderare l' audacia, e la timidità nostra nelle cose che sono correzione della nostra vita. La seconda è Temperanza, ch'è regola e freno della nostra golosità, e della nostra soperchievole attinenza nelle cose che conservano la nostra vita. La terza si è Liberalità, la qual'è moderatrice del nostro dare, e del nostro ricevere le cose temporali. La quarta si è Magnificenza, la qual'è moderatrice delle grandi spese, quelle facendo, e sostenendo a certo termine. La quinta si è Magnanimità, la quale è moderatrice, e acquistatrice de'grandi onori, e sama. La sesta si è Amativa d'onore, la qual'è moderatrice, e ordina noi agli onori di questo mondo. La settima è Mansuetudine, la quale modera la nostra ira, e la nostra troppa pazienzia contra gli nostri mali esteriori. La ottava si è Astabilità, la quale sa noi ben convenire co gli altri. La nona si è chiamata Verità, la quale modera noi dal vantare noi, oltrechè

204 Seno più comuni, e più sapute, e più richieste che l'akre, e unità nell'aspetto di fuori; utile, e convenevole su più per quello cammino procedere, che per l'altro; che così bene si verrebbe alla conoscenza delle api per lo frutto della cera ragionando, come per lo frutto del mele, tuttoche l' uno e l'altro da loro procede.

Nel precedente Capitolo è terminato, come ogni vertù morale viene da uno principio, cioè buona e abituale elezione: e ciò importa il testo presente infino a quella parte, che comincia: Dice, che nobiltade in sua ragione. In questa parte adunque si procede per via probabile, a sapere che ogni sopraddetta vertù, fingularmente, ovver generalmente presa, procede da nobiltà, siccome effetto di sua cagione: e sondassi sopra una proposizione filosofica che dice, che quando queste due cose si truovano convenire in una, che ambo queste si deono riducere ad alcuno terzo, ovvero l'una all'altra, siccome effetto a cagione; perocchè una cosa, auta prima, e per se, non può essere, se non da uno: e se quelle non sossero ambedue effetto d'un terzo, ovver l'una dell'altra, ambedue avrebbero quella cosa prima, e per se; ch'è impossibile. Dice adunque che nobilitate, e vertute cotale, cioè morale, convegnono in questo; che l'una e l'altra importa loda di colui, di cui si dice: e dicono, quando dice: Perchè in medefmo detto Convengono ambedue ch' en d'uno effetto; cioè lodare, e credere pregiato colui, cui esser dicono. E poi conchiude, prendendo la vertù della soprannotata proposizione, e dice: che però conviene l'una procedere dall'altra, ovvero ambe da un terzo: e soggiugne che piuttosto è da presumere l'una venire dall'altra, ovvero ambe da terzo, s'egli pare che l'una vaglia quanto l'altra, e più ancora: e ciò dice: Ma se l'ana val vid, che l'altra vale. Ov'è da sapere che qui non si procede per necessaria dimostrazione, siccome sarebbe a dire, se il freddo è generativo dell'acqua: e noi vedemo i nuvoli di sì bella e convenevole induzione, che se in noi sono più cose laudabili, e in noi è il principio delle nostre lode ragionevoli: e questo a questo principio reducere, e quello che comprende più cose, più ragionevolmente si dee dire, principio di quelle, che quello principio da lui; che lo piè dell' albero che tutti gli altri rami comprende, si dee principio dire, e cagione di quelli, e non quelli di lui: e così nobiltà comprende ogni vertù, siccome cagione effetto comprende molte altre nostre operazioni laudabili, si dee avere per tale, che la vertù ha da redurre ad essa prima, che ad altro terzo, che in noi

ũã ⊾

sia. Ultimamente dice, ch' è quello ch' è detto; cioè: che ogni vertù morale venga da una radice: e che vertù cotale, e nobiltà, convengano in una cosa, com'è detto di sopra; e che però si convegna l'una redurre all'altra, ovvero ambe a un terzo: e che se l'una vale quello che l'altra, e più di quella, procede maggiormente, che d'altro terzo tutta sia per opposito, cioè ordito, e apparecchiato a quello che per innanzi s'intende: e così termina questo verso e questa presente parte.

Poiche nella precedente parte sono pertrattate tre certe cose determinare, ch'erano necessarie a vedere, come definire si possa questa buona cosa, di che si parla; procedere si conviene alla seguente parte, che comincia: E' gentilezza, documque vertute. E questa si vuole in due parti reducere. Nella prima si pruova certa cosa che dinanzi è toccata, e lasciata non provata: nella seconda conchiudendo si truova questa difinizione che cercando si va: e comincia questa seconda parte: Dunque verrà come dal nero il perso. Ad evidenza della prima parte da reducere a memoria è, che di sopra si dice che se nobiltà vale, e si stende più che vertù; piuttosto procederà da essa: la qual cosa ora in questa parte pruova ciò che nobiltà più si stenda, e rende esempro del Cielo, dicendo, che dovunque è vertù, quivi è nobiltà. E quivi si vuole sapere che siccom'è scritto in ragione, e per regola di ragione si tiene, quelle cose che per se sono maniseste, non è mestieri di pruova, e nulla n'è più manifesta che nobiltà essere, dov'è vertù; ciascuna cosa volgarmente vedemo in sua natura nobile essere chiamata. Dice adunque: Siccom'è Cielo, dovunqu'è la Stella, e non è questo vero e converso, cioè rivolto, che dovunque è cielo sia la stella; così è nobiltate dovunque vertù, e non vertù dovunque nobiltà. E con bello, e convenevole esempro, che veramente è cielo, nel quale molte e diverse stelle rilucono, riluce in essa le intellettuali, e le morali vertù: riluce in essa le buone disposizioni, da natura date, cioè pietà e religione: le laudabili passioni, cioè vergogna e misericordia e altre molte: riluce in essa le corporali bontadi, cioè bellezza, fortezza, e quasi perpetua valitudine: e tante sono le sue stelle, che del cielo si stendono, che certo non è da maravigliare, se molti e diversi trutti fanno nella umana nobiltà, tante sono le nature e le potenzie di quelle, in una sotto una semplice sustanza com-

( I ) per opposite. al. proposite.

è allora frutto di vera nobiltà.

Quando appresso seguita: Dunque verrà, come dal nero il perso; procede il testo alla difinizione di nobiltà, la quale si cerca, e per la quale si potrà vedere che è questa nobiltà, di
che tanta gente erroneamente parla. Dice adunque, conchiudendo da quello che dinanzi detto è: dunque ogni vertute,
Ovvero il gener lor, cioè l'abito elettivo, consistente nel mezzo, verrà da questa, cioè nobiltà. E rende esempro nelli colori, dicendo: Siccome il perso dal nero discende; così questa, cioè vertà, discende da nobiltà. Il perso è un colore,
misto di porpureo e di nero; ma vince il nero, e da lui se
dinomina. E così la vertù è una cosa mista di nobiltà e di
passio-

quando, dopo il fallo, nel viso loro vergogna si dipigne, ch'

passione; ma perchè la nobikà vince quella, e la vertù, denominata da essa, ee appellata bontà. Poi appresso argomenta per quello che detto è, che nessuno, per poter diren io sono di cotale schiatta; non dee credere essere con essa, se questi frutti non sono in lui. E rende incontanente ragione, dicendo che quelli che hanno quella grazia, cioè questa divina cosa, sono quasi come Dei, sanza macola di vizio: e ciò dare non può, se non Iddio solo, appo cui non è scelta di persone, siccome le Divine Scritture manifestano. E non paja troppo alto dire ad alcuno, quando si dice: Perchè son quasi Dei; che, siccome di sopra nel settimo Capitolo del terzo trattato si ragiona, così come nomini sono vilissimi e bestiali, così uomini sono nobilissimi e divini. E ciò pruova Aristotile nel fottimo dell'Etica per lo testo d'Omero Poeta; (\*) sicchè non dica quelli degli Uberti di Firenze, nè quelli de' Visconti di Melano: perch'io sono di cotale schiatta, io sono nobile; che il divino seme non cade in ischiatta, cioè in istirpe, ma cade nelle singulari persone nobili: e, siccome di sotto si proverà, la stirpe non sa le fingulari persone nobili; ma le singulari persone fanno nobile la stirpe. Poi quando dice: Che solo Iddio all'anima la dona; ragione è del suscettivo, cioè del suggetto, dove questo divino dono discende, ch'è bene divino dono, secondo la parola dell'Apostolo: ogni ottimo dato, e ogni dono persetto di suso viene, discendendo dal Padre de lumi. Dice aduaque, che Iddio solo porge questa grazia all'anima di questi, cui vede stare perfettamente nella sua persona, acconcio e disposto a questo divino atto ricevere; che, secondochè dice il Filosofo nel secondo dell'Anima, le cose convengono essere disposte alli loro agenti, e ricevere li loro atti; onde se l'anima è imperfettamente posta, non è disposta a ricevere questa benedetta, e divina infusione: siccome, se una pietra margarita è male disposta, ovvero impersetta, la vertù celestiale ricevere non può: siccome disse quel nobile Guido Guinizzelli in una fua Canzone, che comincia:

Al cor gentil ripara sempre amore.

Puote adunque l'anima stare non bene nella persona per manco di complessione, e sorse per manco di temporale: esin questa cotale questo raggio divino mai non risplende. E possono

<sup>(1)</sup> Siechd non diea quelle degle Uberte de Firenze, no quelle de' Visconte de Milano: perch' to sono mobile, ec. Nota, che a' tempi di lii d'Italia.

dire questi cotali, la cui anima è privata di questo lume; che essi sieno, siccome valli volte ad aquilone, ovvero spelonshe sotterrance, dove la luce del Sole mai non discende, se non ripercossa da altra parte, da quella illuminata. Ultimamente conchiude, e dice che per quello che dinanzi è detto, cioè che le vertù sono frutto di nobiltà: e che Iddio questa metta nell' anima che bene siede; che ad alquanti, cioè quelli che hanno intelletto, che son pochi, è manisesto che nobiltà umana non sia altro che seme di felicità, Messa da Dio nell' anima ben pe-Ra; cioè lo cui corpo è d'ogni parte disposto persettamente. Che se le vertù sono frutto di nobiltà, e selicità, e dolcezza comparata; manisesto è, essa nobiltà essere sementa di felicità, come detto è. E se ben si guarda questa difinizione, tutte e quattro le cagioni, cioè materiale, formale, efficente, e sinale comprende: materiale, in quanto dice: nell'alma ben posta; che materia è suggetto di nobiltà: formale comprende, in quanto dice; Che è seme: efficente, in quanto dice: Messa da Dio nell'anima: finale, in quanto dice: di felicità. E così è difinita questa nostra bontà, la quale in noi similemente discende da somma, e spirituale vertù, come vertute in pietra, da corpo nobilissimo celestiale.

Acciocche più perfettamente s'abbia conoscenza dell' umana bontà, secondochè in noi è principio di tutto bene, la quale nobiltà si chiama; da chiarire è in questo speziale capitolo, come questa bontà discende in noi: e prima per modo naturale, e poi per modo Teologico, cioè Divino e spirituale. In prima è da sapere che l'uomo è composto d'anima, e di corpo; ma dell'anima è in quella, ficcome detto è, che è a guisa di semente della vertù divina. Veramente per diversi filosofi della differenza delle nostre anime fu diversamente ragionato; che Avicenna, e Agazel vollero che esse da loro, e per loro principio fossero nobili, e vili. Plato, e altri vollero che esse procedessero dalle stelle, e sossero nobili, e più e meno, secondo la nobiltà della stella. Pittagora volle che tutte sossero d'una nobiltà, non solamente le umane, ma colle umane, quelle degli animali bruti, e le piante, e le forme delle minere: e disse che tutte le differenze delle corpora, e forme, se cialcuno fosse a difendere la sua opinione, potrebbe essere che la verità si vedrebbe essere in tutte; ma perocchè nella prima faccia pajono un poco lontane dal vero, non secondo quelle procedere si conviene, ma secondo l'opinione d'Aristotile, e delli Peripatetici. E però dico che quando l'umano seme cade nel suo recettacolo, cioè nella matrice, esso porta seco la

209

vertù dell'anima generativa, e la vertù del cielo, e la vertù degli elementi legata, cioè la complessione matura: e dispone la materia alla vertù formativa, la quale diede l'anima generante alla vertù formativa: prepara gli organi alla vertù celestiale, che produce della potenzia del seme l'anima in vita: la quale incontanente produtta, riceve dalla vertù del motore del Cielo (1) lo intelletto possibile: il quale potenzialmente in se adduce tutte le forme universali, secondoché sono nel suo produttore, e tanto meno, quanto più è dilungato dalla prima intelligenzia. Non si maravigli alcuno s'i'parlo sì, che pare forte a'ntendere; che a me medesimo pare maraviglia, come cotale produzione si può pur conchiudere: e collo ntelletto vedere non è cosa da manisestare a lingua, lingua dico veramente volgare; perchè io voglio dire come l'Apostolo: o altezza delle divizie della sapienzia di Dio, come sono incomprensibili i tuoi giudici, e investigabili le tue vie! E perocchè la complessione del seme può essere migliore, e men buona : e la disposizione del seminante può essere migliore, e men buona : e la disposizione del cielo a questo effetto puote esser buona, emigliore, e ottima, la quale sì varia le costellazioni che continovamente si trasmutano in contra, che dell'umano seme, e di queste vertù più pura anima si produce; e secondo la sua purità discende in essa la vertù intellettuale possibile, che detta è, e come detto è. E s'elli avviene che per la purità dell' anima ricevere, la 'ntellettuale vertù sia bene astritta e affoluta da ogni ombra porpurea; la divina bontà in lei multiplica, siccome in cosa sufficiente a ricevere quella: e quindi si multiplica nell'anima di questa intelligenzia, secondochè ricever può: e questo è quel seme di felicità, del quale al presente si parla. E ciò è concordevole alla sentenzia di Tullio in quello di Senettute, che parlando in persona di Catone dice: imperciò celestiale anima discese in voi, dell'altissimo abitacolo venuta in loco, lo quale alla divina natura, e alla eternitade è contrario: e in questa cotale anima è la vertù sua propia, e la intellettuale, e la divina, cioè quella influenzia che detto è; però è scritto nel libro delle Cagioni, ogni anima nobile ha tre operazioni, cioè animale, intellettuale, e divina. E sono alcuni di tali opinioni, che dicono: se tutte le precedenti vertù s'accordassero sopra la produzione d'una anima nella loro ottima disposizione, che tanto discenderebbe in quella della deità, che quasi sarebbe un'altro Iddio

<sup>(1)</sup> lo intelletto possibile.

Avrabbesi a dire passibile a differenza dell'intelletto agente.

incarnato: e quasi questo è tutto ciò che per via naturale dicere si può. Per via Teologica si può dire che, poichè la somma deità, cioè Iddio, vede apparecchiata la sua creatura a ricevere del suo beneficio, tanto largamente in quella ne mette, quanto apparecchiata è a ricevere. E perocchè da ineffabile carità vengono quelti doni: e la divina carità sia approplata allo Spirito Santo; e quindi è che chiamati sono Doni di Spirito Santo, li quali, secondochè gli distingue Isaia Profeta, sono sette, cioè: Sapienzia, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, e Timor di Dio. Oh buone biade! e buona e mirabile sementa! e oh ammirabile, e benigno seminatore che non attendi, se non che la natura umana (1) l'apparecthi la terra a seminare! oh beati quelli che tal sementa coltivano, come si conviene! Ov'è da sapere che'l primo, e più nobile rampollo che germogli di questo seme, per essere fruttifero, si è l'appetito dell'animo, il quale in Greco è chiamato bormen: e se questo non è buono culto, e sostenuto diritto per buona consuetudine, poco vale la sementa, e meglio sarebbe non essere seminato. E però vuole Santo Agustino, e ancora Aristotile nel secondo dell'Etica, che l'uomo s'ausi a ben fare, e a rifrenare le sue passioni; acciocchè questo tallo che detto è, per buona consuetudine induri, e rifrenisi nella sua rettitudine, sicchè possa fruttisicare, e del suo frutto uscire la dokezza della umana selicità.

Comandamento è delli morali filosofi che de' benefici hanno parlato, che l'uomo dee mettere ingegno, e sollicitudine in porgere i suoi benisici, quanto puote più, al ricevitore; ond' io volendo a cotale imperio essere obbediente, intendo questo mio Convito per ciascuna delle sue parti rendere utile, quanto più mi sarà possibile. E perocchè in questa parte occorre a me di potere alquanto ragionare; intendo che più utile ragionamento fare non si può a coloro che non la conoscono; che siccome dice il Filosofo nel primo dell'Etica, e Tullio in quello (1) di Bene del fine: male tragge al segno quelli che nol vede; e così mal può ire a questa dolcezza chi prima non l'avvisa. Onde, conciossiacosachè essa sia finale nostro riposo, per lo quale noi vivemo, e operiamo ciò che sacemo; utilissimo e necessario è, questo segno vedere, per dirizzare a quello l'arco della noftra operazione: e massimamente è da gridare quelli che a coloro, che non vogliono, la di-

<sup>(1)</sup> l'apparecchi. 2l. li apparecchi. 2l. apparecchi. (2) di Bene del fine. cioè del Fine di bene.

ca. Lasciando dunque stare l'opinione che di quello ebbe Epicuro filosofo, e di quello ch'ebbe Zenone; venire intendo sommariamente alla verace opinione d'Aristotile, e degli altri Peripatetici. Siccome detto è di sopra, della divina bontà, in noi feminata e infusa dal principio della nostra generazione, nasce un rampollo che li Greci chiamano bormen, cioè appetito d'animo naturale. E siccome nelle biade che, quando nascono, dal principio hanno quasi una similitudine, nell'erba essendo: e poi si vengono per processo dissimigliando; così queflo naturale appetito che la divina grazia surge nel principio. quasi si mostra non dissimile a quello che pur da natura nudamente viene; ma con esso, siccome l'erbata, quasi di diversi biadi si somiglia: e non pur gli uomini, ma negli uomini, e nelle bestie ha similitudine. E questo appare che ogni animale, siccome ello è nato, sì razionale come bruto, se medesimo ama: e teme e sugge quelle cose che a lui sono contrarie, e quelle odia, procedendo poi siccome detto è. E comincia una dissimilitudine tra loro nel procedere di questo appetito, che l'uno tiene un cammino, e l'altro un'altro, siccome dice l'Apostolo: molti corrono al palio, ma uno è quello che 'l prende. Così questi umani appetiti per diversi calli dal principio se ne vanno, e uno solo calle è quello che noi mena alla nostra pace; e però lasciando stare tutti gli altri, col trattato è da tenere dietro a quello che bene comincia. Dico adunque che dal principio se stesso ama, avvegnachè indistintamente: poi viene distinguendo quelle cose che a lui sono più amabili, e meno e più odibili: e feguita, e fugge e più e meno, secondochè la conoscenza distingue, non solamente nell'altre cose che secondariamente ama; ma eziandio distingue in se che ama principalmente: e conoscendo in se diverse parti, quelle che in lui sono più nobili, più ama quelle. E conciossiacosachè più parte dell'uomo sia l'animo che I corpo, quello più ama: e così amando sè principalmente, e per se l'altre cose, e amando di se la miglior parte; più manisesto è che più ama l'animo che'l corpo, o altra cosa: il quale animo naturalmente più che altra cosa dee amare " Dunque se la mente si dilata sempre nell'uso della cosa amata, ch'è frutto d'amore, in quella cosa che massimamente è amata, è l'uso massimamente dilettoso; l'uso del nostro animo è massimamente dilettoso a noi: e quello che massimamente è dilettoso a noi, quello è nostra felicità, e nostra beatitudine, oltre la quale nullo diletto è maggiore, nè nullo altro pare, siccome veder si può, chi ben riguarda la precedente ragio-

ne . E non dicesse alcuno che ogni appetito sia animo ; che qui s' intende animo solamente quello che spetta alla parte razionale, cioè la volontà, e lo 'ntelletto; sicchè, se volesse chiamare animo l'appetito sensitivo, qui non ha luogo, nè istanza può avere; che nullo dubita che l'appetito razionale non sia più nobile che'l sensuale, e però più amabile : e così è questo, di che ora si parla. Veramente l'uso del nostro animo è doppio, cioè pratico, e speculativo: pratico è, tanto quanto operativo, l'uno è dell'altro dilettissimo; avvegnachè quello del contemplare sia più, siccome di sopra è narrato. Quello del pratico si è operare per noi vertuosamente, cioè onestamente, con prudenzia, con temperanza, con fortezza, e con giustizia; quello dello speculativo si è non operate per noi, ma considerare l'opere di Dio, e della Natura: e questo è uno, e quell'altro è nostra beatitudine e somma selicità, siccome veder si può: la quale è la dolcezza del sopran. notato seme, siccome omai manifestamente appare, alla quale molte volte cotal seme non perviene per mal'essere coltivato, e per esser disviata la sua pullulazione : e similmente può esser per molta corruzione e cultura; che laddove questo seme dal principio non cade, si puote inducere del suo processo; sicchè perviene a questo frutto; ed è un modo quasi d'insetare l'altrui natura sopra diversa radice. E però nullo è che possa esfere scusato; che se di sua naturale radice uomo non acquista sementa, bene la può avere per via d'insetazione: così fosfero tanti quelli di patto che s'insetassero, quanti sono quelli che dalla buona radice & lasciano disviare. Veramente di questi usi l'uno è più pieno di beatitudine che l'altro, siccome è lo speculativo, il quale sanza mistura alcuna è uso della nostra nobilissima parte, e la quale per lo radicale amore, che detto è, massimamente è amabile, siccome lo 'ntelletto. E questa parte in questa vita persettamente lo suo uso avere non può: il quale avere è Iddio che è sommo intelligibile; se non-in quanto considera lui, e mira lui per li suoi effetti. E che noi domandiamo questa beatitudine per somma, e non altra, cioè quella della vita attiva, n'ammaestra lo Evangelio di Marco, se bene quello volemo guardare. Dice Marco, che Maria Maddalena, e Maria Jacobi, e Maria Salome, andarono per trovare il Salvatore al monimento; e quello non trovarono, ma trovarono un giovane vestito di bianco, che disse loro: voi domandate il Salvatore, e io vi dico che non è qui: e però non abbiate temenza; ma ite, e dite alli Discepoli suoi, e a Pietro, che ello li precederà in Galilea, e quivi le

vedrete, siccome vi disse. Per queste tre donne si possono intendere le tre sette della vita attiva, cioè li Epicuri, li Stoici, e li Peripatetici, che vanno al monimento, cioè al mondo presente ch'è ricettacolo di corruttibili cose: e domandano il Salvatore, cioè la beatitudine, e non la truovano; ma uno giovane truovano in bianchi vestimenti, il quale secondo la testimonianza di Matteo e degli altri, anche era Angelo di Dio; e però Matteo disse: l'Angelo di Dio discese del Cielo, vegnendo volse la pietra, e sedea sopr'essa, e'l suo aspetto era come folgore, e le sue vestimenta erano come neve. Questo Angelo è questa nostra nobiltà che da Dio viene, come detto è, che nella nothra ragione parla, e dice a ciascuna di queste sette, cioè a qualun. que va cercando beatitudine nella vita attiva, che non è qui; ma vada, e dicalo alli Discepoli e a Pietro, cioè a coloro che'l vanno cercando, e a coloro che sono sviati, siccome Pietro che l' avea negato, che in Galilea gli precederà; cioè che la beatitudine precederà noi in Galilea, cioè nella speculazione. Galilea è tanto a dire, quanto bianchezza. Bianchezza è un colo. re pieno di luce corporale, più che nullo altro; e così la contemplazione è più piena di luce spirituale, che altra cosa che quaggiù sia. E dice: e'precederà; e non dice: e'sarà con voi; a dare ad intendere che la nostra contemplazione a Dio fempre precede, nè mai lui giugnere potemo qui, il quale è nostra beatitudine somma. E dice: quivi lo vedrete, siccom' e' disse; cioè quivi avrete della sua doscezza, cioè della felicitade, siccome a noi è promesso qui; cioè siccome stabilito è, che voi aver possiate: e così appare che nostra beatitudine e questa felicità, di cui si parla, prima trovare potemo quasi imperfetta nella vita attiva, cioè nelle operazioni delle morali vertù; e poi nella persetta, quasi nelle operazioni delle intellettuali: le quali due operazioni sono vie spedite e dirittisfime a menare alla somma beatitudine, la quale qui non si puote avere, come appare poi per quello che detto è.

Poiche dimostrato è sufficientemente, e pare la difinizione di nobiltà, e quella per le sue parti, come possibil'è stato, è dichiarata, ficchè veder si puote omai, che è lo nobile uomo; da procedere pare alla parte del testo che comincia: L'anima; cui adorna esta bontate; nella quale si mostrano i segni, per li quali conoscere si può il nobile uomo che detto è. E dividesi questa parte in due: nella prima s' afferma che questa nobiltà luce e risplende per tutta la vita del nobile maniscitamente: nella seconda si mostra specificatamente nelli suoi splendori: e comincia questa seconda parte: Ubidente, soave, e ver-

CONVITO DI DANTE. gognosa. Intorno dalla prima parte è da sapere che questo seme divino, di cui parlato è di sopra, nella nostra anima incontanente germoglia, ( 1 ) mettendo e versificando per ciascuna potenzia dell' anima secondo la esigenza di quella. Germoglia dunque per la vegetativa, per la sensitiva, e per la razionale: e disbrançasi per le virtù di quelle tutte, dirizzando quelle tutte alle loro perfezioni : e in quelle sostenendosi sempre infino al punto, che con quella parte della noilra anima che mai non more, all'altissimo e gloriosissimo, seminando, al cielo ritorna: e questo dice per quella prima che detta è. Poi, quando dice: Ubidente, soave, e vergognosa; mostra quello, perchè potemo conoscere l' uomo nobile alli segni apparenti, che sono di questa bontate divina operazione. E partesi questa parte in quattro, secondochè per quattro etadi diversamente adopera, siccome per l'adolescenza, per la gioventute, per la senettute, e per lo senio: e comincia la seconda parte: In giovanezza temperata, e forte: la terza comincia: E nella sua senetta: la quarta comincia: Poi nella quarta parte della vita. In questa è la sentenzia di questa parte in generale, intorno alla quale si vuole sapere che ciascuno effetto, in quanto effetto è, riceve la similitudine della sua cagione quanto è più possibile di ritenere; onde, conciossiacosachè la nostra vita, siccome detto è, e ancora d'ogni vivente quaggiù sia causata dal cielo: e'l cielo a tutti questi cotali effetti, non per cerchio compiuto, ma per parte di quello a loro si scuopra; e così conviene che il suo movimento sia sopra, e siccome uno arco quasi tutte le vite ritiene : e dico ritiene, sì delli viventi, notando e volgendo, come degli altri convengono essere quasi ad immagine d'arco assimigliante. Tornando dunque alla nostra sola, della quale al presente s' intende, sì dico, ch'ella procede ad immagine di questo arco, montando, e discendendo. Ed è da sapere che questo arco di su sarebbe eguale, se la materia della nostra seminale complessione non impedisse la regola dell'umana natura; ma perocchè l'umido radicale meno e più è di megliore qualitade, e più a durare, che in uno altro effetto, il quale suggetto è nutrimento del calore che è nostra vita; avviene, che l'arco della vita d'uno uomo è di minore, e di maggio-

re tesa, che questo dell'altro, alcuna morte violenta, ovvero

<sup>(1)</sup> mettendo e versificando. I chi vuole che debba dire verzicare; Versificare, significa forse raggirars ma questa lezione non ho io ancoe serpeggiare per diverse parti. V'èl ra veduta in alcun testo.

per accidentale infertade affrettata; ma solamente quella che naturale è chiamata dal vulgo, e che è quello termine, del quale si dice per lo Salmista: ponesti termine, il quale passa. re non si può. E perocchè'l maettro della nostra vita Aristotile s'accorse di questo arco che ora si dice; parve volere, che la nostra vita non fosse altro che uno salire, e uno Icendere ; però dice in quello , dove tratta di giovanezza , e di vecchiezza, che giovanezza non è altro, se non accrescimento di quella, laddove sia il punto sommo di questo arco, per quella disagguaglianza che detta è di sopra, è forte da sapere; ma nelli più io credo tra il trentesimo, e'l quarantesimo anno: e io credo che nelli persoramenti naturati esso ne sia nel trentacinquesimo anno. E movemi questa ragione, che ottimamente naturato fue il no-Aro Salvatore Cristo, il quale volle morire nel trentaquattresimo anno della sua etade; che non era convenevole la Divinità stare in così dicrescione: nè da credere è ch'elli non volesse dimorare in questa nostra vita al sommo, poiche stato ch' era nel basso stato della puerizia: e ciò ne manifesta l'ora del giorno della sua morte, cioè di Cristo, che volle quella consomigliare colla vita sua; onde dice Luca, che era ora quasi sesta, quando morie, ch'è a dire lo colmo del di; onde si può comprendere per quello quasi, che al trentacinquesimo anno di Cristo era il colmo della sua età. Veramente questo arco, non pur per mezzo si distingue dalle seritture ; ma seguendo li quattro combinatori delle contrarie qualitadi, che sono nella nostra composizione, alle quali pare essere appropiata, dico, a ciascuna, una parte della nostra ctade, in quattro parti si divide, e chiamansi quattro etadi. La prima è Adolescenza, che s'appropia al caldo, e all'umido: la seconda si è Gioventute, che s'appropia al caldo, e al secco: la terza si è Senettute, che s'appropia al freddo, e al fecco: la quarta si è Senio, che s'appropia al freddo, e all'umido, secondochè nel quarto della Metaura scrive Alberto. A queste parti si fanno simigliantemente nell' anno; in Primavera, in Istate, in Autunno, e in Inverno. E nel dì, cioè infino alla Terza: e poi fino alla Nona, lasciando la Sesta nel mezzo di questa parte, per la ragione che si discerne : e poi fino al Vespro : e dal Vespro innanzi. E però (2) li Gentili, cioè li Pagani diceano, che 'l car-

(1) li Gentili, cioè li Pagani, quattro cavalli: lo primo chiamadiceano che il carro del Sole avea vano Eoo: lo secondo Pirroi: lo

'I carro del Sole avea quattro cavalli: lo primo chiamavano Eco: lo secondo Pirroi: lo terzo Etthou: lo quarto Phylogeo, secondochè scrive Ovidio nel secondo di Metamorfoscos intorno alle parti del giorno. E brievemente è da sapere. che siccome detto è di sopra nel sesso Capitolo del terzo trattato, la Chiesa usa nella distinzione dell' ore del di temporali, che sono in ciascuno di dodici, o grandi o piccoli, secondo la quantità del Sole: e perocchè la sesta ora, cioè il mezzo dì, è la più nobile di tutto il dì: e la più vertuosa, li suoi ussicj appresso quivi da ogni parte, cioè di prima, e di poi quanto puote; e però l'ufficio della prima parte del dì, cioè la terza, si dice in fine di quella: e quello della terza parte, e della quarta, si dice nelli principj, e però si dice mezza terza, primachè suoni per quella parte: e mezza nona, poichè per quella parte è sonato: e così mezzo Vespro. E però sappia ciascuno, che nella diritta nona sempre dee sonare nel cominciamento della settima ora del dì : e questo basti alla presente digressione: e poi volgi.

Ritornando a proposito, dico che la umana vita si parte per quattro etadi. La prima si chiama Adolescenza, cioè accrescimento di vita: la seconda si chiama Gioventute, cioè età che può giovare, cioè perfezione dare; e così s'intende. persetta, che nullo può dare, se non quello ch'egli ha: la terza si chiama Senettute: la quarta si chiama Senio, siccome di sopra è detto. Della prima nullo dubita, ma ciascuno savio s'accorda, ch' ella dura infino al venticinquesimo anno: e perocchè infino a quel tempo l'anima nostra intende, al crescere, e allo abbellire del corpo; onde molte, e grandi trasmutazioni sono nella persona: non puote persettamente la razional parte discernere, perchè la ragione vuole che dinanzi a quella età l'uomo non possa certe cose fare sanza curatore di persetta età. Della seconda, la quale veramente è colmo della nostra vita, diversamente è preso il tempo da molti. Ma lasciando ciò che ne scrivono i Filosofi, e li Medici, e tornando alla ragione propia, dico, che nelli più, nelli quali prendere si può, e dee ogni naturale giudicio, quella età

terzo Etthou: lo quarto Phylogeo. \* Pirrot, Tupcess, focoso. Etthou (l. Ethon) asour, cioè ardente. Phylogeo (l. Phiegon) pheyur, cioè infiammante. Ovid. 2. Met.

Interea volucres Pyrois, Eous & Aethon
Solis equi: quartufque Phlegom
binnitibus auras
Flammiferis implent, pedibufque
repagula pulfant,

età è venti anni. E la ragione che ciò mi dà, si è, che se, I colmo del nostro arco è nelli trentacinque, tanto quanto questa età è di salita, tanto dee avere di scesa : e quella salita, e quella scesa è quasi lo tenere dell'arco, nel quale poco di flessione si discerne. Avemo dunque, che la gioventute nel quarantacinquesimo anno si compie: e siccome l'adolescenza è in venticinque anni, che procede montando alla gioventute; così il discendere, cioè la senettute, è altrettanto tempo che succede alla gioventute : e così si termina la senettute nel settantesimo anno. Ma perocchè l'adolescenza non comincia dal principio della vita, pigliandola per lo modo, che detto è, ma presso adotto mesi dopo quella: e perocthè la nostra natura fi studia di salire, e allo scendere raffrena, perocchè'l caldo naturale è menomato, e puote poco, e l'umido è ingrossato, non per in quantità, ma per in qualità, sicch' è meno vaporabile e consumabile; avviene che oltre la senettute rimane della nostra vita forse in quantità di dieci anni, o poco più, o poco meno: e questo tempo si chiama Senio. Onde avemo di Platone, del quale ottimamente si può dire che sosse naturato, e per la sua persezione, e per la sua fisonomia, che di lui prese Socrate, quando prima lo vide, che esso vivette ottanta uno anno, secondochè testi-monia Tullio in quello di Senettute. E io credo che se Cristo fosse stato non crucifisso, e fosse vivuto lo spazio, che la sua vita potea secondo natura trapassare, elli sarebbe all' ottantuno anno di mortale corpo in eternale trasmutato. Veramente, come di sopra è detto, queste etadi possono essere più lunghe e più corte, secondo la complessione nostra, e la composizione; ma come elle sieno in questa proporzione, come detto è, in tutti mi pare da servare, cioè di sare l'etadi in quelli cotali più lunghe e più corte, secondo la integrità di tutto il tempo della natural vita. Per queste tutte etadi questa nobiltà, di cui si parla, diversamente mostra li suoi effetti nell'anima nobilitata : e questo è quello che questa parte, sopra la quale al presente si scrive, intende a dimostrare. Dov'è da sapere che la nostra buona, e diritta matura ragionevolmente procede in noi, siccome vedemo procedere la natura delle piante in quelle; e però altri costumi, e altri portamenti sono ragionevoli ad una età che ad altra: nelli quali l'anima nobilitata ordinatamente procede per una semplice via, usando li suoi atti nelli loro tempi e etadi, siccome all'ultimo suo frutto sono ordinati. E Tullio in ciò s'accorda in quello di Senettute. E lasciando il figurato, che

CONVITODI DANTE.

di questo diverso processo dell'etadi tiene Vergilio nello Eneida: e lasciando stare quello, che Egidio Eremira ne dice nella prima parte dello reggimento de' Prencipi: e lasciando Rare quello, she ne tocca Tullio in quello delli Uffici: e seguendo solo, che la ragione per se può vedere, dico che questa prima età è porta e via, per la quale s'entra nella nottra buona vita: e quelta entrata conviene avere di necessità certe cose, le quali la buona natura che non vien meno nelle cose necessarie, ne dà; (1) siccome vedemo che dà alla vite le foglie per disensione del frutto, e i vigniuoli, colli quali disende e lega la sua imbecillità, sicchè sottiene il peso del suo frutto. Dà adunque la buona natura a questa etade quattro cose necessarie all'entrare nella città del ben vivere. La prima si è Obbedienza: la seconda Soavità: la terza Vergogna: la quarta Adornezza corporale, siccome dice il testo nella prima particola. E' dunque da sapere che siccome quelli che mai non fosse stato in una città, non saprebbe tenere le vie sanza insegnamento di colui che l'ha usata; così l'adolescenza ch'entra nella selva erronea di quelta vita, non saprebbe tenere il buon cammino, se dalli suoi maggiori non gli fosse mostrato: nè il mostrare varrebbe, se alli loro comandamenti non fosse obbediente; e però su a questa età necessaria l'obbedienza. Ben potrebbe alcuno dire cosi: dunque potrà essere detto quelli obbediente che crederà li malvagi comandamenti, come quelli che crederà gli buoni? Rispondo che non sia quello obbedienzia, ma trasgressione; che se lo Re comanda una via, e il servo ne comanda un'altra, nou da ubbidire il servo, che sarebbe disubbidire lo Re: e così sarebbe trasgressione. E però dice Salamone, quando intende correggere il suo figlio, e questo è lo primo suo comandamento: audi, figlio mio, l'ammaestramento del tuo Padre. E poi lo rimuove incontanente dall' altrui reo configlio e ammacstramento, dicendo: non ti possono quel fare di lusinghe, nè di diletto li peccatori, che tu vadi con loro: onde, siccome nato tosto lo figlio, alla tetta della Madre si prende, così .tosto, come alcuno lume d'animo in esso appare, si dee vol-

(1) ficcome vedemo che dà al-la vite le foglie per difensione del frutto, e i vigniuoli, colli quali difende e lega la sua imbecilità; sicchi sessione il poso del suo frui-to. I vigniuoli della vite sono quei piccoli viticci, co' quali ella s' av-viticchia a tutto dò che incontra.

210 gere alla correzione del padre, e'l padre lui ammaestrare. E, guardifi che non gli dea di se esemplo nell'opera, che sia con. trario alle parole della correzione; che naturalmente vedemo. ofascuno figlio più mirare alle vestigie delli paterni piedi, che all altre. E però dice , e comanda la legge che a ciò proyvede, che la porsona del padre sempre santa e onesta dee apparere a' fuoi figli; e così appare che la obbedienzia: fu neces. saria in questa età. E però scrive Salamone nelli Proverbi. she quegli-che umilmente, e ubbidientemente sostiene al correttore le sue corrette ripronsioni, sarà giorioso e dice sarà, s date a intendere, ch'egli parla all'adolescente che non può essere nella presente età. E se alcuno calunniasse ciò che detto d, pur del padre, e non d'altri; dico che al padre si dec reducere ogni altra obbedienzia; onde dice l'Apostolo alli Colossensi: figlicoli ubbidite alli vostri padri per tutte cose, perciocche questo vole Iddio: e se non è in vita il padre, reducere si dee a quelli che per lo padre è nell'ultima volontà in padre lasciato: e se'i padre muore intestato, reducere si dee a colui, cui la ragione commette il suo governo: e poi debbono essere ubbiditi i maestri e' maggiori, che in alcuno modo pare dal padre, o da quelli che loco paterno tiene, essere commesso. Ma perocchè lungo è stato il Capitolo presente per le utili digressioni, che contiene, per l'altro Capitolo

le altre cole sono da ragionare. Non solamente questa anima è naturata buona in adolescenza, e ubbidiente, ma eziandio foave: la qual cofa, e l'altra ch'è necessaria in questa età a bene entrare nella porta della gioventute necessaria è; poichè noi non potemo avere persetta vita sanza amici, siccome nell'ottavo dell'Etica vuole Aristotile : e la maggior parte dell'amistadi si pajono seminare in questa età prima, perocchè in essa comincia l'uomo a esfere grazioso, ovvero lo contrario: la qual grazia s'acquista per foavi reggimenti che sono dolci, e cortesi semente, parlar dolce, e cortesemente servire e operare. E però dice Salamone all'adolescente figlio: li schernitori Dio gli schernisce, e alli mansueti Dio darà grazia. E altrove dice: rimovi da te la mala bocca, e gli altri atti villani sieno lungi da te; perchè appare che necessaria sia questa soavità, come detto è. Anche è necessaria a questa età la passione della vergogna; e però la buona e nobile natura in questa età la mostra, siccome il tello dice: e perocchè la vergogna è apertissimo segno in adolescenza di nobiltà, perchè quivi massimamente è netessaria al buono fondamento della nostra vita, alla quale no-

Ee 2

(1) quando Adafiro Rege delli Argi. ina gli antichi Toscani per Ariad Ba a Adafiro, cloè Adrafie : come Adria-lipiù difficile a profferire.

quante laide parole ritiene! che siccome dice Tullio nel primo des gli Offici: milo atto è laido, che non sia laido quello nominare: e poi lo pudico e nobile uomo mai non parla, ficchè a una donna non fossero oneste le sue parole. Ahi quanto sta male a ciascuno uomo che onore vada cercando, menzonare cose che nella bocca d'ogni donna stea male. La verecundia è una paura di disonoranza per sallo commesso: e di questa paura nasce uno pentimento del fallo, il quale ha in se una amaritudine ch'è gastigamento a più non fallire. Onde dice questo medesi. mo poeta inquella medesima parte, che quando Polinice su domandato da Adastro Rege del suo essere, ch' egli dubitò prima di dicere per vergogna del fallo, che contro al padre fatto avea. e ancora per li falli di Edippo il suo padre, che pajono rima. nere in vergogna del figlio: e non nominò suo padre, ma gli antichi suoi, e la terra, e la madre; perchè bene appare, vergogna essere necessaria in quella etade. E non pure obbedienzia, soavità, e vergogna la nobile natura in questa età dimostra, ma dimostra bellezza, e snellezza di corpo, siccome dice il testo, quando dice: e sua persona adorna. E questo adorna è verbo, e non nome: verbo dico indicativo del tempo presente in terza persona. Ov' è da sapere che anche è neccessario questa opera alla nostra buona vita, che la nostra anima conviene gran parte delle sue operazioni operare con organo corporale : e allora opera bene, che'l corpo è bene per le fue parti ordinato e disposto. E quando egli è bene ordinato e disposto, allora è bello per tutto, e per le parti; che l'ordine debito delle nostre membra rende un piacere, non so di che armonia mirabile! e la buona disposizione, cioè la fanità, getta sopra quelle uno colore dolce a riguardare. E così dicere, che la nobile natura lo suo corpo abbellisca, e faccia compto e accorto, non è altro dire, se non che l'acconcia a perfezione d'ordine: e con altre cose, che ragionate sono, appare essere necessarie all'adolescenza, le quali la nobile anima, cioè la nobile natura ad essa primamente intende, siccome cosa che, come detto è, dalla divina Provvedenzia è seminata.

Poichè sopra la prima particola di questa parte che mostra quello, perchè potemo conoscere l'uomo nobile alli segni apparenti, è ragionato; da procedere è alla seconda parte, la quale comincia: In giovanezza temperata, e forte. Dice adunque che, siccome la nobile natura in adolescenza ubbidiente, soave, e vergognosa, adornatrice della sua persona si mostra; e così nella gioventute si sa temperata, forte, ed amo-

CONVERO DI DANTE: sten! Perche appare che nella nostra gioventute essere a no-Ara perfezione ne convegna temperati e forti : e quelto fa e dimostra la buona natura, siccome il testo dice ispressamen. te. Ancora è questa età a sua persezione necessario d' effere amorosa; perocchè ad essa si conviene guardare di retro, e dinanzi, siccome cosa che è nel meridionale cerchio. Conwiensi amare li suoi maggiori, dalli quali ha ricevuto ed essere, e nutrimento, e dottrina, sicchè esso non paja ingrato. Convienti amare li suoi minori; acciocchè, amando quelli, dea loro delli suoi benefici, per li quali poi nella minore prosperità esso sia da loro sostenuto, e onorato. E questo amoze mostra che avesse Enea il nomato poeta nel quinto libro Sopraddetto, quando lasciò li recchi Trojani in Sicilia, raccomandati ad Aceste, e partilli dalle fatiche: e quando ammaestro in questo luogo Ascanio suo figlinolo, con gli altri adolescentuli armeggiando; perchè appare, a questa età essere amore necessario, come il testo dice. Ancora è necessario a quella età esser cortese; che, avvegnachè a ciascuna età sia bello l'essere di cortesi costumi, a questa massimamente è necessario, perocchè nel contrario nulla puote avere la senettute per la gravezza sua, e per la severità che a lei si richiede: e così lo senio maggiormente. E questa cortesia mostra che avesse Enea questo altissimo poeta nel sesto sopraddetto quando dice che Enea Rege per onorare lo compo di Miseme morto, ch'era stato trombatore d'Ettore, e poi s'era raccomandato a lui, s'accinse e prese la scure ad ajutare tapliare le legne per lo fuoco che dovea ardere il corpo morto, com'era di loro costume; perchè bene appare, questa essere necessaria alla gioventute; e però la nobile anima in quello la dimostra, come detto è. Ancora è necessario a questa età essere leale. Lealtà è seguira, e mettere in opera quello, che le leggi dicono, e ciò massimamente si conviene al giovane; perocchè lo adolescente, com'è detto, per minoranza d'etade lievemente merita perdono: il vecchio per più sperienzia dec essere giusto, e non seminatore di legge, se non in quanto il suo diritto giudicio, e la legge è quasi tutt'uno: e quali sanza legge alcuna dee giustamente seguitare; che non può fare lo giovane: e basti che esso seguiti la legge, e in quella seguitare si dilati, siccome dice il predetto poeta nel predetto quinto libro, che fece Enca, quando fece gli giuochi in Sicilia nell'anniversario del Padre; che ciò che promisse per le vittorie, lealmente poi diede a ciascuno, vittorio-Co, siccom'era di loro lunga usanza; ch'era loro legge. Perte le dimostra.

Veduto, e ragionato è assai sufficientemente sopra quella particola, che'l testo pone, mostrando quelle probità, che alla gioventute presta la nobile anima; perchè da intendere pare alla terza parte che comincia: E nella sua senetta; nella quale intende il testo mostrare quelle cose, che la nobile natura mostra, e de avere nella terza etate, cioè senettute. E dice che l'anima nobile nella senetta si è prudente; si è giusta, si è larga, e allegra di dire bene, e pro d'altrui, e d'udire quello, cioè, che è affabile. E veramente queste quattro vertù a questa età sono convenientissime. E a ciò vedere, è da sapere che, siccome dice Tullio in quello di Senettute: certo corso alla nostra buona età è una via semplice, e quello della nostra buona natura: e a ciascuna parte della nostra età è data stagione a certe cose. Onde, siccome all'adolescenza è dato, come detto è di sopra, quello, perchè a perfezione e a maturità venire possa; così alla gioventute è data la perfezione e la maturità, acciocche la dolcezza del suo frutto a se, e altrui sia profittabile; che, siccome Aristotile dice, l'uomo è animale civile, perchè a lui si richiede non pur'a se, ma ad altrui essere utile. Onde si legge di Catone, che non a se, ma alla patria, e a tutto il mondo nato esfere credea. Dunque appresso la propia persezione, la quale s'acquista nella gioventute, conviene venire quella che alluma non pur sè, ma gli altri; e conviensi aprire l'uomo quasi com'una rosa che più chiusa stare non può, e l'odore ch' è dentro generato, spandere : e questo -conviene essere in questa terza età che per mano corre. Conviensi adunque essere prudente, cioè savio: e a ciò essere sì si richiede buona memoria delle vedute cose, buona conoscenza delle presenti, e buona provvedenza delle future. E, siccome dice il Filosofo nel sesto dell'Etica: impossibile è essere savio chi non è buono; e però non è da dire savio uomo chi con sottratti, e con inganni procede; ma è da chiamare astuto; che, come nullo direbbe savio quelli che si sapesse ben trarre della punta d'un coltello nella pupilla dell'occhio; così non è da dire savio quelli che ben sa una malvagia cosa fare, la quale facendo, prima sè sempre, che altrui, offende. Se ben si mira, della prudenzia vengono i buoni consigli, i quali conducono sè, ed altri a buon fine nelle

pelle umane cole, e operazioni. E questo è quel dono, che Salamone, veggendosi al governo del popolo essere posto. chiese a Dio, siccome nel terzo libro delli Regi è scritto: nè questo cotale prudente non attende i dimandi consigliami; ma provveggendo per lui sanza richiesta colui consiglia; siccome la rosa, che non pure a quelli che va a lei per lo suo odore, rende quello, ma eziandio qualunque appresso lei va . Potrebbe qui dire alcuno medico, o legista: dunque porterò io il mio configlio, e darollo, eziandiochè non mi sia chiesto, e della mia arte non arò frutto? Rispondo, siccome dice nostro Signore: (1) a grado ricevo, se a grado è dato. Dico adunque, messer lo legista, che quelli consigli che non hanno rispetto alla tua arte, che procedono solo da quel buono senno, che Iddio ti diede, che è prudenzia, della quale si parla: tu nol dei vendere a' figliuoli di colui che'l t' ha dato: quelli che hanno rispetto all'arte, la quale hai comperata, vender puoi; ma non sì che non si convengano alcuna volta decimare, e dare a Dio, cioè a quelli miseri, a cui solo il grado Divino è rimaso. Conviensi anche a questa età essere giusto, acciocchè li suoi giudici, e la sua autoritade sia un lume, e una legge agli altri. E perchè questa singular vertù, cioè giustizia, fu veduta per gli antichi filosofi apparire perfetta in questa età, il reggimento delle città commisero in quelli che in questa età erano; e però il Collegio degli Rettori fu detto Senato. O misera, misera Patria mia! quanta pietà mi strigne per te, qual volta leggo, qual volta scrivo cosa che a reggimento civile abbia rispetto! Ma perocchè di giustizia nel penultimo trattato di questo libro si tratterà, basti qui al presente questo poco aver toccato di quella. Conviensi anche a questa età essere largo; perocchè allora si conviene la cosa, quanto più satisface al debito della sua natura: nè mai al debito della larghezza non si può satisfare, così come in questa età; che se volemo bene mirare al processo d'Aristotile nel quarto dell'Etica, e a quello di Tullio in quello delli Offici, la larghezza vuole essere lungo tempo, tale che il largo non noccia a se, nè ad altrui: la qual cosa non si può avere sanza prudenzia, e sanza giustizia: le quali vertù anzi a questa etade avere perfette, per via naturale è impossibile. (2) Ahi malestrui e malnati, che disertate vedove.

(1) a grado. \* Lat. gratis. Gr. nella Scrittura suedo, in dono. Malgrado, ingratiis. Plauto. (2) Abi malefrui e malnati. al. male oftinati. \* Malefrui e quali mal infruis; male 'nfruiti, male educati.

dove e pupilli, che rapite alli men possenti, che furate ed occupate l'altrui ragioni: e di quello corredate conviti, donate cavalli e arme, robe e danari, portate le mirabili vestimenta, edificate li mirabili edifici : e credetevi larghezza fare : e che è questo altro a fare, che (\*) levare il drappo d'in sull' altare, e coprire il ladro, e la sua mensa! Non altrimenti si dee ridere, (2) tiranni delle vostre mensioni, che del ladro, che menasse alla sua casa li convitati, e la tovaglia furata di sull'altare, con gli segni ecclesiastici ancora, ponesse in sulla mensa, e non credesse che altri se n'accorgesse. Udite, ostinati, che dice Tullio contro a voi nel libro degli Ufficj: sono molti certo disiderosi d'essere apparenti e gloriosi, che tolgono agli altri per dare agli altri: credonsi essere buoni tenuti, e arricchiscono per qual ragione esser voglia; ma ciò tanto è contrario a quello che fare si conviene, che nulla è più. Conviensi anche a questa età essere assabile, ragionare lo bene, e quello udire volentieri; imperocchè allora è buono ragionare lo bene, quando ello è ascoltato. E questa età pur ha seco una ombra d'autorità, per la quale più pare che l' uomo ascolti, che nella più tostana età: e più belle e buone novelle pare dovere sapere per la lunga sperienza della vita. Onde dice Tullio in quello di Senettute, in persona di Catone vecchio: a me è (1) rincresciuta e volontà, e diletto di stare in colloquio, più ch' io non solea. E che tutte e quattro queste cose convegnano a questa età, n' ammaestra Ovidio nel settimo Metamorfoseos, in quella favola ove scrive, come Cefalo d' Atene venne a Ecaco Re per soccorso nella guerra, che Atene ebbe con certi: mostra che (4) Ecaco vecchio fosse prudente, quando avendo per pestilenza di corrompimento d'aire quasi tutto il popolo perduto, esso saviamente ricorse a Dio, e a lui domandò lo ristoro della morta gente: e per lo suo senno che a pacienzia lo tenne, e a Dio tornare lo fece, lo suo popolo ristorato gli su maggiore che prima. Mostra che fosse giusto, quando dice che esso fu partitore a novo popolo, e distribuitore della terra diserta sua. Mostra che fosse largo, quando disse a Cesalo dopo la domanda dell'ajuto; o Atene, non domandare a me ajutorio, ma (5) toglietevelo; e non dite a voi; dubitole le

<sup>(1)</sup> levare il drappo d'in sull' al. Pag. 209. v. 10. e che tiranni sia tare. \* Drappo. Fianz. drap, ogni vocativo.

(2) tiranni delle vostre mensioni.
(2) tiranni delle vostre mensioni.
(4) Ecaso, cioè Eaco.

al. il tiranno delle vostre messioni. al. (5) toglietevelo. al. toglistele. sori tiranni, ec. Credo che debba dire messio.
seni, nel significato già esposto alla

forze, che ha questa isola: e tutto questo è stato delle mie cose: sorze non ci menomano, anzi ne sono a noi di soperchio, e lo avversario è grande, e il tempo da dare è bene avventuroso Re sanza scusa. Ahi quante cose sono da notare in questa risposta! ma a buono intenditore basti essere posto qui, come Ovidio il pone. Mostra che sosse affabile, quando dice: e ritrae per lungo sermone a Cesalo la storia della pessi-lenzia del suo popolo diligentemente, e lo ristoramento di quello. Perchè assai è manisesto, a questa età essere quattro cose convenienti; perchè la nobile natura le mostra in essa, siccome il testo dice: e perchè più memorabile sia l'esempro-

che detto è, d'Ecaco Re, che questi su padre di Thelamon, e di Foco, del quale Thelamon nacque Ajace, e Peleus, e

·Appresso della ragionata particola è da procedere all'ultima cioè a quella che comincia: Poi nella quarta parte della vita; per la quale il testo intende mostrare quello che sa la nobile anima nell'ultima età, cioè nel senio: e dice ch'ella fa due cose: l'una, ch'ella ritorna a Dio, siccome a quello porto , ond'ella si partio, quando venne a entrare nel mare di questa vita: l'altra si è, ch'ella benedice il cammino, che ha fatto, perocch'è fatto diritto e buono, e sanza amaritudine di tempella. È qui è da sapere che siccome dice Tullio in quello di Senettute, la naturale morte è quali porto a noi di lunga navigazione, e riposo ed è così, come il buono marina-10, come esso appropinqua al porto, cala le sue vele, e soavemente con debile conducimento entra in quello; così noi dovemo calare le vele delle nostre mondane operazioni, e tornare a Dio con tutto nostro intendimento, e cuore; sicchè a quello porto si vegna con tutta soavità, e con tutta pace. E in ciò avemo della nostra propia natura grande ammaestramento di soavità, che in essa cotale morte non è dolore, nè alcuna acerbità; ma (1) siccome un pomo maturo leggiermente e sanza violenza si spicca dal suo ramo; così la hostra anima sanza doglia si parte dal corpo, ov' ella è stata. Onde Aristotile in quello di Gioventute, e Senettute dice F f 2. che

<sup>(1)</sup> ficcome un pomo maturo leggiermente e sanza violenza fi spicca dal suo ramo, ec. \* Clc. de Senect. Es quasi poma ex arbore, si cruda

che (1) sanza tristizia è la morte ch' è nella vecchiezza. E siccome a colui che viene di lungo cammino, anzi ch' entri nella porta della sua città, gli si fanno incontro li cittadini di quella; così alla nobile anima si fanno incontro, e deono fare quelli cittadini della eterna vita: e così fanno per le sue buone operazioni, e contemplazioni; che già essendo e a Dio renduta, e astrattasi dalle mondane cose, e cogitazioni, vedere le pare coloro che appresso di Dio crede che sieno. Odi che dice Tullio in persona di Catone vecchio: a me pare già vedere, e levomi in grandissimo studio di vedere li nostri padri, che io amai, e non pur quelli, ma eziandio quelli, di cui udii parlare. Rendesi dunque a Dio la nobile anima in questa età: e attende la fine di questa vita con molto desiderio, e uscire le pare dell'albergo, e ritornare nella propia mansione: uscire le pare di cammino, e tornare in città: uscire le pare di mare, e tornate a porto. O miseri e vili, che colle vele alte correte a questo porto: e laddove dovreste riposare, per lo impeto del vento rompete, e perdete voi medesimi, là ove tanto camminato avete. Certo il Cavaliere Lancialotto non volle entrare colle vele alte, nè il nobilissimo nostro Latino Guido Montefeltrano. Bene questi nobili calaron le vele delle mondane operazioni, che nella loro lunga età a religione si rendero, ogni mondano diletto, e opera disponendo. E non si puote alcuno scusare per legame di matrimonio che in lunga età il tenga, che non torna a religione pur quelli che a San Benedetto, e a Sant'Agustino, e a San Francesco, e a San Domenico si fa d'abito, e di vita simile; ma eziandio a buona e vera religione si può tornare, in matrimonio stando, che Iddio non vole religioso di noi, se non il cuote. E però dice San Paolo alli Romani: non quelli ch' è manisestamente Giudeo, nè quella ch' è manisesta carne, è circoncisione; ma quelli che in nascoso è Giudeo: e la circoncissone del cuore in ispirito, non in littera, è circoncissone: la loda della quale non dagli uomini, ma da Dio. E benedice anche la nobile anima in questa età li tempi passati, e bene li può benedire; perocchè per quelli rivolvendo la fua memoria, essa si rimembra delle sue diritte operazioni, sanza le quali al porto, ove s'appressa, venire non si potea con tanta ricchezza, nè con tanto guadagno. E fa come il buono mercatante che, quando viene presso al suo porto, esami-

<sup>( 1 )</sup> sanza tristizia è la morte, | μαρανοις, consumazione: quella de' cb' è nella vecchiezza. \* La morte | giovani σβέσις, spegnimento, estimade' vecchi da Aristotile è chiamata | zione, che si fa con violenza.

na il suo procaccio, e dice: se io non fossi per cotale cammino passato, questo tesoro non averei io, e non averei io, di ch' io godessi nella mia città, alla quale io m'appresso; e però benedice la via, che ha fatta. E che queste due cose convengano a questa età, ne figura quello grande poeta Lucano nel secondo della sua Farsallia, quando dice che Marzia tornò a Catone, e richiese lui, e pregollo che la dovesse riprendere quarta; per la quale Marzia s'intende la nobile anima. e potemo così ritrarre la figura a verità. Marzia fu vergine, e in quello stato significa l'adolescenzia: poi venne a Catone, e in quello stato significa la gioventute: fece allora figli, per li quali significano le vertù che di sopra si dicono convenire alli giovani: e partissi da Catone, e maritossi ad Ortensio, perchè significa che si parti la gioventute, e venne la senettute: fece figli di questo anche, perchè significano le vertù che di sopra si dicono convenire alla senettute: morì Ortensio, perchè significa il termine della senettute : e Marzia vedova fatta, per lo quale vedovaggio si significa lo senio: tornò Marzia dal principio del suo vedovaggio a Catone, perchè significa la nobile anima dal principio del senio tornare a Dio. E quale uomo terreno più degno fu di feguitare Iddio, che Catone? Certo nullo. E che dice Marzia a Catone? (1) Mentrechè in me fu il sangue, cioè la gioventute, mentre che in me fu la maternale vertute, cioè la senettute che ben' è madre dell'altre etadi, siccome di sopra è mostrato; io, dice Marzia feci e compiei li tuoi comandamenti : cioè a dire che l'anima stette ferma alle civili operazioni di te : e tols due mariti, cioè a due etadi fruttisere sono stata. Ora, dice Marzia che'l mio ventre è lasso, e ch'io sono per li parti vota, a te mi ritorno, non essendo più da dare ad altro sposo: cioè a dire che la nobile anima cognoscendosi non avere più ventre da frutto, cioè li suoi membri sentendosi a debile stato venuti, tornò, a Dio, colui che non ha mestiera delle membra corporali. E dice Marzia: (2) dammi le parti degli antichi letti, dammi lo nome solo del maritaggio; ch'è a dire che la nobile anima dice a Dio: dammi, Signor mio,

(I) Mentreche in me fu il sangue, ec. Lucan. libr. 2. Dum sanguis inerat, dum vis, materna peregi Jussa, Cato, & geminos excepi
fata maritos.
Visceribus lassis, partuque exbaula revertor,

(2) dammi le parti degli antichi letti. Pare che debba dire li
patti, dal testo di Lucano che dice
fadera; ma i MSS. hanno parti. Jam nulli tradenda viro: da fe-

dera prisci Illibata thori : da tantum nomen inane Connubii. &c.

mio, omai riposo di te: dammi almeno, ch'io in questa tanta vita sia chiamata tua. E dice Marzia: due ragioni mi muovono a dire questo: l'una si è, che dopo me si dica ch'io sia morta moglie di Catone: l'altra si è, che dopo me si dica che tu non mi scacciasti, ma di buon' animo mi maritasti. Per queste due cagioni si muove la nobile anima, e vuole partire d'esta vita sposa di Dio: e vuol mostrare che graziosa fosse a Dio la sua creazione. Oh isventurati e malnati, she innanzi volete partirvi d'esta vita sotto il titolo d'Ortensio, che di Catone: nel nome di cui è bello terminare ciò che delli segni della nobiltà ragionare si convegna; perocchè in lui

essa nobiltà tutti gli dimostra per tutte etadi.

Poiche mostrato è il testo, e quelli segni, li quali per ciascuna etade appajono nel nobile uomo: e per li quali conoscere si può: e sanza li quali essere non può, come 'l Sole sanza luce, e'l fuoco fanza caldo; grida il testo alla gente all' ultimo di ciò che di nobiltà è contratto, e dice: o voi, che udito m'avete, vedete, quanti sono coloro che sono ingannati! cioè coloro che per essere di famose, e antiche generazioni, e per essere discesi di padri eccellenti, credono essere nobili, nobiltà non avendo in loro. E qui surgono due quistioni, alle quali nella fine di questo trattato è bello intendere. Potrebbe dire Ser Manfredi da Vico, che ora Pretore si chiama, e Perfetto: com' ch' io mi sia, io reduco a memoria e rap presento li miei maggiori che per loronobiltà meritaro l' ufficio della Presettura: e meritaro di porre mano al coronamento dell'Imperio: (1) meritaro di ricevere la rosa dal Romano Pastore; onore deggio ricevere, e reverenzia dalla gente. E questa è l'una quistione. L'altra è che potrebbe dire quelli di Santo Nazzaro di Pavia, e quelli delli Piscitelli di Napoli: se la nobiltà è quello che detto è, cioè seme Divino, nella umana anima graziosamente posto: e le progenie, ovvero schiatte, non hanno anima, siccom'è manisesto; nulla progenie, ovvero schiatta dicere si potrebbe nobile: e questo è contro all'openione di coloro che le nostre progenie di-

(1) meritaro di ricevere la Ro-fa dal Romano Passore. La Rosa d'oro, che dona il Papa nella Do-rardini, Proposto della Signoria:

menica Lasare, a' gran Signori. Vedi la descrizione di questa funzione nell' Ammirato Part. r. Tom. 2. libr. 18. pag. 981. della sua Storia: dove narra quanto occorse, quando Martino V. ritrovandosi in Firen-

cono essere nobilissime in loro cittadi. Alla prima questione risponde Giovinale nell' ottava satira, quando comincia quasi esclamando: che fanno queste onoranze che rimangono degli antichi? se per colui che di quelle si vole ammantare, male si vive: se per colui che delli suoi antichi ragiona, e mostra le grandi e mirabili opere, s'intende a misere e vili ope. razioni: avvegna, dice esso poeta, satiro nobile, per la buona generazione quelli che della buona generazione degno non è, questo non è altro che chiamare lo nano gigante. Poi appresso dice questo tale: da te alla statua, fatta in memoria del tuo antico, non ha dissimilitudine altra, se non che la sua testa è di marmo, e la tua vive. E in questo (con reverenzia il dico) mi discordo dal poeta; che la statua di marmo, o di legno, o di metallo, rimasa per memoria d' alcuno valente nomo si dissomiglia nello effetto molto dal malvagio discendente; perocchè la statua sempre afferma la buona opinione in quelli che hanno udito la buona fama di colui, cui è la statua, e negli altri genera: lo malvagio figlio, o nepote fa tutto il contrario; che l'opinione di coloro ch' hanno udito il bene delli suoi maggiori, sa più debile; che dice alcuno loro pensiero: non può essere che delli maggiori di questo sia tanto quanto si dice, poichè della loro semenza così satta pianta si vede; perchè non onore, ma disonore ricevere dee quelli che alli buoni mala testimonianza porta. E però dice Tullio, che 'l figliuolo del valente uomo dee proccurare di rendere al padre buona testimonianza. Onde al mio giudicio, così come chi uno valente uomo infama, è degno d'essere suggito dalla gente, e non ascoltato; così l'uomo vile, disceso delli buoni maggiori, è degno d'essere da tutti scacciato: e deesi lo buono uomo chiudere gli occhi, per non vedere quello vitoperio vituperante della bontà che in sola la memoria è rimasa. E questo basti al prefente alla prima quistione che si movea. Alla seconda quistione si può rispondere che una progenie per se non ha anima: e ben'è vero che nobile si dice, ed è per certo modo. Onde è da sapere che ogni tutto si sa delle sue parti, ed è alcuno tutto che ha una essenzia semplice colle sue parti; "siccome in uno uomo è una essenzia di tutto, e di ciascuna parte sua: e ciò che si dice nella parte, per quello medesimo modo si dice essere in tutto. Un'altro tutto è, che non ha essenza comune colle parti, siccome una massa di grano; ma è la sua una essenza secondaria, che resulta da molti grani che vera, e prima essenza in loro hanno. E in questo tutto

Convito di Dante. cotale si dicono essere le qualità delle parti, così secondamente come l'essere; onde si dice una bianca massa; perchè li grani, onde è la massa, sono bianchi. Veramente questa bianchezza è più nelli grani prima, e secondariamente resulta in tutta la massa; e così secondariamente bianca dicer si può: e per cotal modo si può dicere nobile una schiatta, ovvero una progenie. Ond'è da sapere che siccome (1) a sare una massa convengono vincere i bianchi grani; così a fare una nobile progenie convengono in esta nobili uomini, di ciò vincere, esser più degli altri, sicchè la bonta colla sua grida obscuri e celi il contrario, ch'è dentro. E siccome d'una massa bianca di grano si potrebbe levare a grano a grano il formento, (2) e a grano restituire meliga rossa, e tutta la massa finalmente cangerebbe colore; così della nobile progenie potrebbono li buoni morire a uno, e nascere in quella si malvagi, tanto che cangerebbe il nome, e non nobile, ma vile da dire sarebbe. E così basti alla seconda quistione essere risposto.

Come di sopra nel terzo Capitolo di questo trattato si dimostra, questa Canzone ha tre parti principali; perchè ragiopate le due, delle quali la prima comincia nel Capitolo predetto, e la seconda nel sestodecimo; sicchè la prima per tredici, e la seconda per quattordici è terminata, sanza lo proemio del trattato della Canzone, che in due Capitoli si comprese; in questo trentesimo e ultimo Capitolo della terza parte principale brievemente è da ragionare, (1) la quale per tornata di questa Canzone (4) fatta fu alcuno adornamento: e comincia: Contra gli erranti, mia Canzone, andrai. E qui principalmente si vuole sapere che ciascuno buono fabbricatore, nella fine del suo lavoro, quello nobilitare e abbellire dee, in quanto puote, acciocche più celebre e più prezioso da lui si parta. E questo intendo, non come buono fabbricatore, ma come seguitatore di quello, sare in questa parte. Dico adunque: Contra gli erranti, mia. Questo Contra gli erranti, è tutt'una parte, ed è nome d'esta Canzone, tolto per esempro del buono Fra Tommaso d' Aquino, che a un suo libro, che sece a consusione di tutti quelli,

<sup>( 1 )</sup> a fare una massa. Forse questa Canzone. \* Ternata. cioè dee dire a fare una bianca massa. Apostrofe alla Canzone, che si po-(2) e a grano restituire meli- ne in ultimo. ga tossa. Meliga, Lat. melica. (4) fatta fu alcuno adorna-Gr. undixu, saggina. (4) fatta fu, ec. sorse sat-(3) la quale per tornata di ta fu ad alcuno adornamento.

CONVITO DI DANTE. che disviavano da nostra Fede, pose nome Contra Gentili. Dico adunque, che tu andrai; quasi dica: tu se'omai persetta, e tempo è da non stare ferma, ma di gire, che la tua impresa è grande. E quando tu sarai In parte, dove sia la donma nostra; dille il tuo mestiere. Ov'è da notare che, siccome dice nostro Signore, non si deono le margherite gittare innanzi a'porci; perocchè a loro non è prode, e alle margherite è danno: e come dice Isopo poeta nella prima favola: più è prode al gallo un granello digrano, che una margherita; e però quella lascia, e quello ricoglie. E in ciò considerando a cautela dice : comando alla Canzone, che T suo mestiere discopra, laddove questa donna, cioè la Filosofia si troverà. Allora si troverà questa donna nobilissima, quando si truova la sua camera, cioè l'Anima, in cui essa alberga: ed essa Filosofia non solamente alberga pur nelli sapienti; ma eziandio, come provato è di sopra in altro trattato, essa è dovunque alberga l'amore di quella: e a questi cotali dico che manisesti lo suo mestieri; perchè a loro sarà utile la sua sentenzia, e da loro ricolta. E dico ad essa: dii a questa donna: Io vo parlando della amica vostra. Bene è sua amica nobilitade; che tanto l'una coll'altra s'ama, che nobiltà sempre la dimanda: e Filosofia non volge lo sguardo suo dolcissimo all'altra parte. Oh quanto, e come bello adornamento è questo, che nell'ultimo di questa Canzone si dà ad essa, chiamandola amica di quella, la cui propia ragione è nel secretissimo della Divina mente!

Fine del Convito di DANTE.

PL

## PISTOL

### DI DANTE ALIGHIERI

POETA FIORENTINO.

### ALLO 'MPERADORE ARRIGO

#### DI LUZIM BURGO.

L Gloriosissimo, e Felicissimo trionsatore, e singulare Signore, Messer' Arrigo, per la Divina Provvidenza Re de'Romani, e sempre accrescitore, i suoi devotissimi, Dante Alighieri Fiorentino, e non meritevolmente sbandito, e tutti i Toscani universalmente, che pace desiderano, mandano baci alla terra dinanzi a' vostri pie-

Di, per causa delle Parti che in quastionis non sic fritte recipiende que' tempi malamente straziavano est, ut Romanus princeps, in ak-la nostra Città, su causa, che quo, Romano Pontifici non subjaegli con animo appassionato scri- ceat; cum mortalte ifta felicitae advesse questa lettera ad Arrigo Imperatore, e tutto il libro della Monarchia componesse, e dissogasse ancora lo sidegno suo in più luoghi della Divina Commedia. Queste Parti, che per most' anni travagliarono non solamente Firenze, ma l' Italia tutta e la Germania, ritualium e temporalium guberna-surano la Fazioni de' Guesse. furono le Fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini, che l' una dalla Chiesa, l' altra dall' Imperio teneva. Vedi Gio: Vill. libr. 5.

cap. 38. ed altrove più volte. Di tutto quello che per questa ca-gione non troppo moderatamente è potuta finora ritrovare; ma perusci daila penna del nostro Poeta, ||ciocche Alessandro Vellutello ne egli poi in un certo modo se nell'riporta un frammento nella Vita ritratto; nel fine della mentovata del medesimo Dante, io parimen-Monarchia modificando quanto a-veva già scritto in favore di quel-la Parte, a cui s'era per motivi

(1) L'Essio, al quale su con- particolari sposato; così quivi di-dannato Dante da'suoi concittadi- cendo: Que quidem veritar ultime

Oltre questa lettera di Dante,

Fram-

Pistola di Dante. di. Testificando la profondissima dilezione di Dio, a noi è Iasciara la redità della pace; (1) acciocche nella sua maravigliosa dolcezza la speranza della nostra cavalleria s'aumiliasse: nell'uso d'essa meritassimo l'allegrezze della vittoriosa patria del Cielo; ma la sagacitade, e la persecuzione dell'antico e superbo nimico, il quale sempre, e nascosamente agguata la prosperitade umana, disertando molti, i quali consentirono, e vollero; per l'assenzia del tutore, noi altri non volenti crudelmente (1) spogliò. Quinci è, che noi lungamente sopra i fiumi della confusione piangemo: e gli ajutor i del giusto Re continuamente addomandiamo, il quale dispergesse la tirannia del superbo tiranno, e che noi nella nostra giustizia riformasse. Comunque tu, successore di Cesare e di Augusto, passando i gioghi d'Apennino, gli onorevoli segni Romani di Monte Tarpeo recasti, (3) al postutto/ i lunghi fospiri fostarono, e i diluvi delle lagrime mancarono: e siccome il Sole molto desiderato levandosi, così (+) la

#### Frammento d'una Pistola di DANTE.

Tutti è mali e tutti gl' inconve-nienti miei dagl' infausti comizji quid feci tibi? na non rende no-del mio Priorato ebbono cagione e tizia s' ella seguiti poi in Latino principio. Del qual Priorata, benche per prudenza io non fossi degno; nondimeno e per fede e per esà io non n'era indegno; perciocche dieci anni erano già taffati , dopo la battaglia di Campaldino, nella qua-le la Parte Gbibellina fu quafi del tusto morta e disfasta : dove io ebbi semenza molsa, e nolla fine grandissima allegrezza, per gli varj casi effa battaglia -

D'un'altra lettera affai lunga fa menzione il suddetto Vellutello, scritta da Dante a tutto il popolo Fiorentino nel tempo del suo esi-

(1.) Acciocche nella sua maravigitofa dolcezza la speranza della nofira cavalleria s'aumiliasse. 21. asprezza in vece di speranza. Speranza ( come jo credo ) è quella presenza della persona , che per una certa vanagloria viene talvolta Ingl. at all. con qualche caricatura offentata, da chi pretende d'acquistare apparenta nel cospetto degli uomini. Vedi quello che su detto nell'Os-

quid feci tibi? ma non rende no-tizia s' ella feguiti poi in Latino o Volgare, nè dove si possa trova-re. Il Cinelli dice che vi sono di suo Epistola tres elegantissima. La prima al Reggimento di Firenze nel tempo del suo esilio : la seconda ad Enrigo Imperadore: la terza a' Porporazi d'Italia, nella Sede Vacante di Clemente, acciocche eleggessero un Papa Italiano. Di qui fi deduce, che queste tre lettere siano state scritte in Latino: e cheper tanto quella ad Arrigo Imperadore, impressa in questa Raccolha, ha una traduzione, fatta peròanticamente.

servazioni sopra la Collazione dell' Abate Isaac, al Cap. 50. pag. 17.

v. 38.

(z) spoglid. al. scaccid.

(3) al postutto. \* Al postutto,
cloe dopo tutto. Franz. apres tous.

PISTOLA DI DANTE nuova speranza di miglior secolo a Italia risplende. Allora molti vegnendo innanzi a'loro desideri, in gioja con Vergilio: così i regni di Saturno, come la vergine (1) ritornaudo, cantavano. Ma ora, che la nostra speranza, o l'effetto del desiderio, o la faccia della verità ammonisca questo, già si crede che tu dimori costì, o pensasi che tu torni indietro, nè più nè meno, (2) come se Josuè, il figliuolo di Amos il comandasse; siamo costretti a dubbiare nella certitudine, e rompere (3) nella voce così; se'tu colui, il quale dovevi venire, o aspettiamo un'altro? Ed avvegnachè la lunga sete, siccome la furiosa suol fare, pieghi in dubbio quelle cose, le quali erano certe, perocch'elle erano presso; nientemeno in te speriamo e crediamo, affermando te essere ministro di Dio, e figliuolo della Chiesa, e promovitore della Romana gloria. Imperò io che scrivo così per me, come per gli altri, siccome si conviene alla Imperiale Maestade, vidi te benignissimo, e udii te pietosissimo, quando le mie mani toccarono i tuoi piedi, e le labbra mie pagarono il lor debito, quando si esultò in me lo spirito mio. Ma che con sì tarda pigrezza dimori, noi ci maravigliamo, quando già molto tu vincitore nella valle del Pò dimori non lungi, Toscana abbandoni, lascila, e dimentichila; che se tu arbitri che intorno a' confini di Lombardia siano intorniate le regioni da disendere Imperio, non è così al postutto, come noi pensiamo; perciocchè (+) la gloriosa signoria de' Romani non si strigne colli termini d'Italia, nè collo spazio d'Europa, in tre parti divisa. E s'ella, la quale ha sofferta (5) forza contradia, raccoglierà da ogni parte quello che la regge a ragione non corrotta, aggiungendo l'onde del Mare Amfitrito, appena degnerà d'esser cinta colla non utile onda del Mare Oceano. E in verità egli è scritto: nascerà il Trojano Cesare della bella schiatta, il quale terminerà lo mperio col Mare Oceano, e la fama colle stelle. E conciossiacosachè Ottaviano Augusto comandasse che'l mondo universalmente sosse discritto, siccome il nostro Bue, Santo Luca Evangelisto, acceso della fiamma dello eterno fuoco, mugghia, s'egli non avesse aperto il Comandamento della Corte del giustissimo Principato l'Uni-

(1) riternando. Credo che debba leggersi riternano. Virgil. Bueol. Eclog. 4. v. 6. Jam redit & virgo, redeunt Saturnia regna. (2) come se Josue, il figliuolo d'Amos. Forse: come se Josue, contradia. 21. cesa

PISTOLA DI DANTE.. genito Figliuolo di Dio, fatto Uomo, a confessare sè esser suddito secondo la natura, ch'egli avea presa, all'ordinamento d'Ottaviano, non averebbe allora voluto nascere della Vergine; in verità egli non avrebbe confortato il giusto, al quale si conviene adempiere ogni giustizia. Vergognisi dunque di stare ( \* ) impedicato sì lungamente in una aja strettissima del mondo colui, al quale tutto 'l mondo aspetta: e non discorra dallo sguardo d' Ottaviano Augusto; che Toscana tirannesca nella fidanza dello indugio si conforta: e continuamente confortando la superbia de' maligni, nuove forze raguna, aggiungendo presunzione a presunzione. Intuoni dunque in te ancora quella voce di Curio a Cesare.

> (1) Dum trepidant nullo sirmata robore partes, Tolle moras: semper nocuit differre paratis. Par labor, atque metus pretio majore petuntur.

Intuoni ancora in te quella voce discesa dal Cielo, increpando contra Enea:

> Si te nulla movet tantarum gloria rerum, Nec super ipse tua moliris laude laborem; Ascanium surgentem, & spes baredis Juli Respice, cui Regnum Italia, Romanaque tellus Debentur .

Giovanni, reale in verità, tuo Primogenito, e Re, il quale dietro al fine della luce ch' ora si leva, la successione del mondo che segue, aspetta, a noi è un' altro Ascanio, il quale seguendo l'orme del gran Padre contra a quelli di Turno, contra i nemici in ogni luogo, come leone, incrudelirà: e verso i Latini nelli fedeli amici, siccome agnello, s'aumiliarà. Guardino avanti gli alti configli del sacratissimo Re, cioè a dire, che 'l celestiale giudicio per quelle parole di Samuello non si rinasprisca: quando tu eri piccolo dinanzi alla saccia tua, non fosti tu fatto capo ne' Tribi d'Israel, e te il Si-

juali impattojato, dal Lat. *pedica.* 

questi tre versi, che i quattro segrenti, fi trovano in alcuni MSS.

( 1 ) impedicate, cioè allacciato, dichiarati in volgare, dopo il testo lassi impastojato, dal Lat. pedica. Latino. \*I versi non messi in volgare, come nel Convivio, mi fan-(2) Dum tropidant, ec. Tanto no credere, questa Pistola essere stata scritta prima in Latino.

PISTOLA DI DANTE. gnore unse in Re, e miseti il Signore in via, e disse: va, uccidi i peccatori d'Amalech? imperciocchè tu se'sagrato in Re, acciocchè tu percuota il popolo d'Amalec, e al popolo d'Agagi non perdoni: e vendica colui, il quale ti mandò, della gente bestiale, e della sua solennitade affrettata; le quali cittadi Amalec, ed Agagi dicono sanassi. Tu così vernando, come tardando a Milano dimori, e pensi spegnere per lo tagliamento de capi la velenosissima Idra? Ma se tu ti ricordassi le magnifiche cose fatte gloriosamente da Alcide, tu conosceresti che tu se' così ingannato, come colui, al quale il pestilenzioso animale ripollando con molte teste per danno cresceva, infino a tanto che quello magnanimo instantemente tagliò il capo della vita. In verità egli non vale a diradicare gli alberi il tagliamento de rami; anzi ancora moltiplicando, essendo verdi, rifanno rami, infino a tanto che le radici sono sane, acciocch' elle dieno alimento. Che, (1) o Principe solo del mondo, annunzierai tu aver satto? quando avrai piegato il collo della contumace Cremona, non si volgerà la subita rabbia o in Brescia, o in Pavia? Sì, farà certo: la quale altresì, quand'ella sarà stata flagellata, incontanente un' altra rabbia si rivolgerà o in Verceili, o in Bergamo, o altrove: ed infinattanto andrà facendo così, che sia tolta via la radichevole cagione di questo pizzicore, e divelta la radice di tanto errore: col tronco i pungenti rami inaridiscono. Signore, tu eccellentissimo Principe de'Principi sei, e non comprendi nello sguardo della somma altezza, ove la volpicella di questo puzzo, sicura da cacciatori, rigiaccia. In verità non nel corrente Pò, nè nel tuo Tevere questa frodolente bee; ma l'acqua del fiume d'Arno ancora li suoi inganni avvelenano. E forse tu nol sai Firenze? Questa, crudel morte è chiamata: questa è (2) la vipera volta nel ventre della madre: questa è la pecora inferma, la quale col suo appressamento contamina le gregge del suo Signore : questa è Mirra scelerata ed empia, la quale s'infiamma nel fuoco degli abbracciamenti del padre: questa è quella Amata impaziente, la quale rifiutato il fatato matrimonio, non temè di prendere quello genero, il quale i fati negavano; ma furialmente a battaglia il chiamò, ed alla fine malardita, pagando il debito con un lac-

<sup>(1)</sup> O Principe solo del mondo. De jatiu.
\* πόσμε κύξιος, dice dello Imperadore Romano l' Imperadore Antonino nel titolo della legge Rodia

PISTOLA DI DANTE. cio, s'impiccò. Veramente con ferità di vipera si ssorza di squarciar la madre, infino a tanto ch'ella aguzza le corna del rubellamento contra Roma, la quale la fece di sua immagine e similitudine. Veramente caccia suori i viziosi summi, accendendosi la rabbia: e quivi le pecore vicine, e strane s' infermano, mentrechè allacciando con falfe lusinghe, e con fingimenti raguna con seco i suoi vicini; e quelli ragunati fa impazzare! Veramente ella sè incende e arde nelli diletti carnali del padre, mentrechè con malvagia sollecitudine si sforza di corrompère contra a te il consentimento nel Sommo Pontefice, il quale è padre de padri. Veramente contradia all'ordinamento di Dio, adorando l'idolo della fua propria volontade; infino ch'ella, avendo spregiato il suo Re legittimo, la pazza non si vergogna a pattovire con non suo Re ragioni non sue, per potenzia di malfare. Ma la semmina furiola attende al laccio, col quale ella si lega; perocchè spesse volte alcuno è messo in malvagio senno, acciocchè in esso vi faccia quelle cose che non si convengono: le quali opere, avvegnaché sieno ingiuste, le pene d'esse sono conosciute esser degne. Adunque rompi le dimoranze, alta schiatta d'Isaia: prenditi fidanza degli occhi del tuo Signore Dio Sabaoth, dinanzi al quale tu adopri: e questo Golia colla frombola della tua sapienza, e colla pietra della tua sortezza abbatti; perocchè nella sua caduta l'ombra della tua paura coprirà l'esercito de Filistei: suggiranno (1) i Filistei, e sarà libero Israel. Allora l'eredità nostra, la quale sanza intervallo piangiamo esferci tolta, incontanente ci sarà restituita. Siccome noi ora ricordandoci che noi siamo di Gierusalem fanta in esilio in Babilonia, piangiamo; così allora cittadini, e respiranti in pace ed in allegrezza, le miserie delle consusioni rivolgeremo. Scritto in Toscana sotto la sonte d' Arno adì xvi. del mese d'Aprile MCCCXI. nell'anno primo del Coronamento d' Italia dello splendidissimo ed onoratissimo Arrigo .

Il Fine della Pistola di DANTE.

(1) Filifiei, al. Filifieni.

## DANTE

DE LA VOLGARE ELOQUENZA.

Col Testo latino a Colonna.

# ERII

VULGARI ELOQUIO, SIVE IDIOMATE

LIBER PRIMUS.

CAPUT I.

UM neminem ante nos de → Vulgaris Eloquentiae doctrina, quicquam inveniamus tra-Stasse, atque talem scilicet Eloquentiam penitus omnibus nesam mulieres, O parvuli nide coelis, locutioni vulgarium ci manda dal Cielo, ci sforzagentium prodesse tentabimus: non folum aquam nostri ingenii ad tantum poculum baurientes, sed accipiendo, vel compilando ab pigliaremo; ma ancora piglianaliis potiora miscentes utili con lo ajuto, che Dio
ci manda dal Cielo, ci sforzaremo di dar giovamento af parlare de le genti volgari; nè folamente l'acqua del nostrontioni vulgarium ci manda dal Cielo, ci sforzaremo di dar giovamento af parlare de le genti volgari; nè folamente l'acqua del nostrontioni vulgarium ci manda dal Cielo, ci sforzaremo di dar giovamento af parlare de le genti volgari; nè folamente l'acqua del nostrontioni vulgarium ci manda dal Cielo, ci sforzaremo di dar giovamento af parlare de le genti volgari; nè folamente l'acqua del nostrontioni vulgarium ci manda dal Cielo, ci sforzaremo di dar giovamento af parlare de le genti volgari; nè folamente l'acqua del nostrontioni vulgarium ci manda dal Cielo, ci sforzaremo di dar giovamento af parlare de le genti volgari; nè folamente l'acqua del nostrontioni vulgarium prodesse de la compilante de le genti volgari que l'acqua del nostrontioni vulgarium prodesse de la compilante de le genti volgari que l'acqua del nostrontioni vulgarium prodesse de la compilante de la compila aliis, potiora miscentes, ut do, overo compilando le coexinde potionare possimus dulcissis se migliori da gli altri, quelle mum ydromellum. Sed quia con le nostre mescoleremo, acunamquanque dostrinam oportes bere uno dolcissimo idromele. mon probare, sed suum aperire subjectum, ut sciatur quid st, super quod illa versatur, dicisums celeriter attendentes, quod Vulgarem locutionem appellamus eam, qua infantes adsuessunt abstrata disconsiderationes, cum primitus discons affuesatur discons alle sulla fine adsistentibus, cum primitus discons affuesatur discons affuesatur dagli assistenti, quando primieramente comin-

ILIBRO PRIMO

DELA

VOLGARE ELOQUENZIA

DIDANTE

LIGIERI. CAPITOLO PRIMO.

Che cosa sia il parlar Volgare y e come è differente dal Grammaticale.

N ON ritrovando io, che alcuno avanti me abbiade la Volgare Eloquenzia niuna cosa trattato; e vedendo questa cotal Eloquenzia essere veramente necessaria a tutti; cessariam videamus, cum ad conciò sia che ad essa non soeam non tantum viri, sed et- lamente gli uomini, ma ancora le femine, & i piccioli fanciulli , in quanto la natura persantur, in quantum Natura mette, si ssorzino pervenire; permittit: volentes discretionem le volendo alquanto lucidare la aliqualiter lucidare illorum, qui discrezione di coloro, i quali tanquam caeci ambulant per pla come ciechi passeggiano per le teas, plerumque anteriora poste-le cose posteriori essere antepiazze, e pensano spesse volte, riora putantes: Verbo aspirante riori, con lo ajuto, che Dio tinguere voces incipiunt : vel quando primieramente cominquod brevius diei potest, Vulga-overo, come più brevemente Hh 2 si può

144 DANTE DE LA ... fi può dire. Il Volgar parlare rem locutionem afferimus, quan affermo essere quello, il quale senz' altra regola imitando la Balia, s'apprende. Ecci ancora un' altro secondo parlare, il quale i Romani chiamano Grammatica; e questo secondario hanno parimente i Greci, & altri, ma non tutti; perciò che pochi a l'abito di che se non per spazio di tempo, & assiduità di studio si ponno prendere le regole, e la dottrina di lui. Di questi dui parlari adunque il Volgare è mo, che fosse da l'umana generazione usato, sì eziandio perchè di esso tutto 'I mondo ragiona, avegna che in diversi vocaboli, e diverse prolazioni fia diviso; sì ancora per essere naturale a noi, essendo quell' più nobile è la nostra intenzione di trattare.

del parlare, Cap. II.

Uesto è il nostro vero, e primo parlare; non dico nostro, perchè altro parlar ci sia che quello de l'uomo; perciò autem, nostra, ut aliam st es. che fra tutte le cose, che sono, se locutionem, quam bominis: folamente a l'uomo fu dato il nam eorum, quae sunt, omnium parlare, sendo a lui necessario solo; certo non a gli Angeli, non a gli animali inferiori fu necesfario parlare; adunque sarebbe Angelis, non inferioribus anistato dato in vano a costoro, non avendo bisogno di esso . | sed nequicquam datum fuisset E la natura certamente abborrifce di fare cosa alcuna in yano . Se volemo poi fottilmente confiderare la intenzione del parlar nostro, niun'altra ce ne troveremo, che il nibil alind, quam nostrae menmanisestare ad altri i concetti tis enucleare aliis conceptum. de la mente nostra. Avendo adunque gli Angeli prontissima , & ineffabile fufficienzia das gloriofas corum conceptiones d'in-

fine omni regula nutricem imitantes, accipimus, Est & inde alia locutio secundaria nobis, quam Romani Grammaticam vocaverunt. Hanc quidem secundariam Graeci babent, & alii, sed non omnes; ad habitum veesso pervengono; Conciò sia ro bujus pauci perveniune, quia non niss per spatium temporis. O studii assiduitatem regulamur, O doctrinamur in illa. Harum quoque duarum nobilior est Vulpiù nobile, si perchè fu il pri- garis, tum quia prima fuit bamano generi ufitata , tum quis totus orbis ipsa perfruitur, licet in diversas prolationes, & vocabula sit divisa; tum quia naturalis est nobis, cum illa potius artificialis existat ; . O de altro artificiale, e di quello bac nobiliori nostra est intentio pertractare.

Che l'uomo solo ha il comercio Quod solus homo habet commercium fermonis.

> T Aec est nostra vera pri-Ma locutio : non dico Soli bomini datum est loqui, cum ∫olum fibi necessarium fuit . Non malibus necessarium fuit loqui: eis: quod nempe facere. Natura abborret . Si etenim perspicaciter confideramus, quid cum loquimur intendamus, patet, quod Cum igitur Angeli ad panden-

babeant promptissimam, atque d'intelletto da chiarire i loro inessabilem sufficientiam intelle gloriosi concetti, per la qual sufficienzia d'intelletto l'uno è taliter innotescit per se, vel ro per se, o almeno per quel sufficienzia d'intelletto l'uno è totalmente noto a l'altro, overo per se, o almeno per quel Saltem per illud fulgentissimum fulgentissimo specchio, nel quaspeculum, in quo cuncti reprae-le tutti sono rappresentati bel-sentantur pulcherrimi, atque avi dissimi speculantur: nullo signo sche di niuno segno di parlare de la consiste di dissimi se di si sullo signo se di niuno segno di parlare abbiano avuto mestieri. Ma Etsi objiciatur de lis, qui corchi opponesse a questo, allevuere Spiritibus, dupliciter res-gando quei spiriti, che casca-ponderi potest. Primo quod cum rono dal Cielo; a tale opposide bis, quae necessaria sunt ad zione doppiamente si può ris-bene esse tractamus, eos praete-noi trattiamo di quelle cose, rire debemus, cum divinam cu- che sono a bene essere, deveram perversi expectare nolue- mo essi lasciar da parte, conquot ipsi Daemones ad manife-quod ipsi Daemones ad manifestandam inter se persidiam suam e, che questi Demonj a manon indigent, niss ut sciant qui | nifestare fra se la loro persicognoverunt enim se invicem ante ruinam suam . Inferiori lo naturae instinctu ducantur, de locutione non oportuit provideri, nam omnibus ejusdem speciei sunt iidem actus, & pas-Siones: O sic possunt per proprios alienos cognoscere. Inter ea vero, quae diversarum sunt specierum, non solum non necessaria fuit locutio, sed prorsus damnosa suisset, cum nulium amicabile commercium fuis set in illis. Ets objiciatur de Serpente loquente ad primam mulierem., vel de Asina Ba laam, quod locuti fint; ad boc respondemus, quod Angelus in ter operati sunt, quod ipsa ani

libet de quolibet, quia est, o dia, non hanno bisogno di coquantus est; quod quidem sciunt : noscere, se non qualche cosa di ciascuno, perchèè, e quanto è, il che certamente sanno; bus quoque animalibus, cum so perciò che si conobbero l'un l'altro avanti la ruina loro. A gli animali inferiori poi non fu bisogno provedere di parlare ; conciò sia che per solo istinto di natura siano guidati. E poi tutti quelli animali, che sono di una medesima specie, hanno le medetime azioni, e le medesime passioni; per le quali loro proprietà possono le altrui conoscere; ma a quelli che sono di diverse specie, non folamente non fu necessario loro il parlare, ma in tutto dannoso gli sarebbe stato, non essendo alcuno amicabile comercio tra ess. E se mi sosse opposto, che 'l Serpente, che parlò a la prima femina, e l'Asina di Balaam abbiano illa, O Diabolus in illo tali parlato, a questo rispondo, che Diavolo nel Serpente hanno

DANTE talmente operato, che essanimali mosfero gli organi loro, e così d'indi la voce risultò diftinta, come vero parlare; non che quello de l'Asina fosse altro che raggiare, e quello del Serpente altro che fischiare. Se alcuno poi argumentalse da quello, che Ovidio disse nel quinto de la Metamorfosi, che egli dice questo figuratamente, intendendo altro: ma fe si dicesse, che le Piche al presente, & altri uccelli parlano, dico ch'egli è falso; perciò che tale atto non è parlato che si ssorzano d'imitare noi in quanto soniamo, ma non in quanto parliamo. Tal rebbe se non rappresentazione, overo imitazione del luono di quello, che prima avesse detto. E così appare, a l'uomo folo essere stato dato il parlare; ma per qual cagione essol gli fosse necessario, ci sforzetemo brievemente trattare.

Che fu necessario a l'uomo il comercio del parlare. Cap. III.

M Ovendoss adunque l' uo-mo, non per istinto di natura , ma per ragione ; & moveatur , & ipsa ratio vel può intrar ne l'altro, come l' | [piritualem speculationem , us

malia moverent organa sua, ficut vox inde resultavit distincta, tanquam vera locutio non quod aliud esset Asinze illud quam rudere, nec quam sibilla. re Serpenti. Si vero contra argumentetur quis de eo, quoel Ovidius dicit in z. Metamorph. che le Piche patlarono; dico de Picis loquentibus; dicimus quod boc figurate dicit, alind intelligens. Et & dicatur quod Picae adhuc, O aliae aves los quuntur, dicimus quod falfum est; quia talis actus locutio non re, ma è certa imitazione del est, sed quaedum imitatio soni suono de la nostra voce; ove- nostrae vocis, vel qued nituntur imitari, nos, in quantum sonamus, sed non in quantum loche se a quello che alcuno e- quimur. Unde si expresse dicenspressamente dicesse, ancora la ti Pica, resmaret etiam Pica, Pica ridicesse, questo non sa- non esset bic nis repraesentatio, vel imitatio soni illius, qui prius dixisset. Et sic patet soli bomini datum fuisse loqui. Sed quare necessarium sibi foret, breviter pertractare conemur .

> Quod necessarium fuit homini commercium sermonis.

🖰 Um igitur bomo non natu-🚄 rae instinctu, sed ratione essa ragione o circa la separa-circa discretionem, vel circa zione, o circa il giudizio, e judicium, vel circa electioneme circa la elezione diversifican-diversificetur in singulis, adeo dosi in ciascuno, tal che quasi ut sere quilibet sua proprie ogni uno de la sua propria spe- ut fere quilibet sua propria cie s' allegra; giudichiamo, //pecie videatur gandere per proche niuno intenda l'altro per prios actus, vel passiones, ut le sue proprie azioni, o passioni, come fanno le bestie; ne anche per speculazione l'uno se per speculazione l'uno se per speculazione l'uno se per speculazione se sue se per speculazione se per specula VOLGARE ELOQUENZA.

Angelum, alterum alterum introire contingit : cum grossitie, atque opacitate mortalis corponis bumanus spiritus sit obtentus. Oportuit ergo genus bumanum ad communicandum inter he conceptiones suas, aliquod rationale fignum, & Sensuale babere; quia cum aliquid a ratione accipere babeat, & in ramonem portare, rationale esse oportuit: cumque de una ratione in aliam nibil deferri possit nife per medium sensuale, senfuale esse oportuit; quia fo tansum rationale esset, pertransere non posset: f tantum sensuale, nec a ratione accipere, nec in rationem deponere potuisset. Hoc equidem signum est, ipsum subjestum nobile, de quo loquimur, natura sensuale quidem, in quantum sonus est, esse, rationale vero, in quantum aliquid significare videtur ad placitum.

Cui homini primum datus A che uomo su prima dato il est sermo, quid primo dixit, & sub quo idiomate.

C Oli bomini datum fuit, ut loqueretur, ut ex praemissis manifestum est . Nunc quoque investigandum esse existimo, cui investigare, a chi uomo su pribominum primo locutio datasit, ma dato il parlare, e che coor quid primitus locutus fuerit, o ad quem, o ubi, o quando, nec non & sub quo idiomate primiloquium emanavit . Secundum quidem, quod in prin eipio legitur Genesis, ubi de Scrittura tratta del principio primordio mundi sacratissima del mondo, si truova la semi-na prima, che niun'altro aver

Angelo', fendo per la groffezza, & opacità del corpo mortale la umana specie da ciò ritenuta. En adunque bisogno, che volendo la generazione umana fra fe comunicare i fuoi concetti , avesse qualche segno sensuale, e razionale; perciò che dovendo prendere una cosa da la ragione, e ne la ragione portarla, bisognava essere razionale; ma nen potendosi alcuna cosa di una ragione in un'altra portare, fe non per il mezzo del fensuale, su bisogno essere sensuale; perciò che se'l fosse solamente razionale, non potrebbe trapassare; se solo sensuale, non potrebbe prendere da la ragione, nè ne la ragione deporre. E questo è segno, che il subietto, di che parliamo, è nobile; perciò che in quanto fuono, egli è una cola sensuale; & in quanto che secondo la volontà di ciascuno significa qualche cosa, egli è razionale.

parlare, e che dise prima, G in che lingua. Cap. IV.

Manifesto è per le cose già dette, che a l'uomo solo su dato il parlare. Ora istimo, che appresso debbiamo sa prima disse, e a chi parlò, e dove, e quando, & eziandio in che linguaggio il primo suo parlare si sciolse. Secondo che Is legge ne la prima parte del Genesis, ove la sacratissima Seriptura pertractat, Mulierem parlato, cioè la presontuosifi-

gna che in scritto si trovi la donna aver primieramente parlato, non dimeno è ragionevol cofa, che crediamo, che l'uomo fosse quello, che prima parlasse. Nè cosa in-conveniente mi pare il pen-Jare, che così eccellente azione de la generazione umagionevolmente adunque crediamo ad esso essere stato dato primieramente il parlare da Dio subito che l'ebbe formato. Che voce poi fosse quella, che parlò prima, a ciaf-cuno di fana mente può ef-fer in pronto; & io non dubito, che la fosse quella, che è Dio, cioè Eli, overo per modo d'interrogazione, o per modo di risposta. Assurda coragione aliena, che da l'uol'umana generazione ciascu-no esordio di parlare comingrezza; e concid sia che niun gaudio sia suori di Dio, ma

ma Eva, la quale al Diavo-invenitur ante omnes suisse lo-to, che la ricercava, disse : cutam, scilicet praesumptuossse-Dio ci ha commesso, che non mam Evane, cum Diabolo scimangiamo del frutto del le-gno, che è nel mezzo del Pa-scrianti respondit : De fructu radiso, e che non lo tocchia- lignorum, quae sunt in Paradimo; acciò che per aventu- lo vescimur; de fructu vero ra non moriamo. Ma ave ligni, quod est in medio Paradifi , praecepit nobis Deus ne comederemus, nec tangeremus, ne forte moriamur. Sed quamquam mulier in scriptis prius inveniatur locuta, rationabile tamen est, ut bominem prius locutum fuisse credamus. na prima da l'uomo, che Nec inconvenienter putatur tam da la femina procedesse. Ra-egregium bumani generis actum prius a viro, quam a foemina profinisse. Rationabiliter ergo credimus ipsi Adae prius datum fuisse loqui ab eo, qui statim ipsum plasmaverat. Quod autem prius vox primi loquentis Sonaverit, viro sanae mentis in promptu esse, non titubo, ||ipsum fuisse, quod Deus est, Scilicet El, vel per modum insa veramente pare, e da la terrogationis, vel per modum mo fosse nominato cosa alcu- responsionis. Absurdum, atque na prima, che Dio; conciò rationi videtur orrificum, ante sia che da esso, & in esso Deum ab bomine quicquam nofosse fatto l'uomo. E sì co- minatum fuisse, cum ab ipso, me dopo la prevaricazione de & per ipsum factus suisset bomo. Nam sicut post praevaricacia da heu; così è ragionevol tionem bumani generis quilibet cosa, che quello, che su da-vanti, cominciasse da alle-ab heu, rationabile est, quod ante qui fuit, inciperet a gaututto in Dio, & esso Dio tut- dio ; & quod nullum gaudium to sia allegrezza, conseguen- sit extra Deum, sed totum in te cosa è, che 'i primo par- Deo, O' ipse Deus totus sit lante dicesse primieramente, gaudium, consequens est, quod Dio. Quindi nasce questo dubbio, che avendo di sopra detto, l'uomo aver prima per le omnia dixisset, Deus. OriVOLGARE ELOQUENZA.

tur & bic ista quaestio, cum via di risposta parlato, se risdicimus superius, per viam responsionis bominem primum fuis-Te locutum: si responsio fuit ad Deum; nam si ad Deum suit, mo detto di sopra. Al qual jam videretur , quod Deus locutus extitisset, quod contra superius praelibata videtur insurgere. Ad quod quidem dicimus, quod bene potuit respondisse, Deo interrogante, nec propter tutte le cose, che sono, non boc Deus locutus est ipsam quam dicimus locutionem. Quis enim dubitat quicquid est, ad Dei nu**zum** esse flexibile? quo quidem facila, quo conservata, quo et iàm gubernata sunt omnia. Igitur cum ad tantas alterationes moveatur aer imperio naturae inferioris, quae ministra, O sa Etura Dei est, ut tonitrua per-Soneat, ignem fulgoreat, aquam gemat, spargat nivem, grandines lancinet, nonne imperio Dei movebitur ad quaedam so nare verba, ipso distinguente qui majora distinxit? quidni? Quare ad boc, & ad quaedam alia baec sufficere credimus.

locutus fit.

Pinantes autem non fine ratione tam ex superioribus, quam inferioribus sumpta ad ipsum Deum primitus primum bominem direxisse locutionem, rationabiliter diximus ipsum loquentem primum, mox. postquam afflatus est ab animante virtute, incunctanter ciò che ne l'uomo crediamo,

posta su, devette esser a Dio. e se a Dio, parrebbe, che Dio prima avesse parlato, il che pardubbio rispondemo, che ben può l'uomo aver risposto a Dio, che lo interrogava, ne per questo Dio aver parlato di quella loquela, che dicemo. Qual'è colui, che dubiti, che si pieghino secondo il voler di Dio, da cui è fatta, governata, e conservata ciascuna cosa? E con ciò sia che l'aere a tante alterazioni per comandamento de la natura inferiore si muova, la quale è ministra, e fattura di Dio, di maniera che sa risuonare i tuoni, sulgurare il fuoco, gemere l'acqua, e sparge le nevi, e slancia la grandine, non si moverà egli per comandamento di Dio a far risonare alcune parole, le quali siano distinte da colui, che maggior cosa distinfe? e perchè no? Là onde & a questo, & ad alcune altre cose crediamo tale risposta bailare.

Ubi, & cui primum homo Dove, & a cui prima l'uome abbia parlato. Cap. V.

🤊 Iudicando adunque (nofi J fenza ragione tratta così da le cose superiori, come da le inferiori) che l'uomo drizzasse il suo primo parlare primieramente a Dio, dico, che ragionevolmente esso primo parlante parlò fubito, che fu da la virtù animante ispirato: perche molto più cosa umana sia fuisse locutum. Nam in bomi- l'effere sentito, che il sentire,

pur che egli sia sentito, el ne sentiri bumanius credimus senta come uomo. Se adun- quam sentire, dummodo sentia-que quel primo fabbro di ogni perfezione principio, & amatore inspirando il primo uo- si ergo faber illo, atque permo, con ogni perfezione compì, ragionevole cosa mi pare, che questo persettissimo animale non prima cominciasse a sentire, che'l fosse sentiro. Se alcuno poi dicesse contra le objezioni, che non era biso-gno, che l'uomo parlasse, es-sendo egli solo; e che Dio ogni nostro secreto senza par-lare, & anco prima di noi discerne. Ora (con quella leret, & Deus omnia fine verriverenzia, la quale devemo bis arcana nostra discernat, etusare ogni volta, che qual-liam ante quama nos; cum illa che cosa de l'eterna volontà giudichiamo) dico, che avegna che Dio sapesse, anzi antivedesse (che è una medesima tate aliquid judicamus, quod cosa quanto a Dio) il concetto del primo parlante senza parlare, non dimeno volse, che esso parlasse; acciò che ne la esplicazione di tanto dono, colui che graziofamente glielo avea donato, se ne gloriasse. E perciò devemo credere, che da Dio proceda, che ordinato l'atto de i nostri affetti, se nel allegriamo. Quinci possiamo ritrovare il luoco, nel quale actu nostrorum affectuum ordifu mandata fuori la prima fa- nato laetamur: & binc penitus vella; perciò che fe fu animato l'uomo fuori del Paradiso, diremo che fuori, fe dentro, diremo che dentro fu il luoco, del suo primo parlare.

tur, O sentiat tanquam bamo. sectionis principium, & amator, afflando, primum bomi-nem omni persectione complevit. rationabile nobis apparet, nobilissimum animal non ante Sentire, quam sentiri coepisse. Si quis vero fatetur contra objiciens, quod non oportebat illum loqui, cum solus adbuc bonco exi-Steret, O Deus omnia fine verreverentia dicimus, qua uti oportet, cum de acterna volunlicet Deus sciret, imo praesciret ( quad idem est quantum ad Deum) absque locutione conceptum primi loquentis , veluit tamen, & ipsum loqui, ut in explicatione tantae dotis zloriaretur ipse, qui gratis dotaverat , & ideo divinitus in nobis esse, credendum est, quod eligere possumus locum illum ubi effutita est prima locutio: quoniam si extra Paradisum afflatus est bomo, extra; s vero intra, intra fuisse locum primae locutionis convicimus.

Sub quo idiomate primum locutus est homo, & unde suit auctor hujus operis

Voniam permultis, ac di versis idiomatibus negodim exercitatur bumanum, ita -quod multi multis non aliter intelliguntur per verba, quam fine verbis, de idiomate illo ve-- nari nos decet, quo virfine ma-- tre , vir fine lacte , qui neque pupillarem aetatem , nec vidit adultam, creditur usus. In boc. ficut etiam in multis aliis Petramala civitas amplissima est, o patria majori parti filiorum Adam. Nam quicunque tam ob-Scenae rationis est, ut locum suae nationis delitiosissimum credat esse sub Sole, buic etiam prae cunciis proprium vulgare licebit , idest maternam locutionem, praeponere : O per consequens credere ipsum fuisse illud, quod fuit Adae. Nos autem cui mundus est patria, velut piscibus nequor, quamquam Sarnum bi berimus ante dentes, & Flo rentiam adeo diligamus, ut quia dileximus, exilium patiamur injuste; ratione magis, quam Sensu, spatulas nostri judicii podiamus: O quamvis ad voluptatem nostram, seve nostrae sen-Sualitatis quietem, interris amae. nior locus, quam Florentia non existat, revolventes & Poet arum, O aliorum Scriptorum volumina. quibus mundus universaliter, & membratim describitur, ratio

cinan-

Di che Idioma prima l'uomo parlò.

Cap. VI.

Ra perchè i negozi umani fi hanno ad efercitare per molte, e diverse lingue, al che molti per le parole non sono altrimente intefi da molti, che se sussero fenza esse però fia buono inveftigare di quel parlare, del quale fi crede aver usato l'uomo, che nacque fenza madre, e fenza latte si nutri , e che ne pupilare età vide, nè adulta. In questa cosa sì come in altre molte, Pietra mala è ampliffima città, è patria de la maggior parte de i figliuoli di Adamo, però qualunque fi ritruova esfere di così disonesta ragione, che creda, che il luogo de la fua nazione fia il più deliziofo, che fi trovi fotto il Sole, a costui parimente farà licito preporre il fuo proprio vulgare, cioè la fua materna locuzione a tutti gli altri; e conseguentemente credere essa effere stata quella di Adamo. Ma noi, a cui il mondo è patria, sì come a pesci il mare, quantunque abbiamo bevuto 1 acqua d'Arno avanti che aveffimo denti, e che amiamo tanto Fiorenza, che per averla amata, patiamo ingiusto esiglio, non dimeno le spalle del nostro giudizio più a la ragione, che al fenfo appoggiano. E benchè secondo il piacer noftro, overo fecondo la quiete de la nostra sensualità, non sia in terra loco più ameno di Fiorenza ; pure rivolgendo i volumi de Poeti, e degli altri Scrittori, ne i quali il mondo luniversalmente, e particular-Ii 2 mente

mente si descrive, e discorren-||cinantesque in nobis situationes do fra noi i vari fiti de i luo- varias mundi locorum, O coghi del mondo, e le abitudini loro tra l'uno, e l'altro polo, e'I circolo equatore, fermamen- polum, O circulum aequatote comprendo, e credo, molte rem, multas esse perpendimus, regioni, e città essere più no-bili, e deliziose, che Toscana, e Fiorenza, ove son nato, e di cui son cittadino; e molte nazioni, e molte genti usare più dilettevole, e più utile fermone, che gli Italiani. Ritornando adunque al proposto, dico che una certa forma di parlare fu creata da Dio insieme con l'anima prima, e dico, forma, quanto a i vocaboli de le cose, e quanto al proferir de le construzioni; la quale forma veramente ogni parlante lingua userebbe, se per colpa de la profunzio, ne umana non fosse stata disfipata, come di fotto fi mostrerà. Di questa sorma di parlare parlò Adamo, e tutti i suoi posteri fino a la primo parlante.

rum babitudinem ad utrunque sirmiterque censemus, & magis nobiles, O magis delitiesas & regiones, & urbes, quam Thusciam, & Florentiam, unde sum oriundus, & civis, & plerasque nationes, & gentes delectabiliori, atque utiliori sermone uti, quam Latinos. Redeuntes igitur ad propositum dicimus, certam formam locutionis a Deo cum anima primam concreatam fuisse. dico autem formam, O quanium ad rerum vocabula, 🗗 quantum ad vocabulorum con-Bructionem, O quantum ad constructionis prolationem, qua quidem forma omnis lingua loedificazione de la torre di Ba- quentium uteretur, nis culpa bel , la quale si interpreta la praesumptionis bumanae dissipata torre de la consusione. Questa fuisset, ut inferius oftendetur. forma di locuzione hanno ere-Hac forma locutionis locutus est ditato i figliuoli di Eber, i Adam, bac forma locutionis lobrei, a cui soli dopo la con- cuti sunt omnes posteri ejus usfusione rimase, acciò che il que ad aedificationem turris Banostro Redentore, il quale do-vea nascere di loro, usasse se condo la umanità de la lingua de la grazid, e non di quella cutionis baereditati sunt filii Hede la confusione. Fu adunque ber, qui ab eo dicti sunt Helo Ebraico idioma quello, che braei. Iis solis post consussem fu fabbricato da le labbra delleremanst, ut Redemptor noster, qui ex illis oritarus erat fecundum bumanitatem, non lingua confuhonis, sed gratiae frueretur. Fuit ergo Hebraicum idioma id, quod primi loquentis labid fabricaverunt.

De

De divisione sermonis in plures linguas.

Ispudet beu nunc bumani generis ignominiam renotio, O nunquam definens nequi-tatrix. Num fuerat satis ad tui corruptionem qued per reiman. tiarum exulabas a patria? Num e stesti in bando de la patria satis quod per universalem sa de le delizie? non era assai che per la universale lussuria. miliae tuae luxuriem, & truci- e crudeltà de la tua famiglia, tatem unica reservata domo quic- tutto quello che era di te, fuor quid tui juris erat cataclysmo che una casa sola, susse dal diperierat? O poenas malorum,
quae commiseras tu, animalia
coelinus terranue iam luerant?

Coelinus terranue iam luerant? quippe satis extiterat; sed sicut certo assai sarebbe stato; ma proverbialiter dici solet, Non come proverbialmente si suot ante tertium equitabis, misera dire, Non andrai a cavallo miserum venire maluisti ad e- anzi la terza; e tu misera voquum. Ecce, lector, quod vel vallo. Ecco, lettore, che l'uooblitus bomo, vel vilipendens mo, o vero scordato, o vero disciplinas priores, & avertens non curando de le prime batoculos a vibicibus, quae remanserant, tertio insurrexit ad verbe ra per superbiam, stultitiam praesumendo. Praesumpsit ergo in corde suo incurabilis bomo adunque nel suo cuore lo insub persuasione gigantis arte sua non solum superare Naturam, sed & ipsum Naturantem, qui Deus est; & coepit aedisicare turrim in Sennar, quae postea dicta est Babel. Haec est confufo per quam coelum [perabat] # Cen-

De le divisioni del parlare in più lingue. Cap. VII.

A Hi come gravemente mi vergogno di rinovare al vare, sed quia praeterire non presente la ignominia de la gepossumus, quin transeamus per nerazione umana; ma percie illam (quamquam rubor in ora passare per essa, se ben la facconsurgat animusque refugiat ) cia diventa rossa, e l'animo la percurremus . O semper natura fugge , non starò di narrarla . nostra prona peccatis, o ab inj- O nostra natura sempre prona corruptionem, quod per primam per la tua corruttela, che per praevaricationem eluminata deli- lo primo fallo fosti cacciata, coelique terraeque jam luerant? ra fusseno già stati puniti ? lesti miseramente andare a catiture, e rivolgendo gli occhi da le sferze, che erano rimase, venne la terza volta alle botte, per la sciocca sua, e superba prosunzione. Presuns curabile uomo sotto persuasione di gigante di superare con l'arte sua non solamente la natura, ma ancora esso naturante, il quale è Dio; e cominciò ad edificare una torra in Sennaar, la quale poi fu, detta Babel, cioè confusione, per la quale sperava di ascen-

ne lo sciocco, non solamente di agguagliare, ma di avanzare il suo Fattore .. O clemenzia senza misura del celeste imperio; qual padre sosterrebbe tanti insulti dal figliuolo? Ora innalzandosi non con inimica sferza, ma con paterna, & a battiture assuera, il ribellante figliuolo con piatola, e memorabile correzione castigò. Era quasi tutta la generazione umana a questa opera iniqua concorsa; parte comandava, parte erano architetti, parte facevano muri, parte i piombavano, parte tiravano le corde, parte cavavano fassi, parte per terra, parte per mare li con-ducevano. E così diverse parti in diverse altre opere s' faticavano, quando furono dal Cielo di tanta confusione percossi, che dove tutti con una istessa loquela servivano a l opera, diversificandosi in molte loquele, da essa cessavano, nè mai a quel medesimo comercio convenivano; & a quelli soli, che in una cosa convenivano, una istessa loquela attualmente rimase, come a tutti gli architetti una, a tutti i conduttori di sassi una, a tutti i preparatori di quegli una, e così avvenne di tutti gli operanti; tal che di quanti varj esercizj erano in quell' opera, di tanti varj linguaggi fu la generazione umana disgiunta. È quanto era più eccellente l' artificio di ciascuno, tanto eral più grosso, e barbaro il loro parlare. Quelli poscia, a li quali il sacrato idioma rimase, ne erano presenti, ne lodavano lo elercizio loro; anzi gra-≠emente biasimandolo, si ridevano de la sciocchezza de gli eperanti; ma questi furono una mi nima parte di quelli quanto al

der al Cielo, avendo intenzio-lascendere: intendens inscins non nequare, sed summ superare fa-Horem: O frue mensura clementia caelestis imperie, quis pater tot suffineret insultus a silio? Sed exfurgens , non bostili scu, tica, sed paterna, & alias verberibus assuera rebellantem filium pia correctione, necron memorabili castigavit: s quidem pene totum bumanum genus ad opus miquitatis coserat; pars imperabant, pars architectabantur. pars muros moliebantur, pars amysibus, pars juillis linichant, pars scindere rupes, pars mari, pars terrae intendebant vebere, partesque diversat diversis aliis operibus indulgebant, cum caelitus tanta confusione percussi Junt, ut qui omnes una, cadema que loquela deserviebant ad opus ab opere multis diversificati loquelis desinerent, & nunquam ad idem comercium convenirent. Solis etenim in una convenientibus actu eadem loquela remanlst, puta cunctis architectoribus una: cunctis saxa volventibus una, cunctis ea parantibus una, O sic de singulis operantibus accidit: quotquos autem exercitis varietates tendebant ad opus, tot tot idiomatibus tunc genus bumanum disjungitur. Et quanto excellentius exercebant, tanto rudius nunc, & barbarius loquuntur ; quibus autem sanctum. idioma remansit, nec aderant, nec exercitium commendabant, ∫ed graviter detestantes, stoliditatem operantium deridebant. Sed baec minima pars quantum

ad numerum fait de femine | numero; e surono; si come io Ben , sicut conficio , qui suit tertius filius Not: de ques qui. dem ortus est populus Isrzel. que antiquissima lacutione sunt antiquissima locuzione fino ses usque ad suam dispersionem.

Subdivisio idiomatis per or-- bem; & praecipue in Eus ropa.

TX praecedenti memorata con. fusione linguarum non le-Viter opinamur per universa mundi climata, estimatumque plagas incolendas, & angulos sunc somines primum fuisse dispersos. Et cum radix humanne propaginis principaliter in oris Orientalibus sit plantata: nec non ab inde ad utrumque latus per diffusos multipliciter palmites nostra sit extensa propa go: demumque ad fines Occidentales protracta, unde priflumina, vel saltem quaedam rationalia guttura: potacerunt. Sed seve advenae tunc primitus nati prima in Europa, ritor-advenissent, seve ad Europaen nassero ad essa; questi cotali indigenae repedissent, idioma secum trifariam bomines attulerunt, & afferentium boc alii Meridionalem, alis Septentrionalem & i terzi, i quali al presente regionem in Europa sibi sortiti chiamiamo Greci, parte de l' suropa oc-Junt, & tertii, quos nunc Graecos vocamus, partem Europae, partem Afine occuparunt. Ab uno postea, eodemque idiomate, immunda confusione recepto, diversa Vulgaria traxerunt originem., sicut inferius ostendemus. Nam totum Meo-

comprendo, del seme di Sem, il quale fu il terzo figliuolo di Noe, da cui nacque il popole di Israel, il quale usò de la la fua dispersione.

Sottodivisione del parlare per il mondo, e specialmente in Eu-ropa. Cap. VIII.

DEr la detta precedente confusione di lingue non leggieramente giudichiamo, che allora primieramente gli uomini furono sparsi per tutti i clima del mondo, e per tutte le regioni, ac anguli di esso. E conciò sia che la principal radice de la propagazione umana sia ne le parti Orientali piantata, e d'indi da l'uno, e l' altro lato per palmiti variamente diffusi su la propagazione nostra distesa, e finalmente in fino a l' Occidente prodotta; là onde primieramente le gole razionali guitarono o tutmitus tune vel totius Europae ti, o almen parte de i fiumi di tutta Europa. Ma o fussero forestieri questi, che allora primieramente vennero, o pur portarono tre idiomi seco; e parte di loro ebbeno in sorte la regione Meridionale di Europa, parte la Settentrionale, cuparono. Poscia da uno istesso idioma da la immunda confulione ricevuto, nacquero diversi Volgari, come di sotto dimostreremo; perciò che tutto quel tratto, che da la foce del Danubio; o vero da la palude Meotide, fino a le fine quod ab offiis Danubii, seu Occidentali, le quati da i con-

DANTE fini d' Inghisterra, Italia, e Meotidis paludibus afqua et A-Franza, e da l'Oceano so-nes Occidentales Angline, Itano terminate, tenne uno solo idioma, avegna che poi per Schiavoni, Ungari, Tedef-chi, Sassoni, Inglesi, & altre molte nazioni fosse in diversi Volgari derivato; rimanendo questo solo per segno, che avessero un medesimo principio, che quali tutti i predetti volendo affirmare didal termine di questo idioma, cioè da le fine degli Ungari verso Oriente, un' alsti in qua si chiama Europa, e più oltra si stende, overo tutto quello de la Europa, che resta, tenne un terzo idioma, avegna che al prefente tripartito si veggia; perciò che volendo assirmare, altri dicono Oc, altri Oi, & altri Sì, cioè Spagnuoli, Francesi , & Italiani . Il segno adunque, che i tre Volgari istesso idioma, è in pronto; no per i medesimi vocaboli, come è Dio, Cielo, Amore, Mare, Terra, e Vive, Muore, Ama, & altri molti. Di questi adunque de la meridionale Europa, quelli che proferiscono Oc, tengono la parte Occidentale, che comincia da i confini 'de' Gefini la parte Orientale, cioè fino a quel promontorio d'Italia, dal quale comincia il se-Sicilia. Ma quelli che afferma-

D & Like C lorum, Franterumque finibuga O Oceano limitatur Solum unum obtinuit idioma, licet posta per Schapones, Ungaros, Teutunicos, Saxones, Anglios, O alias nationes quamplures, fuerit per diversa Vulgaria derivatum, boc solo fere omnibus in signum cono Jo. Cominciando poi ejusdem principii remanente, quod quasi praedicti omnes Jo affirmando respondent, ab isto tro Idioma tutto quel tratto incipiens idiomate, videlicet & occupò; quel poi, che da que- finibus Ungarorum versus Orientem alind occupavit totum quod ab inde vocatur Europa, necnon ulterius est protractum . Totum, aut quod in Europa restat ab istis tertium tenuit idioma, licet nec trifarium videatar . Nam alii Oc, alii Oil, alii Sì, affirmando loquuntur, ut puta Hispanii, Franci, G di costoro procedessero da uno Latini. Signum autem quod ab uno , codemque idsomate istarum perciò che molte cose chiama-trium gentium progrediantur Vulgaria, in promptu est, quia multa per eadem vocabula nominare videntur, ut Deum, Coelum, Amorem, Mare, Terram, O Vivit, Moritur, Amat, alia fere omnia. Istorum vera proferentes Oc, Menovesi; quelli poi che dicono || ridionalis Europae tenent partem Si, tengono da i predetti con-Occidentalem, a Januensum sinibus incipientes. Qui autem Sì dicunt, a praedictis finibus Orienno del mare Adriatico, e la talem tenent. Videlicet usque ad promontorium illud Italiae, qua no con Oi, quasi sono Setten-sinus Adriatici maris incipit, trionali a rispetto di questi; de Siciliam: sed loquentes Oil & Siciliam; sed loquentes Oil perciò che da l'Oriente, e dal quodammodo Septemtrionales suas respe-

VOLGARE ELOQUENZA. respectu florum, nam ab O-riente Alamanos babent, & a Septemetrione, ab Occidente An glico mari vallati sunt, & mon-provenzali, e da la flessione de tibus Aragoniae terminati, a Me- lo Appennino. ridie quoque Provincialibus, O Appennini devexione vlauduntur.

De triplici varietate sermonis, & qualiter per tem-, pora idem idioma mutatur, & de inventione Grammaticae.

Oil. & quod unum fuerit a principio confusionis, quod prius oftendunt. Quae quidem conve Hores in multis conveniunt, O maxime in boc vocabule, quod tre queste lingue in molte cose eft Amor.

De le tre varietà del parlare, e come col tempo il medesimo parlare si muta. Cap. IX.

Jos autem nunc oportet A Noi ora è bisogno porre a quam babemus rationem A pericolo la ragione, che periclitari ; cum inquirere in avemo, volendo ricercare di tendamus de iis / in quibus nul. quelle cose, ne le quali da nitius auctoritate fulcimur, boc volendo dire de la variazione, est de unius ejus demque aprincipio | che intervenne al parlare, che da idiomatis variatione secuta, quia principio era il medesimo; ma per notiora itinera salubrius conció sia che per cammini breviusque transtur. Per illud noti più tosto, e più sicuramente si vada, però solamentantum quod nobis est idioma te per questo nostro idioma anpergamus, alia deserentes. Nam deremo, e gli altri lascieremo quod in uno est rationale, vi. da parte, conciò sia che quel-detur in aliis esse causa. Est lo che ne l'uno è ragionevole, igitur super quod gradimur idio- lere causa ne gli altri. E'adunpare che eziandio abbia ad efma tractando, trifarium, ul que lo idioma, de lo quale Superius dictum est. Nam alis trattiamo (come ho detto di Oc, alii Sì, alii vero dicunt | fopra ) in tre parti diviso, perciò che alcuni dicono Oc, al-tri Si, et altri Oi. E che questo dal principio de la conprobandum est apparet, quod fusione fosse uno medesimo (il convenimus in vocabulis mul- | che primieramente provar si detis, velut eloquentes doctores ve) appare. Perciò che fi convengono in molti vocaboli, conientia ipsi consusoni repugnat, strano; la quale convenienzia requae fuit delictus in aedificatio pugna a la confusione, che su per ne Babel. Trilingues ergo do lil delitto ne la edificazione di Babel. I Dottori adunque di tutte convengono, e massimamente in questo vocabolo, Amor.

Surisentis fez les aimes Puer encuser Amor. Il Re di Navara.

De fin umorsuvent sen, e bente.

M. Guido Guinizelli. Ne fu amor prima, che gentil Nè cuon gentil pria, che d'amor natura,

· Investighiamo adunque, perchè egli in tre parti sia principalmente variato, e perchè ciascuina di queste variazioni in se stessa sì varie, com'è la deftra parte d'Italia ha diverso parlare da quello de la finistra, cioè altramente parlano i Padovani, et altramente i Pisani; et investighiamo, perchè quelli, che abitano più vicini, siano differenti nel parlare, come è i Milanesi, e Veronesi, Romani, e Fiorentini; et ancora perché siano disserenti quelli, che si convengono sotto un'istesfo nome di gente, come Napoletani, e Gaetani, Ravegnani, e Faentini; e quel che e più mirabilius est, sub eadem civil maraviglioso cerchiamo , perche tate morantes , ut Bononienses non si convengano in parlare burgi S. Felicis, & Bonomica fea quelli, che in una medefima Bologneti del Borgo di S. Fe- ferentiae, atque sermonum va: lice, et i Bologness de la strada rietates, quae accidunt, una eamaggiore . Tutte queste diffe- demque ratione patebunt . Dicirenze adunque, e varietà di fer- mus ergo, qued nullus effectus mone, che avvengono, con una ster Dico adunque, che niuno tum effectus est, quia nibil poeffecto avanza la sua cagione, test efficere, quod non est. Cum In quanto effetto, perche niu- igitur omnis nostra loquela, praena cosa può fare ciò che ella ter illam bomini primo concreanon è ; essendo adunque ogni tam a Deo, sit a nostro bene-nostra loquela (eccetto quella che su da Dio insieme con l' placito reparata post consusionem

"Gerardus do Brunel" Surifentis fez les simes Puer enculor Amorais : Rese Navarine

De fin amor suvent sen, & bente : " ' a care & k Dom. Guido Guinizelti Nè fu amor prima, che gemit core,

Nè gentil, prima che amor, natura.

Quare autem trifarie principalius variatum fit, moeftigemus, O quare quaelibet istarum variationum in se ipsa varies tur, puta dextrae Italiae locutio ab ea quae est sinistrae :: Nam aliter Paduani, & aliter Pifani loquuntur, & quare vicining babitantes adbuc diferepant in loquendo, ut Mediolanenfes, O. Veronenses, Romani, & Flow rentini , necnon convenientes; in eodem nomine gentis, ut Neas politani, & Cuetani, Ravennates, & Faventini, & quod Stratae majoris . Eae omnes dif. superat suam causam, in quanillam, quae nil fuit aliud, quam pomo creata a nostro benefraprioris obligion of boma firm-

stabilissimmin, asque veriabilistic mum animale i need dyrabilis, nec continua essa potest, sed si cut alia, quae nostra sunt, pun

ta mores, & babitus, per locorum memporunique distantias

reor modo in eo quod diximus temporum, sed potius opinamur tenendum; nam si alia nostra

opera perscrutemur, multo magis discrepare videmur a vetu-Stiffemis concivibus nostris, quam a caattanets perlonginguis. Qua

propter audacter testamur, quod se vetustissimi Papienses nunc resurgerent, sermone vario, vel diverso cum modernis Papiensi-

bus loquerentur; nec aliter mirum grideatur quod dicimus, quam percipere juvenem exoletum,

quem exolescere non videmus Nam. quae paulatim moventur, | verso parlare di quello, che

minime perpenduntur a nobis 🗗 quanto longiora tempora variatio rei adperpendi requirit

tanto rem illam stabiliorem pusamus . Non etenim admiramur , & extimationes bominum, qui paruno distant a brutis, putant

eandem civitatem sub unicabili semper civicasse sermone, cum sermonis variatio civitatis ejus. la, tanto essa cosa è da noi più

rum successione paulatim con-

tem fermo variatur, ut dictum ciò sia che la variazione del est, successive per tempora, neci sumphissima successione di tempora ullo modo potest, necesse po a poco sia divenuta; est

Kk 2

cito racconcia, dopo quella confusione, 1481 thalb plente altro lu, che una oblivione de la loquela prima ; en effendo l' 1000 mo inflabilistimo, e variabilist fimo animale, la notita ilocuzione nè durabile, nè continua può esser ; ma come le altre cose, che sono nostre (come sodiarioni oportet ; nec dubitandum |no coffumi, et'abith) il mutano, così questa fecondo le dia stanzie de i luoghi, ede i tempi, è bisogno di variarsi; però non è da dubitare, che rei modo, che avemo detro, cioè, che con la distanzia del tempo lil parlare non fi varju, anzi è fermamente da tenere; percità che fe noi vogliamo fottilmente investigare le altre opere nostre, le troveremo molto più differenti da gli antiquiffimi nostri cittadini, che da gli altri de la nostra età, quantunque ci siano molto lontani ; il perchè audacemente affermo, che se gli antiquissimi Pavesi ora risuscitassero, parlerebbero di di• ora parlano in Pavia; nè altrimente questo, ch' lo dico ci paja maraviglioso, che ci parrebbe a vedere un giovane cresciuto, il quale non avessimo veduto crescere. Perciò che le cose, che a poco, a poca si moveno, il moto loro è da noi poco conofciuto, e quanto la variazione de la cofa ricerca più tempo ad effere conosciudem non fine longissima. tempo- stabile efistimata. Adunque non si ammiriamo, se i discorsi de tingat, O hominum vita sit le bestie differenti, pensano che etiam ipsa sua natura brevissi- una istessa città abbia sempre ma . Si ergo per eandem gen- il medesimo parlare usato; con-

esta la vita de gli nomini di sua lest, ut disjunctim, abmotimnatura brevissima; se adunque il fermone ne la istessa gente (come detto ) fuccessivamente col tempo si varia, nè può per alcun modo firmarse, è necessario che il parlare di coloro, che lontani., e separati dimorano, sia variamente variato; sì come iono ancora variamente variati i costumi, et abiti loro, i quali nè da natura, nè da conforzio umano sono tirmati, ma a beneplacito, e secondo la convenienzia de i luoghi nasciuti. Quinci si mos-sero gl'inventori de l'arte Grammatica, la quale Grammatica non è altro, che una inalterabile conformità di parlare in diversi tempi, eluoghi. Questa essendo di comun consenso di molte genti regulata, non par suggetța al fingulare arbitrio di niuno, e conseguentemente non può essere variabile. Questa adunque trovarono, acció che per la vaxiazion del parlare, il quale per fingulare arbitrio si muove, non ci fossero o in tutto tolte, o imperfettamente date le autorità, ed i fatti de gli antiqui, e di coloro da i quali la diversità de i luoghi ci fa esser divisi.

De la varietà del parlare in Italia da la destra, e sinistra parte de l' Appennino. Cap. X.

Ra uscendo in tre parti diviso (come di sopra è detto) il nostro parlare ne la comparazione di se stesso, secondo che egli è tripartito, con tanta timidità lo andiamo ponderando, che nè questa parte, nè quella, nè quell' altra abbiamo ardimento di preporre, se non in quello Sic, che i Grammatici si trovano aver preso per adverbio di affirmare : la qual cosa pare, che dia qualche più di autorità a gli Ita- cepisse Sic, adverbium affir-

que morantibus varie varietar. ceu varie variantur mores. O babitus, qui nec natura, nec consortio firmantur, sed bumanis beneplacitis, localique congruitate nascuntur. Hine moti sunt inventores Grammaticae fa. cultatis . Quae quidem Grammatica nil aliud est, quam quaedam inalterabilis locutionis identitas diversis temporibus, atque locis. Haec cum de communi consensu multarum gentium fuerit regulata, nulli singulari arbitrio Videtur obnoxia . O per consequens, nec variabilis effe potest. Admivenerunt ergo illam, ne propter Variationem sermonis, arbitrio singularium sluitantis, vel nullo modo, vel saltem impersecte antiquorum attingeremus auctoritates, Oge-Ista, sive illorum, quos a nobis locorum diversitas facit esse diver os .

De varietate idiomatis in Italia'a dextris, & a sinistris Montis Appennini.

Rifario nunc exeunte nostro idiomate, ut superius di-Etum est in comparatione sui ipsus, secundum quod trisonum factum est cum tantatimiditate cunctamur librantes, quod banc, vel istam, vel illam partem in comparando praeponere non audemus, nifi eo quo Grammaticae positores inveniuntur, ac-

ritatem erogare videtur Italis, qui Sì dicunt. Quaelibet enim partium largo testimonio se tue tur. Allegat ergo pro se lin gua Oil, quod propter sui faciliorem, ac delectabiliorem vul garitatem quicquid redactum **soe inventum est ad vulgare** prosaicum, suum est: videlicei biblia cum Trojanorum, Romanorumque gestibus compilata. 🗗 Artui Regis ambages pul cberrimae, O. quam plures aliae bistoriae, ac doctrinae.Pro se vero argumentatur alia, scilicet Oc, quod vulgares leloquen tes in ea primitus poetati sunt, tanguam in perfectiori, dulcio rique loquela: ut puta Petrus de Alvernia, & alii antiquio res doctores. Tertia quae La tinorum est, se duobus privile giis attestatur praeesse: primo quidem, quod qui dulcius, sub tiliusque poetati vulgariter sunt, ii familiares, & domestici sui sunt: puta Cinus Pistoriensis. O Amicus ejus. Secundo quia magis videntur inniti Grammaticae, quae communis est, quod rationabiliter inspicientibus vi detur gravissimum argumentum. Nos vero judicium relinquentes in boc, & tractatum nostrum ad vulgare Latinum retraben tes, O receptas in se variationes dicere, nec non illas invicem comparare conemur. Di cimus ergo primo Latium bipartitum esse in dextrum, O re il giogo de l'Appenni-smistrum. Si quis autem quae no; il quale come un colrat de linea dividente, breviter mo di fistula di qua, e di là

mandi, quod quandam anterio Illiani, i quali dicono Si. Vel ramente ciascuna di queste tre parti con largo testimo-nio si disende. La lingua di Oi allega per se, che per lo suo più facile, e più dilettevole volgare, tutto quello che è stato tradutto, overo ritrovato in profa volgare, è suo; cioè la Bibia, i fatti de i Trojani, e de i Romani, le bellissime favole del Re Artu, e molte altre istorie, e dottrine. L'altra poi argumenta per se, cioè la lingua di Oc; e dice che i volgari eloquenti scrissero i primi Poemi in essa, sì come in lingua più perfetta, e più dolce; come fu Piero di Alvernia et altri molti antiqui Dottori. La terza poi che è de gli Italiani, afferma per dui privilegj effer superiore; it primo è, che quelli, che più dolcemente, e più sottilmente hanno scritti Poemi, sono stati i suoi domestici, e famigliari, cioè Cino da Pistoja, e lo Amico suo; il secondo è, che pare, che più s'accostino a la Grammatica, la quale è comune. E questo, a coloro, che vogliono con ragione considerare, par gravissimo argo-mento. Ma noi lasciando da parte il giudicio di questo, e rivolgendo il trattato nostro al volgare Italiano, ci sforzeremo di dire le variazioni ricevute in esso, e quelle fra se compareremo. Dicemo adunque la Italia essere primamente in due parti divifa, cioè ne la destra e ne la sinistra; e se alcuno dimandasse qual' è la linea, che questa diparte, brievemente rispondo esselunghi embrici a diversi liti diffillano come Lucano nel per grondatojo, il finifiro v to poi fono regioni la Puglia, ma non tutta Roma, il Ducato, Toscana, la Marca di Genova. Del finistro sano parte de la Puglia, la Marca d'Ancona, la Romagna, la Lombardia, la Mar-ca Trivigiana, con Venezia; il Friuli veramente, e l'Istria non possono essere se non de la parte sinistra d'Italia; e le Isole del mar Tirreno, cioè Sicilia, e Sardigna, non sono se non de la destra, o veramente sono da essere a la defira, parte d'Italia accompagnate. In ciascuno adunque di questi due lati d'Italia, et in quelle parti, che si accompagnano ad essi, le lingue de gli uomini sono varie; cioè la lingua de i Siciliani co i Pugliefi, e quella de i Pugliefi co i Romani, e de i Romani co i Spoletani, e di questi co i Toscani, e de i Toscani co i Genovesi, e de i Genovesi co i Sardi. E similmente quella de i Calavresi con gli Anconitani, e di costoro co i Romagnuoli, e de i Romagnuoli co i Lombardi, e de i Lombardi co i Trivigiani, e Veneziani, e di questi co i Furlani, e di essi con gl'Istriani, no la qual cosa dico, che la Italia sola appare in XIIII. Volgari esser variata; ciascuno de i quali gli Aretini; in Lombardia i Ferrarefi, e Piacentini; e tro-

a diverse grande piove is cohrespondemy seffen Jugumi Appun-1. acque di qua, e, di la per mini , quod cen filbutia culmen . bine and ad differs a Stillifted a secondo descrive; et il de-grundant, aquisad alterna bira. firo lato ha il mar Tirreno inde litera per umbriria lenga di-Stillant, out Lincanus) in 2. deha lo Adriatico. Del destro la- scribit. Dextrum quoque latis Turenum mare exundatorium babet: laccuma vero in Advatitum cadit .. Et dextre regiones: Sunt Apulia, sed man total . Ros ma, Ducatus, Tuscia, O Jan nuensis Marchia. Sinestri auteus pars Apuliae, Manga Anconicana, Romandiola, Lombardia, Marchia Trivisipmi, cum VEnetiss. Forum Julia vero, & Istria non nis levagi, Italian effe potest: nec Insulae Tureni ma. ris, widelices Sicilia, & Sardinia non nis dextrae Italiae sunt, vel ad dextram Italiam sociandae. In utroque quidens duorum laterum, O iis, quae sequuntur ad ea, linguae bominum variantur, ut lingua Siculorum cum Apulis: Apulorum cum Romanis: Romanorum cum Spoletanis: borum cum Tuscis: Tuscorum cum Januen sibus : Januensium cum Sardis: nec non Calabrorum cum Anchonitaneis: borum cum Romandiolis: Romandiolorum cum Lonebardis: Lombardorum cum Trivisanis, O Venetis, O borum cum Aquiliejensibus y & istorum cum Istrianis: de quo. Latinorum neminem nobiscum dissentire putaancora in se stesso si varia: mus. Quare ad minus XIIII. come in Toscana i Senesi, e Vulgaribus sola videtur Italia variari: quae adbuc omnia Vulparimente in una istessa città garia in sese variantur, ut puOstenditur Italiae aliques habere idioma incomptum, & ineptum.

والمنافي الأنافع المكترون الما

**T**Uam multis Varietatībus Latto dissonante vielgari, decentiorem, atque illustrem Italiae venemar loquelam, O ut nostrae venationi pervium callem habero possimus, perplexos fructices, atque sentes prius ejiciamus de filva : Sicut ergo Romani se cunctis praeponendos ex timant in bac eradicatione, seve discerptione non immerito eos aliis praeponamus, protestantes eosdem in nulla vulgaris eloquentiae ratione fore tangendos: dicimus ergo Romanorum non Vulgare, sed potius tristiloquium Italorum Vulgarium omnium il suo tristo parlare essere il più brutto di tutti i Volgari Italiani; e non è maraviglia, cum etiam morum, babituumque desormitate prae cunctis videantur foetere; disunt enim Mezure quinto dici. Post bos incolas Anconitanae Marchiae de-Ca-

detto. Il perche fe vorre-mo calculare le prime, le feconde, e le fotto seconde variazioni del Volgare d'Italia, avverrà che in questo minimo cantone del Mondo, fi venira non solamente a mille variazioni di loquela, ma ancora a moito più

Si dimostra, che alcuni in Italia hanno brutto, & inorna-to parlare. Cap. XI.

E Ssendo il Volgare Italiano per molte varietà dissonante, investighiamo la più bella, & illustre loquela d'Italia; & acciò che a la nostra i investigazione possiamo avere un picciolo calle, gettiamo prima fuori de la felva gli arbori attraversati, e le spine. Si come adunque i Romani si stimano di dover essere a tutti preposti, così in questa eradicazione o vero estirpazione non immeritamente a gli altri li preporremo; proteilando essi in niuna ragione de la Volgare Eloquenza esser da toccare. Dicemo adunque il Volgaro de' Romani, o per dir meglio sendo ne i costumi, e ne le deformità de gli abiti loro fopra tutti puzzolenti. Essi dicono Mezure quinto dici. Dopo questi caviamo quelli de la Marca d'Ancona, i quali dicerpamus, qui Chignamente cono Chignamente scate sciate,

DANTE DE LA con i quali mandiamo via il scate sciate loquuntur: cum qui-Spoletani . E non è da prete- bus, & Spoletanos abjicimus : rire, che in vituperio di queste tre genti sono state molte

li ne vidi una drittamente, ellium cantiones quamplures snpersettamente legata, la quale ventae sunt, inter quas unam un certo Fiorentino nominato il Castra aveva composto, e

cominciava,

Una ferina va scopai da Ca-Cita cita sengia grande aina

Dopo questi i Milanesi, e Bergamaschi, & i loro vicini gettiam via ; in vituperio de i quali miricordo alcuno aver cantato,

Inte l'ora del Vesperzio Fu del mes d'occhiover.

Dopo questi crivelliamo gli Aquilejenfi, e gl'Istriani, i quali con crudeli accenti dicono Ces fastu; e con questi mandiam via tutte le montanine, e villanesche loquele; le quali di bruttezza di accenti sono sempre dissonanti da i cittadini, che stanno in mezzo le città, come i Casentini, e Pratesi. I Sardi ancora, i quali non fono d'Italia, ma a la Italia accompagnati, gettiam via: perchè questi soli ci pajono essere senza proprio Volgare, & imitano la Grammatica, come fanno le Simie gli uomini; perchè dicono,

Domus nova, e dominus meus

De lo Idioma Siciliano, e Pugliese. Cap. XII.

E i crivellati (per modo di dire) Vulgari d'Ita-

nec praetereundum est quod in Canzoni composte, tra le qua- improperium istarum trium genvidimus recte, atque perfecte ligatam: quam quidem Florentinus nomine Castra composuerat, incipiebat etenim,

Una ferina va scopai da Cascoli Cita cita sengia grande aina. Post quos Mediolanenses, atque Pergameos, eorumque finitimos eruncemus: in quorum etiam improperium quendam cecinisse

recolimus,

Ente lora del Vesper Io Cu del mes dochiover. Post bos Aquilejenses, & Istrianos cribremus, qui Ces fastu, crudeliter accentuando eruEtuant. Cumque iis montaninas omnes, O rusticanas loquelas eziciamus, quae semper mediastinis civibus accentus enormitate dissonare videntur, ut Cassentinenses, & Pratenses; Sardos etiam qui non Latii sunt, sed Latiis adsociandi videntur, ejiciamus: quoniam soli sine proprio Vulgari esse videntur, Grammaticam tanquam Simiae bomines imitantes, nam,

> Domus nova, & Dominus meus, loquuntar.

Quod in eodem loco diversificatur idioma secundum quod variatur tempus.

Xacceratis quodammodo vula garibus Italis, inter ea,

quae remanserunt in cribro, com Illia, facendo comparazione tra nam 'videtur Sicilianum Vulgascere: eo quod quicquid poetantur Itali Sicilianum vocatur, & eo quod per plures doctores indigenas invenimus, graviter cecinisse, puta in cantionibus illis,

Ancor che l'aigua per lo foco lassi. Amor, che lungiamente mai menato.

· Sed baec fama Trinacriae terrae, Is tette finum ad quod tendu || Sicilia, se dirittamente risguarinspiciamus, videtur tantum in opprobrium Italorum Principum remanssse, qui non beroico more, sed plebeo sequentur superbiam. Siquidem illustres Heroes Federicus Caesar, & bene ge Cesare, & il ben nato suo si-nitus ejus Manfredus, nobilita- gliuolo Manfredi, dimostrando tem, ac rectitudinem suae formae pandentes, donec fortuna permansit, bumana secuti sunt, brutalia dedignantes, propter quod corde nobiles, atque gratiarum dotati inbaerere tantorum Principum majestati conati sunt: ita quod corum temporé quicquid excellentes Latinorum niteb.intur, primitus in tantorum Coronatorum aula prodibat, O quia regale solium erat Sicilia, factum est, quicquid, nostri praedecessores vulgariter protulerunt, Sicilianum vocatur: quod qui dem retinemus & nos, nec po

parationem facientes, bonorabi-lius, atque bonorificentius, bre-viter seligamus : 12 prima de il più onorevole di essi . E viter seligamus : 6 primo de primieramente esaminiamo lo Siciliano examinemus ingenium: ingegno circa il Siciliano, perció che pare, che il Volgare re fibi famam prae aliis afci- Siciliano abbia affunto la fama sopra gli altri; con ciò sia che tutti i Poemi , che fanno gl' Italiani si chiamino in Siciliano. E conciò fia che troviamo molti dottori di costà aver gravemente cantato, come in quelle Canzoni,

> ·Ancor she l'Aigua per lo foco lassi.

Amor, che longamente m' hai menato.

Ma questa fama de la terra di diamo, appare, che solamente per opprobrio de' Principi Italiani fia rimafa; i quali non con modo eroico, ma con plebeo segueno la superbia. Ma quelli illustri Eroi, Federico ila nobiltà, e drittezza de la sua forma, mentre che la fortuna gli fu favorevole, seguirono le cose umane, e le bestiali sdegnarono. Il perchè coloro, che erano di alto cuore, e di grazie dotati, si sforzavano di aderirsi a la maestà di sì gran Principi; tal che in quel tempo tutto quello, che gli eccelllenti Italiani componevano, ne lla Corte di sì gran Re primamente usciva. E perchè il loro feggio regale era in Sicilia, è avvenuto, che tutto quello, che i nostri precessori composero in vulgare, si chiama Siciliano; il che ritenemo ancora noi; & i posteri nostri non lo potranno mutare - Racha,

sba, Racha. Che suona ora Ia | Steri nostri permutare valebunt. tromba de l'ultimo Federico, Racha, Racha. Quid nunc per-che il sonaglio del secondo sonat tuba novissimi Federici: Carlo, che i corni di Giovanni, e di Azzo Marcheli pomagnati? che le tibie de gli altri quid cornua Johannis, & Azzo-Magnati? fe non, Venite, nis Marchionum potentum: quid carnefici, Venite, altriplici, Venite, settatori di avarizia. Ma meglio è tornare al proosito, che parlare indarno. Or dicemo, che se vogliamo pigliare il volgare Siciliano, cioè quello, che vien da i mediocri paesani, da la bocca de i quali è da cavare il giudizio, appare, che'l non fia degno di essere preposto a gli altri; perciò che'l non fi proferisce senza qualche tempo, come è in,

Tragemi deste focora se t'este a bolontate.

Se questo poi non vogliamo pigliare, ma quello che esce lumus, sed quod ab ore primode la bocca de i principali Site Canzoni si può vedere, non praeallegatis cantionibus perpenciliani, come ne le preallegaè in nulla differente da quel- di potest, nibil differt ab illo, lo, che è faudabilissimo, come quod laudabilissimum est, sicut di fotto dimostreremo. I Pugliesi poi o vero per la acerbità loro, o vero per la propinquità de i fuoi vicini, fanno brutti barbarismi; e dico-

Volzera the chiangesse lo quatraro.

Ma quantunque comunemente i paesani Pugliesi parlino bruttamente, alcuni però eccel-lenti tra loro hanno politamente parlato, e posto ne le ioro Canconi vocaboli molto Cortigiani, come manifestamente appare, a chi i loro Aritti considera, come è, Ma-

sonat tuba novissimi Federici : quid tintinnabulum II. Caroli : quid cornua Jobannis, & Azzoaliorum Magnatum tibiae? nis, Venite, carnifices, Venite, altriplices, Venite, avaritiae sectatores. Sed praestat ad propositum repedare, quam frustra loqui: O dicimus, quod si vulgare Sicilianum accipere volumus, scilieet quod prodit a terrigenis mediocribus, ex ore quorum judicium eliciendum videtur, praetationis minime dignum est: quia von sine quodam tempore profertur : ut puta ibi,

Tragemi deste socora se teste a bolontate.

Si autem ipsum accipere norum Siculorum emanat, ut in \inferius ostendimus. Apuli quoque, vel a sui acerbitate, vel sinitimorum suorum contiguitate, qui Romani, & Marchiani sunt, turpiter barbarizant, dicunt enim,

Volzera che chiangeste lo quatraro.

Sed quamvis terrigenae Apult loquantur obscene communiter, praefulgentes corum quidam polite loquati sunt: vocabula curialiora in suis cantionibus compilantes, ne manifeste apparet corum dicta prospicientibus, ut puta, MaMadonna, dir vi voglio. Et, Per fino amore vo sì letamente.

Quapropter superiora notantibus III perchè a quelli , che notelum, neque Apulum esse illud, sopra, dee essere manisesto, quod in Italia pulcherrimum est che nè il Siciliano, nè il Pu-

Quod in quolibet idiomate funt aliqua turpia, sed prae caeteris Tuscum est excellens.

DOS bacc veniamus ad Tu-Scos; qui propter amentiam suam infroniti, titulum sibi Vul. loro pazzia insensati, pare che garis Illustris arrogare videntur, dementat intentio, sed samosos comperimus: puta Guittonem A. ni famosi aversa avuta; como retinum, qui nunquam se ad non si diede mai al Volgare Curiale vulgare direxit; Bonagiuntam Lucensem, Gallum Pi-Sanum Minum Mocatum Senensem, Brunetum Florentinum; quorum dista si rimari vacaverit, non curialia, sed munici palia tantum invenientur. Et quoniam Tusci prae aliis in bac ebrietate baccbantur ; dignum utileque videtur municipalia Vul garia Tuscanorum fingulatim in aliquo depompare . Loquuntur Florentini, & dicunt,

Manichiamo introque: Noi non facciamo aliro.

Pisani. Bene andonnoli fanti de Fioranza per Pila.

Madonna, dir vi voglio. E. Per fino Amore vo si lietamente.

sunotescere debet, neque Sicu-|ranno ciò, che si è detto di quod in Italia pulcherrimum est gliese è quel Vosgare, che in Vulgare: cum eloquentes indigenas ostenderimus a proprio di- che abbsamo mostrato, che vertisse. paele siano da esti partiti.

> De lo idioma de i Toscani, e Genovesi. Cap. XIII.

D'Opo questi vegniamo a li Toscani, i quali per la arrogantemente s'attribuiscano il titolo del Vulgare Illustre; o in boc non solum plebeorum & in questo non solumente la opinione de i plebei impazziquamplures viros boc tenuisse sce, ma ritruovo molti uomi-Cortigiano, Bonagiunta da Lu-ca, Gallo Pisano, Mino Mocato Senese, Brunetto Fiorentino, i detti de i quali, se si avrà tempo di esaminarli, non Cortigiani, ma proprii de le loro cittadi essere si ritroveranno. Ma conciò fia che i Toscani siano più de gli altri in questa ebrietà furibondi, ci pare cosa utile, e degna torre in qualche cosa la poma pa a ciascuno de i Volgari de le città di Toscana. I Fiorentini parlano, e dicono,

> Manichiamo introqué: Non facciamo altro. I Pisani. Bene andomio li fanti di Fiorenza per Pisa. Lls

I Luchesi. Fo voto a Dio; che ingasfaria eje lo comuno di Luca.

I Senesi. Onche rinegata avesti Siena.

Gli Aretini. Votu venire ovelle.

bo, e Città Cailellana, per la vicinità che hanno con Romani, e Spoletani, non intendo dir nulla. Ma come che quasi tutti i Toscani siano nel bent, nibil tractare intendimus. loro brutto parlare ottusi, non-Sed quamquam fere omnes Tudimeno ho veduto alcuni aver conosciuto la eccellenzia del Vulgare, cioè Guido Lapo, e un': altro, Fiorentini, e Cino Pistojese, il quale al presente indegnamente posponemo, non indegnamente costretti. Adunque se esamineremo le loquele Toscane, e considereremo, come gli Uomini molto ono- gne coacti. Itaque si Tuscarati si siano da esse loro proprie partiti, non resta in dub-bio, che il Vulgare, che noi cerchiamo, sia altro, che quello, che hanno i popoli di Toscana. Se alcuno poi non penfasse, che quello, che noi affermiamo de i Toscani, sia da affirmare de i Genovesi, questo solo costui consideri, che se i, Genovesi per dimenticanza perdessero il z lettera, bifognerebbe loro, over esser totalmente muti, over trovare una nuova locuzione; perciò che il z è la maggior parte del loro parlare; la qual let-tera non si può se non con molta asperità prosserire.

· Lucenses . Fo voto a Dio, che · ingassara eje lo comuno de Luca. Senentes.

Onche renegata avesse io Siena: chec Christo. Aretini ...

Votu venire ovelle.

Di Perugia, Orbietto, Viter- De Perusio, Urbe veteri, Viterbio, nec non de eivitate Castellana propter adfinitatem, quam cum Romanis, & Spoletanis basci in suo turpiloquio sint obtus, nonnullos Vulgaris excellentiam cognovisse sentimus, scilicet Guidonem Lapum, O unum alium, Florentinos, & Cinum Pistoriensem; quem nunc indigne postponimus, non indinas examinemus loquelas, compensemus qualiter viri praebonorati a propria diverterunt, non restat in dubio, quin aliud st Vulgare, quod quaerimus, quam quod attingit populus Tuscanorum. Si quis autem quod de Tuscis asserimus, de Januensibus asserendum non putet, boc solum in mente premat, quod si per oblivionem Januenses amitterent z litteram, vel mutire totaliter eos, vel novam reparare oporteret loquelam; est enim z maxima pars eorum locutionis : quae quidem littera non sine multa rigiditate profertur.

Dc

De idiomate Romandiolo-. **rum , & de** quibuídam Transpadinis, & praecipue de Veneto.

Ranseunies nunc bumeros Appennini frondiferos, laevam Italiam cunctam venemur, -ceu solemus orientaliter ineuntes. Romandiolam igitur ingredientes, dicimus nos duo in Latio invenisse Vulgaria, quibusdam convenientiis contrariis alternata. Quorum unum in tantum muliebre videtur propter vocabulorum, & prolationis mollitiem, quod virum (etiams viriliter sonet) foeminam tamen facit esse credendum. Hoc Romandioli omnes habent, & praesertim mente i Forlivesi, la città dei Forlivenses: quorum civitas licet novissima sit, meditulium sia, nondimeno pare esser potamen esse videtur totius provinciae; hi Deusci affirmando cono Deusci, e facendo carezloquuntur, & Oclo meo, & Corada mea proferunt blandientes. Horum aliquos a proprio poetando divertisse audivimus, Thomam videlicet, & Ugolinum Bucciolam Faventinos. Est & aliud, secut dictum est, adeo vocabulis, accentibusque birsutum, & bispidum, quod propter sui rudem asperitatem, mulierem loquentem non solum disterminat, sed esse virum du bitare facit . Hoc omnes , qui Manara dicunt, Brixienses, videlicet, Veronenses, & Vigentinos babet, nec non Paduanos turpiter syncopantes, omnia in tus participia, O denominativa in

tas,

De lo idioma di Romagna. e di alcuni Transpadani. Cap. XIV.

P Assiamo ora le frondute spalle de l'Appennino, & investighiamo tutta la sinistra parte d'Italia, cominciando, come far solemo, a levante. Intrando adunque ne la Ro÷ magna, dicemo che in Italia abbiamo ritrovati dui Volgari, l'uno a l'altro con certi convenevoli contrari opposto, de li quali uno tanto femenile ci pare per la molizia de à vocabuli, e de la pronuncia, che un'uomo (ancora che vi-. rilmente parli) è tenuto femina; questo Volgare hanno tutti i Romagnuoli, e special-|quali, avegna che novissima vincia. Questi affermando dize foliono dire oclo meo, e corada mea . Bene abbiamo inteso, che alcuni di costoro ne i Poemi loro si sono partiti dal suo proprio parlare, cioè Tomaso, & Ugolino Bucciola Faentini . L' altro de i dui parlari , che avemo detto, è talmente di voca-boli, & accenti irsuto, & lispido, che per la sua rozza asperità non solamente disconza una donna, che parli, ma ancora fa dubitare, s'ella è uomo . Questo tale hanno tutti quelli, che dico-no Manara, cioè Bressani, Veronesi, Vicentini, & an-co i Padoani, i quali in tut-ti i participi in tus, e denominativi in tas fanno brutte sincope, come è merco,

DANTE DE LA e sonte; con questi ponemmo tas, ut merco, O bonte, eziandio i Trivigiani, i quali cum quibus & Trivifianos adal modo de i Bressani, e de i Iuoi vicini proferiscono la v consonante per f. removendo l'ultima fillaba, come è nof veramente è barbarissimo, e riproviamio. I Veneziani ancora non faranno degni de l' onore de lo investigato Volgare; e se alcun di loro spinto da errore, in questo vaneggiasse ricordisi, se mai disse,

Per le plage di Dio tu non ventas;

tra i quali abbiamo veduto uno, che si è ssorzato partire dal fuo materno parlare, e ridursi al Volgare Cortigiano, e que-sto su Brandino Padoano. Là onde tutti quelli del presente Capitolo comparendo a la sentenzia, determiniamo, che nè H Romagnuolo, nè il suo contrario, come si è detto, nè il Veneziano fia quello illustre Volgare, che cerchiamo.

Fa gran discussione del parlare Bolognese. Cap. XV.

Ra ci sforzeremo per espedirsi, a cercare quello che de la Italica selva ci resta. Dicemo adunque, che forse non hanno avuta mala opinione coloro, che affermano che i Bolognesi con molto pulchripri locutione loquentes, cum bella loquela ragionano; conciò sia che da gli Imolesi, Ferraresi, e Modenesi qualche cofa al loro proprio parlare aggiungano; che tutti, sì come | scunt, ficut facere quoslibet a avemo mostrato, pigliano da il sinitimis suis convicimus, ut Sorloro vicini, come Sordello di- dellus de Mantua sua oftendis mostra la sua Mantoa, che con Cremona, Bressa, e Vero- Cremonae, Brisciae, atque Vero-

ducimus, qui more Brixianorum, O finitimorum suorum v consonantem per f apocopanper nove; vif per vivo; il che do proferent, puta Not pro Novem, Vif, pro Vivo, quod quidem barbarissimum reprobamus. Venets quoque nec sese in-. vestigati Vulgaris bonore dignan-. tur; et si quis eorum errore confessus vanitaret in boc, recordetur, s unguam dixit,

> Per le plage di Dio tu non veras,

inter quos omnes unum Vidimus nitentem divertere, a materno 💂 O ad Curiale Vulgare intendere, videlicet Ildebrandinum Paduanum . Quare omnibus prae-Sentis Capituli ad judicium comparentibus arbitramur, nec Romandiolum, nec suum oppositum, ut dictum est, nec Venetianum esse illud, quod quaerimus vulgare illustre.

Facit magnam discussionem de idiomate Bononiensi.

T Llud autem quod de Italica L filva refidet perconctari conemmer expedientes; dicimus ergo quod forte non male opinantur, qui Bononjeuses asserunt ab Imolensibus, Ferrariensibus, & Mutinensbus circumstantibus |aliquid proprio vulgari adscitiae vir existens non solum in poetando, sed quomodolibet loquendo patrium Vulgare deseruit . Accipiunt etiam praefati cives ab Imolensibus lenitatem, atque mollitiem, a Ferrariens. bus vero, & Mutinensibus aliqualem garrulitatem, quae procommixtione advenarum Longobardorum terrigenis credimus remanfisse; & brec est causa, qua re Ferrarienfium, Mutinenfium, vel Regianorum nullum invenimus poetasse. Nam propriae garrulitati assuefacti nullo modo possunt ad Vulgare Aulicum, fine quadam acerbitate venire; quod putandum, qui monto, pro multo dicunt. Si ergo Bononienses utrinque accipiunt, ut di-Etum est, rationabile videtur esse, quod corum locutio per comistionem oppositorum, ut di-Hum est, ad laudabilem suavitatem remaneat temperata: quod procul dubio nostro judicio sic esse censemus: ita fo praeponentes eos in vulgari sermone, so la municipalia Latinorum Vulgaria comparando confiderant, allubescentes concordamus cum illis; si vero simpliciter Bono niense praeserendum' extimant, dissentientes discordamus ab eis: non etenim est quod Aulicum 😈 illustre vocamus; quoniam si fuisset Maximus Guido Guinicelli, Guido Ghisilerius, Fabritantes Bononiae, nunquam

nae confini : qui tantas eloquen-| ma confina . Il qual' uomo fu" tanto in eloquenzia, che non solamente ne i Poemi, ma in ciascun modo che parlasse, il Volgare de la sua patria ab-bandonò. Pigliano ancora i presari Cittadini la leggerezza. e la molizie da gli Imolesi, e da i Ferraresi, e Modonesia una certa loquacità, la qual' è: propria de i Lombardi. Que-prie Lombardorum est. Hanc ex lita per la mescolanza de i Longobardi foreftieri crediamo esser rimasa ne gli uomini di quei paesi ; e questa è sa ragione per la quale non ritroviamo che niuno, nè Ferrarese, nè Modenese, nè Regiano fia stato Poeta; perciò che assuefatti a la propria loquacită, non poliono per alcun modo fenza qualche acerbisa al Volgare Cortigiano venire; multo magis de Parmensibus est li che molto maggiormente de li Parmigiani è da penfare ; i quali dicono monto per molto. Se adunque i Bolognesi da l' una , e da l'altra parte pigliano, come è detto, ragionevole cofa ci pare, che il loro parlare per la mescolanza de gli oppoliti rimanga di lauda-bile suavità temperato. Il che per giudizio nestro senza dubi bio essere credizmo. Vero è che se quelli, che prepongono il vulgare sermone de i Bolognesi, nel compararli essi hanno confiderazione folamente à i Volgari de le città d'Italia 🖟 volentieri fi concordiamo con loro; ma fe flimano fimplicemente il Volgare Bolognese efsere da preferire, siamo da estr differenti, e discordi; perciò che egli non è quello, che noi chiamiamo Cortigiano, & Illustre; che se'l fosse quello ||il Massimo Guido Guinicelli, cius, & Honestus, & alii poe- Guido Ghisliero, Fabrizio, & Onesto, & altri Poeti non sariano mai partiti da esso; per-

DANTE DE LAC cofe volgari

" II Massimo Guido. Madonna il fermo core. Fabrizio. Lo mio lontano gire.

Onesto. Più non attendo il tuo seccorfo, Amore.

Le quali parole sono in tutto Quae quidem verba prorsus a diverse da le proprie Bologne-mediastinis Bononiae sunt dise. Ora perchè noi non crediamo, che alcuno dubiti di versa; cumque de residinis quelle città, che sono poste in extremis Italiae civitatine le estremità d' Italia, el bus neminem dubitare pendase alcuno pur dubita, non lo mus, & si quis dubitat, il-Rimiamo degno de la nostra lum nulla nostra solutione disoluzione; però poco ci re-sta ne la mia discussione da gnamur; parum restat in no-dire. Là onde disiando di stra discussione dicendum; quadeporre il crivello; acciò che re cribellum tupientes deponetosto veggiamo quello, che in esto è rimaso; dico che Trento, e Turino, & Ales-Sandria città fono tanto pro- que Taurinum, nec non Alepinque a i termini d' Italia, xandriam civitates metis Itache non ponno avere pura liae in tantum sedere propinloquela; tal che se così come hanno bruttissimo Volgare, così l'avesseno bellissimo, ancora negherei esso essere veramente Italiano per la mescolanza, che ha de gli altri . E però se cerchiamo il parlare Italiano Illustre, quello che cerchiamo non si può in esse città ritrovare.

ciò che furono Dottori illustri, primo divertissent, qui docto-e di piena intelligenzia ne le res fuerunt illustres, & Vulgarium discretione repleti.

> Maximus Guido. Madonna lo fermo core i Fabritius. Lo meo lontano girer Honestus: Più non attendo il tuo soccorso, Amore.

re ut residentiam cito visamus, dicimus Tridentum atquas, quod puras nequeunt babere loquetas, ita quod ficut turpissimum babent vulgare baberent pulcberrimum, propter aliorum commixtionem effe vere Latinum negaremus; quare si Latium illustre venamur, quod venamur in illis inveniri non potest.

Quod in quolibet idiomate De lo eccellente parlar Volgare est aliquid pulchrom, & in nullo omnia pulchra-

D Oftquam venati saltus, O pascua sumus Italiae, nec Panteram, quam fequimur, adinvenimus ; ut ipsame reperire posimus, rationabilius investigemus de illa , ut solerti studio redolentem ubique, & nec apparentem nostris penitus irretiamus tenticulis. Resumentes igitur venabula nostra, dicimus quod in omni genere rerum unum oportet esse, quo generis illius om nia comparentur, & ponderentur: illinc aliorum omnium men-Suram accipiamus. Sicut in numero cuncta mensurantur uno O plura, vel pauciora dicuntur, Secundum quod distant ab uno, vel ei propinquant, & sic in coloribus omnes albo mensurantur: nam visibiles magis dicuntur, & minus secundum quod accedunt, vel recedunt, & quemadmodum de iis dicimus, quae quantitatem, & qualitatem often. dunt de praedicamentorum quolibet, & de substantia posse dici putamus, scilicet quod unum quodque mensurabile sit secundum quod in genere est illo, quod simplicissimum est in ipso genere Quapropter in actionibus nostris. guantumçumque dividantur species, boc signum inveniri oportet, quo & ipsae mensurentur; nam in quantum simpliciter ut bomines agimus, virtutem babemus, ut generaliter illam inil quale è comune a tutti gli Italiani . Cap. XVI.

Apoi che avemo cercate per tutti i falti, e pescoli d'Italia, e non avemo quella Pantera, che cerchiamo, trevato; per petere essa meglio trovere, con più ragione investighiamola; acciò che quella, che in ogni luogo si sente, e in ogni perte appare, con follecito studio ne le nostre reti totalmente inviluppiamo . Ripigliando adunque i nostri istrumenti da cacciare, dicemo, che in ogni generazione di cole è di bisogno, che una ve ne sia con la quale tutte le cose di quel medefimo genere fi abbiano a comparare, e ponderare; e quindi la misura di tutte le altre pigliare: come nel numero tutte le cose si hanno a misurare con la unità; e diconsi più , e meno secondo che da essa unità sono più lontane, o più ad essa propinque. E così ne i colori tutti si hanno a mifurare col bianco ; e diconfi più, e meno vifibili , fecondo che a lui più vicini, e da lui più distanti si sono. E sì come di questi, che mostrano quantità, e qualità diciamo, parimente di ciascuno de i predicamenti, e de la sustanzia penfiamo poterfi dire; cioè che ogni cosa si può misurare in quel genere con quella cofa, che è in esso genere simplicissima.Là onde ne le nostre azioni, in quantunque specie si dividano, si bisogna ritrovare questo segno, col quale esse si abbiano a mifurare; perciò che in quello che facciamo come semplicemente uomini, avemo lla virtù, la quale generalmente

Intendemo; perciò che secondo | stelligamus: nam secundum ipsame essa giudichiamo l' nomo buo- haban d' malum baminem quno, e cattivo; in quello poi che facciamo, come uomini cittadini, avemo la legge, secondo la nes circes agante, habanus lequale fi dice buono , e cattivo gem , secundum quam dicitur cittadino; ma in quello, che avamor to cole fimpliciffime, Adunque le le azioni Italiane A hamo a mifarare, e ponde rave con recommi, e con gli ablet, e sol partare, quelle de ponderanturio menjurantur Quae le azioni Italiane fono fimplicissine, che non sono propfie di misma città d'Italia, ma fono comuni in tatte; tra 'le quali ora fi può discernere il Volgare, che di fopra dercavamo, effere quello, che in ciascuna chta appare; è che in niuna ripola. Può ben più in una, the in un'altra apparere, come the implicissima de le sustanzie, che è Dio, il quale più appare me l'uomo, che he le - beille, e che me le piante, e più in queste, che ne le minere , ot in effe più, che ne eli elementi, e più nel foco che ne la terra. E la simpliciffima quantità, che è uno, più appare nel numero disparo che nel paso; & il simplicissimo colore, che è il bianco; più appare nel citrino, che mel werde . Adunque ritvovato ensello, che cercavamo, dicemo, che 'l Volgare Illustre, Cardinale, Aulico, le Corti-- male è di cutto lo città Italiame, e mon pare che fia di niuma; col quale i Volgari di tute le città d'Italia il hanno a miliurare, ponderare, e com--parere. ٠. ن

dicamus; in quantum at bomicivis bonus, & malus: in quantum at botines Latins agimus, quaedam habemus semplicisma figna , & morum , & habifunm , & locutionis, quibus Latinae actiones quidem nobilifima funt garum, quae Latinorum sunt, 4810num bacc multius cientatis. Italiae propria sent, sed in omnibus communia sunt: inter guge nunc potest discerni Vulgare gurd superius venebamar, quod in gualibet redolet civitate, necephat in ulla: potoft tomen magic in una quam in Alia redolere ficut simplicissima substantiarum, quae Deus est, in bamme magis redalet, quam in bruto: in animali, quam in planta: in bac, quam in minera: in bac, quem in ceelo: in igne, quam in terra, Et simplicissima quantitas quod est unum in impari munero redolet magis quam in pari, & simplicissimus color, qui albus magis est in citrino quam in viridi redolet. Itaque adapti quod quaerebamus, dicimus Illustre, Cardinale, Aulicum, & Curiale Vulgare in Latio, quod emnis Latiae civitatis est, O nullius esse videtur. O quo municipia Vulgaria omnia Latinorum men-Surantur, ponderantur, 🗗 com-PATANTHY 4

Quod

Quod ex multis idiomatibus fiat unum pulchrum : & facit mentionem de Cino Pulloticule:

Uare antem bos quod re pertum est Illustre, Cardinate, Aulicum, & Curiale indjictentes, wocernes, nunc difponendum est, per quod clarius ipsum quad ipsum of facionus patere . Primum igitur quid intendimus, cum Illustre adjicimus O quare Illustre dicimus. denndemus. Per boc quidquid il-Lustre dicimus, intelligimus quid illuminant, O'illuminatum praefulget. Et boc modo viros appellamus illustres, vel quia potestate illuminati, alios 🗗 justitia, & caritate illuminant, vel quia excellentes Magistrati excellenter maniferent, at Seneca . O Nama Pompilius .. Et Vulgare, de que loquimur. O sublimatum est Magistratu, O potestate, & suos bonore sublimat, & gloria. Magistratu quidem sublimatum videtur , cum de sot rudibus Latinorum vocabulis, de tot perplexis confiru. Etionibus, de tot desections prolationibus, de tot rusticanis acextricatum, tam perfectum, O tam urbanim videamus electum: ut Cinus Pestorienses, & Ami cus ejus oftendunt in Cantions bus suis. Quod autem si enal- gior potenzia, che quella, che tatum potestate, videtur: E quid può i cuori de gli uomini vol-

Perchè fi chiami quefic parlare Illastra Cap. XVII.

D Erchè adunque a questo nitrovato parlare aggiungendo Illustre , Cardinale , Audico, e Gorrigiano, così lo chiamiamo, al presente diremo; per il the più chiaramente faremo parere quello , che essoè.. Primamente adunque dimostriamo quello, che intendiamo di fare 🚽 quando vi aggiungiamo Illustre, e perchè Illustre il dimandiamo - Per questo noi lik dicemo Illustre , che illuminante, & illuminato risplende. Et a questo modo nominiamo gli uomini Illultri, overo perchè illuminati di potenzia fogliono con giustizia, e carità gli altri illuminare, overo che eccellentemente ammaestrati, eccellentemente ammae-Rrano , come fa Seneca , e Numa Pompilio , & il Volgare di cui parliamo, il quale innalzato di magisterio, e di potenzia, innalza i suoi di onore, e di gloria. E che 'I sia da magisterio innalzato fi vede , estendo egli di tanti rozzi vocaboli Italiani, di tante perplesse costruzioni, di tante disettive pronunzie, di tanti contadineschi accenti, così egregio, così districato, così centibus, tam egregium, tam perfetto, e così civile ridotto, come Cino da Pistoja, e l'Amico, fuo ne le loro Canzoni dimoltrano. Che 'l fia poi esaltato di potenzia, appare ; e qual cosa è di magmajoris potestatis est, quam quod lui, che non vuole, vole-kumana corda versare potest? sta Mm 2

volete, come ha facto que |ut nolentem, volentem: & vofto, e fa . Che egli poscia in- lentem, nolentem faciat, velet nalzi di onore chi lo possiede, è in pronto; non sogliono i domestici suoi vincere di fama i Re, i Marchesi, i Gon-ti, e rutti gli altri Grandi? certo questo non ha bisogno di pruova . Quanto egli faccia poi i fuoi famigliari gloriofic, noi stessi l'abbiamo conosciuto, i quali per la dolcezza di questa gloria ponemo dopo le spalle il nostro elilio. Adunque meritamente devemo esso chiamare Illustre.

Cardinale, Aulico, e Cortigiano. Cap. XVIII.

On senza ragione esso Volgare Illustre orniamo di feconda giunta, cioè che Cardinale il chiamiamo; perciò che sì come tutto l'uscio seguita il cardine, tal che dove il cardine si volta, ancor' esso ( e entre, o fuori, che 'l si pieghi) si volge, così tutta lintrorsum, froe extrorsum flettala moltitudine de i Volgari de si muove, e cessa secondo che lium Vulgarium gren vertitur, le città si volge, e rivolge, fa questo . Il quale veramente | & revertitur, movetur, & pauappare esser Padre di famiglia; non cava egli ogni giorno i fpinofi arbofcelli de la Italica felva? non pianta egli ogni giorno semente, o inserisce pat sentosos fructices de Italica piante? che fanno altro gli slou? nonne quotidie vel plantas agricoli di lei se non che lievano, e pongono, come si è detto? Il perchè merita certamente essere di tanto voca-· bolo ornato . Perchè poi noi O removeant , ut dictum eft? il nominiamo Aulico, questa quare prorsus tanto decorari voè la cagione; perciò che se cabulo promeretur. Quia vero noi Italiani avessemo aula, Aulicum nominamus, illud cauquesti sarebbe palatino. Se la aula poi è comune casa di sa est, quod si aulam nos Itali

ipfum & fecit, & facit. Quod autem bonore sublimet in promptu est ; Nonne domestici sui Reges, Marchiones y & Comites, & Magnates quostitet fama vincunt? minime bec probatione indiget. Quantum verd lugs familiares gloriofos efficiat, nos ips novimus, qui bujus duicedine gloriae noftrum exilium postergamus; quare ipsum Illustre merito profiteri debemus e

Perche questo parlure si chiami De excellentia Vulgaris Eloquentize, & quod communis est omnibus Italicis.

> T Eque sine retione ipsum Vulgarem illustrem decoramus adjectione secunda, videlices ut id Cardinale vocemus; nam sicut totum ostium cardinem Sequitur, & quo cardo vertitur, versatur & ipsum, seu tur: sie & universus municipasat, secundum quod istud: quod quidem vere pater familias esse videtur; nonne quotidie exterpat sentosos fructices de Italica inserit, vel plantaria plantat? quid aliud agricolae sui satagunt, nifs ut admoveant,

177

haberemus, palatinum foret : | trutto il regno, e facra gubernam si aula totius Regni communis est domus, O omnium Regni partium gubernatrix augusta, quicquid tale est, ut omnibus fit commune, nec proprium ulli, conveniens est, ut in ea conversetur, & babitet: nec alignod aliud babitaculum tanto dignum est habitante. Hoc nempe Videtur esse id, de quo laquimur Vulgare; O binc est, quod in regns omnibus conversantes, semper Illustri Vulgari loquuntur. Hinc etiam est, quod no strum Illustre velut accola peregrinatur, & in humilibus bospitatur asplės, cum aula va cemus. Est etiam merito Curiale dicendum, quia curialitas nil altud est, quam librata regula corum, quae peragenda sunt; & quia statera bujusmodi librationis tantum in excellentiffimis curiis effe solet, binc oft quod quicquid in actibus noftris bene libratum est, curiale dicatur. Unde cum istud in excellentissima Isalorum curia fer detto Cortigiano. Ma st libratum, dici euriale meretur. Sed dicere quod in excel-·lontissima Italorum curia sit libratum, videtur nugatio, cum la facilmente si risponde. Percaria careamus: ad quod facile ciò che avegna che la correspondetur; nam licet curia te (secondo che unica si pi-(secundum quod unica accipitur, glia, come quella del Re di nut curia Regis Alamaniae) in Alemagna) in Italia non sit a membrame ta membra illius uno Principe u
niuntur, sic membra bujus gratioso lumine rationis unitas unt;
muare falsum esset discre cu-

natrice di tutto le parti di esso; convenevole cosa è, che ciò che si truova esser tale, che sa comune a tutti, e proprio di niuno, in essa conversi, & abiti ; ne alcuna al-tra abitazione è degna di tanto abitatore. Quelto veramente ci pare esser quel Volgare, del quale noi parliamo; e quinci avviene, che quelli., che conversino in nute le corti regali , parlano fempre con Volgare Illustre. E quinci ancora è intervenuto. che il nostro Volgare, come |forestiero va peregrinando, &c. albergando ne gli umili afili, non avendo noi aula. Meritamente ancora si dee chiamare Cortigiano, perciò che la cortigiania niente altro è, che una pesatura de le cose, che si hanno a sare; e conciò sia che la statera di questa pesatura solamente ne le eccellentissime corti esser soglia; quinci avviene , che tutto quelllo, che ne le azioni nostre è ben pesato, si chiama Cortigiano. Là onde essendo questo ne la eccellentissima corte d' Italia pesato, merita esdire, che'l sia ne la eccellentissima corte d'Italia pesato, pare fabuloso, essendo noi privi di corte ; a la qual co-Italia non fit, membrum ta- ci mancano; e come le memmen ejus non definit : O seut bra di quella da un Princiquare falsum effet dicere, cu- re', noi Italiani mancar di nio di Principe; perciò che svemo corte, avegna che la fial corporalmente dispersa . . .

Che i Volgare Balici in uno A Quod idiomata Italica ad uriducano, e quello si chiami Isaliano. Cap. XIX.

Uesto Volgare adunque, che essere Illustre, Cardinale, Aulico, e Cortigiano avemo dimostrato, dice-mo esser quello, che si chiama. Volgare Italiano: perciò quod Vulgare Latinum appelche sì come si può trovare latur. Nam sicut quoddam Vulun Volgare, che è proprio gare est invenire, quod pro-di Cremona, così se ne può prium est Cremonae. se quod trovar uno , che è proprio di Lombardia de un altro che proprio di tutta la finistra parte d' Italia; e come tutti est invenire aliquod, quod sit questi si ponno trovare, così parimente si può trovare quello, che è di tutta Italia; e si come quello si chiama tius sinistrae Italiae proprium; Cremonese, e quell'altro Lom- & ficut omnia baec est invebardo, e quell' altro di mezza Italia, così questo che è di tutta Italia, fi chiama Volgare Italiano. Questo veramente hanno usato gl'Illustri che in Italia hanno fatto Poemi in lingua volgare; cioè i Siciliani, i Pu-Dottori gliesi, i Toscani, i Romagnuoli, i Lombardi, e quel-li de la Marca Trivigiana, e de la Marca d'Ancona. E concid sia che la nostra intenzione ( come avemo nel principio de l'opera promeflo) sia d'inségnare la dottrina de la Eloquenzia Volga- principio bujus operis, est, dore, però da esso Volgare Ita- Efrinam de Vulgari Eloquentia liano, come da eccellentissi- tradere: ab ipfo, tanquam ab mo cominciando, tratteremo excellentissimo incipientes, quos ne i seguenti libri, chi siano quelli, che pensiamo de putamus ipso dignos uti, o proprer quid se quomodo me

Conte, quantunque manchia-||ria carere Italos, quamquant Principe careamus: quomam curiam babemus, licet corporaliter fit dispersar

> num reducuntur, & illud appellatur Latinum.

HOc autem Vulgare, quod Illustre, Cardinale, Aulicum esse, & Curiale oftensum est, dicimus esse illud, prium est Cremonae:, sic quoddam est invenire, quod proprium est Lombardiae: O sicus proprium Lombardiae, sic est invenire aliquod, quod fit tonire, sic & illud quod totius Italiae est, & scut illud Cremonense, ac illud. Lombardum, & tertium Semilatium, fic i-Stud quod totius Italiae est, Latinum Vulgare vocatur . Hoc enim us sunt. Doctores illu-Stres., qui lingua Vulgart poetati sunt in Italia, ut Siculi, Apuli, Tusci, Romandioli, Lombardi , & utriusque Marchiae viri. Et quia intentio nostra, ut polliciti sumus in gni di usare esso, e perchè, propter quid, & quomoda, me VOLGARE ELOQUENTA.

mon ubi, quando, Ci ad quos e a che modo. D dove de din esto de drizzare. Le quali cose chiamediatis libris tractabiumus: qui-bus illuminatis inferiora Vulgati illuminare curabimus, gradi parte in parte formiendo fino a quello che di una famio plia sola. quord unius folius familiae proprium of

glia fola,

IL SECONDO LIBRO

VOLGARE ELOQUENZIA

DIDANTE

IGIERI

Quali fono quelli che denno usare il Volgare illustre, e quali no .

## CAPITOLO PRIMO.

la diligenzia del nostro ingegno, e ritornando al calamo de la utile opera, sopra ogni cosa confessiamo, che'l sta be-ne ad usarsi il Volgare Italiano Illustre così ne la prosa, come nel verso. Ma perciò che quelli che scriveno in prosa, pigliano esso Volgare Illu-Are specialmente da i trovatori; e però quello che è stato | Jaicantibus permanet firmum trovato, rimane un fermo esempio a le prose, ma non al contrario; perciò che alcune cose pajono dare principalità al verso; adunque secondo che metricum est, ipsum carmineesso è metrico, versifichiamolo, trattandolo con quell' ordine, che nel fine del primo libro avemo promesso. Cerchiamo adunque primamente, se tutti quelli che fanno versi volgari, lo denno usare, o nò. Vero è, che così superficialmente appare di sì; perciò che ciascuno che sa versi, dee ornare i suoi versi in quanto'l può. Là onde non essendo st tam grandis exornationis, niuno di sì grande ornamento, quam Vulgare Illustre, videtur, com'è il Volgare Illustre, pare che ciascun versificatore lo ipsum uti: praeterea quod optife quello, che in suo genere e mum est in genere suo, si suis otti-

ALIGER

DE

VVLGARIELOQUIO, SIVE IDIOMATE

LIBER SECUNDUS.

Quibus conveniat uti polito, & ornato Vulgari, & quibus non conveniat.

D Romettendo un' altra volta DOllicitantes iterum celebri. tatem ingenii nostri, & ad calamum frugi operis redemutes, ante omnia confitemur Latinum Vulgare illustre tam profasce, quam metrice decere proferri. Sed quia ipsum prosaicantes ab inventoribus magis accipiunt; O quia quod inventum est proexemplar, & non e contrario, quia quaedam videntur praebere primatum; ergo secundum quod mus, ordine pertractantes illo, quem in fine primi libri polluximus. Quaeramus igitur prius, utrum verfificantes vulgariter debeant illud uti; O superficie tenus videtur, quod sic; quis omnis, qui verfificatur, suos ver∫us exornare debet in quantum potest ; quare cum nullum

inferioribus miscentur, non so ottimo fi mescola con lo inselum nil derogare videtur eis, riore, pare che non solamence sed ea meliorare videtur. Qua-non gli toglia nulla, ma che lo faccia migliore. E però se al-cun versificatore (ancora che quam rude versificetur , spsum faccia rozzamente versi) lomesuae ruditati admisceat, non so- scolera con la sua rozzezza, non lum bene ipsi ruditati faciet, solamente a lei sara bene, ma sed ipsum sic facere oportere appare che così le sia bisogno di sare; perciò che molto è più bisogno di ajuto a quelli che ponno poco, che a quelli che ponno poco, che a quelli qui multa possunt; O sic ap che ponno assai; e così appare paret quod omnibus versificanti che a tutti i versificatori fia libus liceat ipsum uti. Sed boc falsissimum est, quia nec semper gli eccellentissimi Poeti non se excellentissime poetantes dévent alled induere, sicut per inferius me per le cose di sotto trattapertractata perpendi poterit le si potrà comprendere . A-Exigit ergo istud sibi confenile: dunque questo Illustre Volgaviros., guemedmodume alii nofers mores, & babitus ; exigit nostri costumi, e abiti : la maenim magnificentia magna potentes, purpura vigos nobiles. Tec & hoc excellentes ingenio O scientia guaeris, O glios aspernatur, ut per inferiora patebit: nam quiequid nobis con venit, vel gratia generis, vel forciei, vel individui convenit, nt sentire, ridere, militare; sed nobis non convenit boc grana generis, quia etiam brutis conveniret: nec gratia speciei. quia cunetis bominibus esset con venzens, de quo nulla quaestio est; nemao enim montaninis boc dicet effe conveniens; sed optimae conceptiones non possunt est, nis ubi fcientia, O ingenium est ; ergo optima loquela non convenit rusticana tractantibus: convenit ergo individui gratia sed nibil individuo convenit, nisi per proprias dignitates, puta

re ricerca uomini fimili a se . sì come ancora fanno gli altri gnificenzia grande ricerca uomini potenti, la porpora uomini nobili; così ancor questo vuole uomini di ingegno, e di scienzia eccellenti; e gli altri dispregia, come per le cose, che poi si diranno, sarà manifesto. Tutto quello adunque, che a noi si conviene, o per il genere, o per la sua specie, o per lo individuo ci si conviene; coine è sentire, ridere, armeggiare; ma questo a noi non si conviene per il genere; perchè farebbe convenevole anco a le bestie; nè per la specie; perchè a tutti gli nomini faria convenevole: di che non c' è alcun dubbio; che niun dice, che'l fi convenga a i montanari. Ma gli ottimi concetti non possono essere, se non dove è scienzia, & ingegno; adunque la ottima loquela non fi conviene se non per le proprie dignità ; come è mercantare, armeggiare, regge-re. E però se le cose con-Nn

tà, cioè i degni; & akuni possono essere degni, altri più degni, & altri dignissimi; è degni, le ottime a i dignissimi fi convengono; e conciò sia che la loquela non altrimenti sia necessario istromento a i nostri concetti, di quelto che si sia il cavallo al soldato; e convenendosi gli ottimi cavalli a gli ottimi foldati; a gli ottimi concetti, f come è detto) la ottima loquela si converrà; ma gli ottimi concetti non ponno esse-re, se non dove è scienzia, & ingegno; adunque la ottima loquela non si convien se non a quelli, che hanno scienzia, & ingegno; e così non a tutti i versificatori si convien ottima loquela. E consequentemente ne l'ottimo Volgare; conciò fia che molti fenza fcienzia, e fenza ingegno facciano versi. E però fe a tutti non conviene, tutti non denno usare esso; per-ciò che niuno dee sar quel-10, che non si li conviene. E dove dice, che ogni uno dee ornare i suoi versi quanro; ma nè il bove efipito, nè il porco balteato chiameremo ornato, anzi fatto brutto, e di loro fi rideremo; perciò che l' ornamento non qualche convenevole cosa a la cofa, che si orna. A quello ove dice, che la cosa supe-

venienti risguardano le digni-||mercari, O militare, ac regere: quare si convenientia respiciunt dignitates, boc est dignos; O quidam digni, quidam dimanisesto, che le cose buone of quidam digni, quidam di-a i degni, le migliori a i più gniores, quidam dignissimi esse possunt; manifestum est quod bona dignis, meliora dignioribus, O optima dignissimis convenient: O cum loquela non aliter st necessarium instrumentum nostrae conceptionis, quam equus militis; & optimis militibus optimi conveniant equi, ut dictum est, optimis conceptionibus optima loquela conveniet; sed optimae conceptiones non possunt esse, nisi ubi scientia, & ingenium est; ergo optima loquela non convenit niss in illis, in quibus ingenium, & scientia est; & sic non omnibus versificantibus optima loquela convenit: cum plerique sine scientia, & ingenio verssicentur; O per consequens, nec optimum vulgare. Quare si non omnibus convenit, non omnes ipsum debent uti: quia inconvenienter agere nullus debet. Et ubi dicitur, quod quito pud, affermiamo esser ve- libet suos versus exornare debet, in quantum potest, verum esse testamur; sed nec bovem ephippiatum, nec balteatum suem dicemus ornatum, immo potius è altro, che uno aggiungere deturpatum ridemus illum; est lenim exornatio alicujus convenientis additio. Ad illud ubi riore con la inseriore mesco- dicitur, quod superiora inferio-Iata adduce perfezione, dico ribus admixta profectum adduesser vero, quando la separa-zione non rimane; come è, se l' oro sonderemo insieme con l'argento; ma se la se-parazione rimane, la cosa inIn qua materia conveniat or- In qual materia stia bene usare nata eloquentia Vulgaris.

Postquam non omnes versisi debere aftruximus, consequens est gare Illustre, consequente cosa sunt, segregatim oftendere. Cir- li sono degne di esso. Circa id, quod intelligimus per ilse, quod dignitatem babet : scut nobile, quod nobilitatem; O sic cognito habituante, habituatum cognoscitur, in quantum bujus; unde cognita dignitate cognoscemus O dignum . Est enim dignitas meritorum effe-Etus, seve terminus; ut cum quis benemeruit, ad boni dignitatem perventum esse dicimus : cum male vero, ad mali: puta bene militantem, ad victo riae dignitatem : bene autem regentem, ad regni: nec non mendacem ad ruboris dignita. tem, O latronem ad eam, quae est mortis. Sed cum in

bescunt, puta cum sormosae mu-sferiore si sa più vile; come è mescolare belle donne con brutte. Là onde conciò sia che la sentenzia de i versificatori sempre rimanga separatamente mescolata con le parole, se la non sarà ottima ad ottimo Volgare accompagnata, non migliore, ma peggiore apparerà, a guisa di una brutta donna, che sia di seta, d'oro vestita.

il Volgare Illustre. Cap. II.

Apoiche avemo dimostra-to, che non tutti i versicantes, sed tantum excel- ficatori, ma solamente gli ecastruere, utrum omnia ipso tra- è dimottrare poi, se tutte le Etanda sint, aut non; & simaterie sono da essere trattate non omnia, quae ipso digna in esso, o nò; e se non sono tutte, veder separatamente quaca quod primo reperiendum est la qual cosa prima è da trovare quello che noi intendemo, lud, quod dicimus, Dignum ef. | quando dicemo degna essere quella cosa, che ha dignità, sì come è nobile quello che ha nobiltà; e così conosciuto lo abituante, si conosce lo abituato, in quanto abituato di questo; però conosciuta la dignità, conosceremo ancora il degno . E adunque la dignità un' effetto, overo termino de i meriti; perciò che quando uno ha meritato bene, dicemo essere pervenuto a la dignità del bene ; e quando ha meritato male, a quella del male; cioè quello che ha ben combattuto, è pervenuto a la dignità de la vittoria, e quello che ha ben governato, a quella del regno; e così il bugiardo a la dignità de la vergogna, ed il ladrone a quella de la morte. Macon-Nn 2

284 parazioni, e così ne gli altri, perchè alcuni meritano bene, altri meglio, altri ottimamente, & alcuni meritano male, te; e conciò ancora sia, che tali comparazioni non si facciano, fe non avendo rispetto al termino de i meriti, il qual termino (come è detto) si dimanda dignità, manifesta cosa è, che parimente le dignità hanno comparazione tra se, secondo il più, & il meno; cioè che alcune sono grandi, altre maggiori, altre grandissime; e consequentemente alcuna cosa è degna, altra più degna, altra dignissima; e conciò sia che la comparazione de le dignità non si faccia circa il medesimo objetto, ma circa diversi, perchè dicemo più degno quello, che è degno di una cosa più grande, e dignissimo quello, che è degno di una altra cosa grandissima; perciò che niuno può essere di una stessa cosa più degno; manisesto è che le cose ottime (sesondo che porta il devere) fono de le ottime degne. Là onde essendo questo Vulgare Illustre ( che dicemo ) ottimo fopra tutti gli altri Vulgari, consequente cosa è, che solamente le ottime materie siano degne di essere trattate în esfo; ma quali fi fiano poi quelle materie, che chiamiamo dignissime, è buono al presente investigarle. Per chiarezza de le quali cose è da sapere, che sì come ne l'uomo fono tre anime, cioè la vegetabile, la animale, e la razionale, così esto per tre sentieri cammina; perciò che secondo che ha l anima vegetabile, cerca quelio, che è utile, in che parte-

ciò sia che in quelli, che me-ibenemerentibus fiant compuraritano bene, si facciano com- tiones, sicuti in aliis, ut quidam bene, quidam melius, quidam optime, quidam male, quidam pėjus, quidam pessime mealtri peggio, altri pessimamen- reantur, o bujusmodi comparationes non fiant, nisi per re-Spectum ad terminum meritorum, quem dignitatem dicimus, ut dictum est : manifestum est quod dignitates inter se comparantur secundum magis, & minus, ut quaedam magnae, quaedam majores, quaedam maximae sint, & per consequens alind dignum, alind dignius, sliud dignissimum esse constat. Et cum comparatio dignitatum non fiat circa idem objectum, Sed circa diversa, ut dignius dicamus, quod majoribus: dignissimum quod maximis dignum est, quia nibil eodem dignius esse potest; manifestum est, quod optima optimis secundum rerum exigentiam, digna fint. Unde cum boc, quod dicimus Illustre, st optimum aliorum Vulgarium, consequens est, ut sola optima digna sont ipso tractari, quae quidem tractandorum dignissims nuncupamus. Nunc autem quae sint ipsa venemur; ad quorum evidentiam sciendum est, quod sicut bomo tripliciter spiritustus est, videlicet vegetabili, animali, & rationali, triplex iter perambulat . Nam secundum quod vegetabile quid oft, utile quaerit: in quo cum plantis communicat; secundum quod animale, delectabile, in que cum brutis; secundum quod sa-

quicquid agimus, agere videmur; & quia in quolibet isto rum quaedam sunt majora , quaedam maxima , secundum quod talsa; quae maxima sunt, maxime pertractanda videntur; O per consequens maximo Vulmaxima stat: O primo in eo quod est utile: in quo si callide confideremus intensum onenium quaerentium utilitatem, nil aliud guam salutem inveniemus. Se cundo in eo, quod est delectabile: in quo dicimus illud esse maxime delectabile, quod per preciossssmum objectum appetitus delectat: boc autem Venus. Tertio in eo, quod est bonestum: in quo nemo dubitat esse Virtutem. Quare baectria, Salus videlicet, Venus, Virtus apparent esse illa magnalia quae sint maxime pertractan da, boc est ea, quae maxima funt ad ista, ut armorum probitas, amoris ascensio, & directio voluntatis. Circa quae sola, si bene recolimus, illustres viros invenimus vulgariter poetasse; scilicet Bertramum de Barnio, Arma, Arnaldum Danielem, Amorem Gerardum de Bornello, Rectitudinem, Cinum Pistoriensem Amorem, Amicum ejus, Re-Etitudinem .

tionale, boneffum quaerit: in quot cipa con le piante; secondo folus est, vel Angelicae natu. che ha l'animale, cerca quelvae sociatur. Per baec tria lo, che è dilettevole, in che partecipa con le bestie ; e secondo che ha la razionale, cerca l'onesto, in che è solo, overo a la natura Angelica s' accompagna; tal che tutto quel che facciamo, par che si faccia per queste tre cose. E per-chè in ciascuna di esse tre sono alcune cose, che sono più grangari. Sed disserendum est, quae di, & altre grandissime; per la qual ragione quelle cose, che sono grandissime, sono da estere grandistimamente trattate, e conseguentemente col grandissimo Volgare; ma è da disputare quali si siano quest<del>e</del> cose grandissime. E primamente in quello, che è utile; nel quale se accortamente consideriamo la intenzione di tutti quelli, che cercano la utilità, niuna altra troveremo, che lafalute. Secondariamente in quello, che è dilettevole; nel quale dicemo quello essere massimamente dilettevole, che per il preciosissimo objetto de l'appetito diletta; e questi sono i piaceri di Venere. Nel terzo, che è l'onesto, niun dubita essere la virtù. Il perchè appare queste tre cose, cioè la salute, i piaceri di Venere , e la virtù essere quelle tre grandissime materie, che si denno grandissimamente trattare, cioè quelle cose, che a queste grandissime sono; come è la gagliardezza de l'armi, l'ardenzia de l'amore, e la regola de la volontà. Circa le quali tre cofe fole (se ben risguardiamo) troveremo gli uomini illustri aver volgarmente cantato; cioè Beltrame di Bornio le armi ; A.rnaldo Danielo lo amore; Gerardo de Bornello la rettitudine, Cino da Pistoja lo amore; llo Amico suo la rettitudine.

Beltrame adunque dice, Non pos nul dat con cantar no exparia,

Arnaldo. Laura amara fal bruol brancum danur. Gerardo. Più solaz reveilar, che per

trop en dormir.

Cino. Degno son io ch'io mora. Lo Amico suo. Doglia mi reca ne lo cuore ardire.

Non trovo poi, che niun' Italiano abbia fin qui cantato de l'armi. Veduto adunque queste cose ( che avemo detto ) sarà manifesto quello, che sia nel Volgare altissimo da cantare.

In qual modo di rime si debbia usare il Volgare altissimo. Cap. III.

Ra ci sforzeremo follicita-i mente d'investigare il modo, col quale debbiamo stringere quelle materie, che fono lanto sunt digna Vulgari, sollidegne di tanto Volgare. Volendo adunque dare il modo, col quale queste degne materie si debbiano legare; Primo di--cemo deversi a la memoria ridurre, che quelli, che hanno fcritto Poemi volgari, hanno esti per molti modi mandati fuori ; cioè alcuni per Canzoni, altri per Ballate, altri per Sonetti, altri per alcuni altri illegittimi, & irregulari modi, come di sotto si mostrerà. Di ut inserius ostendetur. Horum questi modi adunque il modo autem modorum Cantionum mode le Canzoni effere eccellentissimo giudichiamo; là onde

ec-

Bertramus etenim ait, Non posse nul dat, cum cantar non exparia. Arnaldus .

Lanra amara fal bruol Brancum damir.

Gerardus.

Più solaz reveillar, ches trop endormir. Cinus.

Digno sono eo de morte. Amicus ejus.

Doglia mi reca ne lo core ardire.

Arma vero nullum Italum adbuc invenio poetasse. His proinde visis, quae canenda sint Vulgari altissimo innotescunt.

Distinguit quibus modis Vulgariter Verlificatores poe-- tantur .

TUnc autem quomodo ea N coartare debemus, quae cite vestigare conemur. Volentes ergo modum tradere, quo ligari baec digna existant, primum dicimus esse ad memoriam reducendum, quod Vulgariter poetantes sua Poemata multimodis protulerunt; quidam per Cantiones, quidam per Ballatas,quidam per Sonitus, quidam per alios illegitimos, & irregulares modos, dum excellentissimum esse penfe lo eccellentissimo è de lo Jamus : quare si excellentissima

modo excellentissimo digna sunt, O per consequens in Cantionibus pertractanda : qued autem modus Cantionum sit talis, ut dictum est, pluribus potest rationibus indagari . Prima quidem quia, cum quicquid versficamur sit cantio, solae Cantiones boc vocabulum sibi sortitae sunt: quod nunquam sine vetusta provisione processit. Ad. buc quicquid per se ipsum efficit illud, ad quod factum est. nobilius esse videtur, quam quod extrinseco indiget : sed Cantio nes per se totum quod debent efficiunt, quod Ballatae non faeiunt (indigent enim plausoribus, ad quos editae sunt) ergo Cantiones nobiliores Ballatis esse sequitur extimandas, & per consequens nobilissimum aliorum esse modum illarum: cum ne mo dubitet, quin Ballatae Sonitus nobilitate modi excellant. Praeterea illa videntur nobilio ra esse, quae conditori suo magis bonoris afferant : sed Can tiones magis afferunt conditoribus, quam Ballatae; ergo nobiliores sunt, & per consequens modus earum nobilissimus aliorum. Praeterea quae nobilissima sunt, carissime conservantur: sed inter ea quae cantata sunt. Cantiones carissime conservantur; ut constat visitantibus libros, ergo Cantiones nobilissimae sunt;

o per consequens modus earum

excellentissimis digna sunt, ut eccellentissimo degno, come di superius est probatum, illa quae fopra è provato, le materie, che son degne de lo eccellentissimo Volgare, sono parimente degne de lo eccellentissimo modo, e confeguentemente fono da trattare ne le Canzoni; e che'l modo de le Canzoni pei sia tale, come si è detto, si può per molte ragioni investigare. E prima essendo Canzone tutto quello, che si scrive in versi, & essendo a le Canzoni sole tal vocabolo attribuito, certo non senza antiqua prerogativa è processo. Appresso, quello, che per se stesso udempie tutto quello, perchè egli è fatto, pare esser più nobile, che quello, che ha bisogno di cose, che siano fuori di se; ma le Canzoni fanno per se stesse tutto quello, che denno; il che le Ballate non fanno; perciò che hanno bisogno di sonatori, a li quali sono fatte; adunque seguita, che se Canzoni siano da essere stimate più nobili de le Ballate, e conseguentemente il modo loro essere sopra gli altri nobilisfime; conciò fia che niuno dubiti, che il modo de le Ballate non sia più nobile di quello de i Sonetti. Appresso pare, che quelle cose siano più nobili, che arrecano più onore a quelli, che le hanno fatte, e le Canzoni arrecano più onore a quelli, che le hanno fatte, che non fanno le Ballate; adunque fono di esse più nobili, e confequentemente il modo loro è nobilissimo. Oltre di questo le cose, che sono nobilissime, molto caramente si conservano; ma tra le cose cantate, le Canzoni sono molto caramente confervate, come appare a coloro; che vedeno i libri; adunque le Canzoni sono nobilissimus est. Adbuc in arti- nobilissime, e consequentemente il modo soro è nobilissimo il siciatis illud est nobilissimum quad Appresso ne le cose artificiali totam comprehendit artem; com quello è nobilissimo, che comprende tutta l'arte; essendo ficiata existant, o in solis Canno artificiali, e ne le Canzoni tionibus ars tota comprebendafole comprendendosi tutta l'arte, le Canzoni sono nobilissime, e così il modo loro è nobilissimo fopra gli altri. Che tutta l'arte poi sia ne le Canzoni compresa, in questo sima- cantandi poetice, in boc palanifesta, che tutto quello, che tur, quod quicquid artis repesi truova de l'arte è in esse, ma non si converte. Questo segno adunque di ciò, che dicemo, è nel cospetto di ogni uno pronto; perciò che tutto in cospettu babetur: nam quicquello da la cima de le teste de gli illustri Poeti è disceso a le loro labbra, solamente ne le Canzoni si ritruova. E però al proposito è manifesto, che quelle cose, che sono degne di altissimo Volgare, si denno trattare ne le Canzoni.

le Canzoni . Cap. IV.

D'Apoi che avemo districan-do approvato quali uomi-ni siano degni del Volgare Auitiamo il magisterio di quell'

ergo sa , quas cantantur , arti-. tur, Cantiones nobilissimae sunt O sic modus earum nobilissimus aliorum. Quod antem tota comprebendatur in Cantionibus aus ritur, in ipfisest, fed non convertitur. Hoc signum untem borum, quae dicimus, promptum quid de cacuminibus illustrium capitum poetantium profluxit ad labia, in Solis Cantionibus invenitur. Quare ad propositum patet, quod ea, quae digna suns Vulgari altissimo, in Cantionibus tractanda sunt.

Quali denno essere i suggetti de De varietate sili corum, qui poetice scribunt.

Vando quidem apotiavimus extricantes, qui fint Aulico, e che materie siano de- lico digni Vulgari, O quae gne di esso, e parimente il nec non medus, quem tanto dimodo, il quale facemo degno gnamur bonore, ut solus altisdi tanto onore, che folo a lo simo Vulgari conveniat; antealtissimo Volgare si convenga; quam migremus ad alia, motro, dichiariamo il modo de le dum Cantionum, quae casu ma-Canzoni, le quali pajono da gis, quam arte multi usurpare molti più tosto per caso, che videntur, enucleemus : O que per arte usurparsi : e' manise buc usque casualiter est assumarte, il quale fin qui è stato essualmente preso, lasciando da parte il modo de le Ballate, e o Sonituum omittentes, quia de i Sonetti; perciò che esso illum elucidare intendimus in intendemo dilucidare nel quar- IV. bujus operis, cum de meto libro di quest' opera nostra, diocri Vulgari trastabimus. Re-

Visentes ergo ea, quae dicta | tratteremo. Riveggendo aduna funt, recolimus nos eos, qui Oulgariter versificantur, plerunque vocasse Poetas, quod procul dubio rationabiliter eructare praesumpsimus, quia prorsus Poetae sunt, si poesim recte confideremus; quae nibil, aliud est, quam fictio rethorica, in musicaque posita. Differant tamen a magnis Poetis, boc est regularibus; quia magno sermo: ne, & arte regulari poetati funt: ii vero casu, ut dictum est. Ideirco accidit, ut quantum illos proximius imitemur, tantum rectius poetemur . Unde nos doctrinae aliquid operae nostrae impendentes doctrinas eorum Poeticas aemulari oportet. Ante omnia ergo dicimus, unumquemque debere materiae pondus propriis bumeris excipere aequale, ne forte bumerorum nimio gravatam virtutem di esse dal troppo peso gravain coenum cespitare necesse sit . | ta, non lo sforzi a cader nel Hoc. est, quod magister noster fango. Questo è quello, che

## Sumite materiam,

dicit. Demde in iis, quae di cenda occurrunt, debemus discretione potiri, utrum tragice, sive comice, sive elegiace sint canenda. Per Tragoediam, su. periorem stilum induimus, per Comoediam inferiorem, per Elegiam stilum intelligimus miferorum . Si tragice canenda effere cantate col modo travidentur, tunc adsumendum est gico, allora è da pigliare il Vulgare Illustre, to per consequen-

que le cose, che avemo detto, ci ricordiamo avere spesse volte quelli, che fanno versi volgari, per Poeti nominati; il che senza dubbio ragionevolmente avemo avuto ardimento di dire; perciò che fono certamente Poeti, se dittamente la Poesia consideriamo; la quale non è altro, che una finzione rettorica, e posta in musica; nondimeno sono differenti da i gran Poeti, cioè da i regulati; perciò che quelli hanno usato sermone, & arte regulata, e questi (come si è detto) hannoogni cosa a caso; il perchè avviene, che quanto più strettamente imitiamo quelli, tanto più drittamente componiamo; e però noi, che volemo porre ne le opere nostre qualche dortrina, ci bisogna le loro poetiche dottrine imitare. Adunque sopra ogni cosa dicemo, che ciascuno debbia pigliare il peso de la materia equale a le proprie spalle, acciò che la virtù Hoc est, quod magster noster sil maestro nostro Orazio co-Horatius praecipit, cum in prin-cipio Poeticae, de la sua Poetica dice,

Voi, che scrivete versi, ab-

biate cura

Di tor subjetto al valor vo-

fro equale.

Dapoi ne le cose, che ci occorreno a dire, devemo usare divisione , confiderando fe fono da cantarfi con modo tragico, o comi-co, o elegiaco. Per la Tragedia prendemo lo stile superiore; per la Commedia lo stile inferiore; per l'Elegia intendemo lostile de i miseri. Se le cose che ci occorreno, pare che fiano da Vulgare Illustre, & per conse- temente da legare la Canzo-

comico, si piglia alcuna volta ro comice, tune quandoque meil Volgare mediocre, & alcuna diocre, quandoque bumile Vulvolta l'umile; la divisione de i quali nel quarto di quest'ope gare sumatur; O ejus discre-ra ci riserviamo a mostrare. Se lionem in quarto bujus reserpoi con elegiaco, bifogna, che vamus oftendere. Si antem elefolamente pigliamo i' umile .

Ma lasciamo gli altri da parte,

cora (come è il devere) trattiamo de lo stilo tragico . Appare certamente, che noi usia- est, de stilo tragico pertractemo lo stilo tragico, quando e mus. Stilo equidem tragico tune la gravità de le fentenzie, e la fuperbia de i versi, e la elevazione de le costruzioni, e la eccellenzia de i vocabuli si concordano insieme ; ma perchè , elatio , & excellentia vocabu-(se ben ci ricordiamo) già è lorum concordat. Sed quando, provato, che le cose somme se bene recolimus, summa sumfono degne de le fomme, e mis esse digna, jam suit prequesto stilo, che chiamiamo tragico, pare essere il sommo batum, o iste quem trade i stili, però quelle cose che gicum appellamus, summus avemo già diffinte, doversi som- videtur esse stilorum , illa mamente cantare, fono da essequae summe canenda distinzire in questo solo stilo cantate;
cioè la Salute, lo Amore, e la Virtu , e quelle altre cose , nenda , videlicet , Salus , Amor , che per cagion di esse sono ne & Virtus, & quae propter ea la mente nostra concepute, pur concipimus; dum nallo acciche per niuno accidente non dente vilescant. Caveat ergo fiano fatte vili. Guardifi adunque ciascuno, e discerna quel-quilibet, & discernat ea, quae lo, che dicemo; e quando vuo- dicimus, O quando tria baec le queste tre cose puramente pure cantare intendit, vel quae cantare, overo quelle che ad ad ea directe, & pure seesse tre drittamente, e pura-mente segueno, prima bevendo nel sonte di Elicona, ponga sicuramente a l'accordata Lira cure plestrum, & cum more il sommo plettro, e costumata- incipiat; sed cantionem, at-Dio.

ne; ma se sono da cantarsi con jquens Cantionem ligure. Si vemente cominci; ma a fare que fla Canzone, e questa divisione, come si dee, qui è la difficultà, qui è la fatica; perciò che mai senza acume d'ingegno, nè senza assito di scienze non si potrà fare. E questi sono quelli che'l Poeta nel VI. de la Eneide chiama diletti da Dio. tute

tute sublimatos ad aethera , | Dio, e da la ardente virtù al-Deorumque filios voçat, quant quam figurate lequatur: O ideo confecatur corum stultitia, qui arte, scientiaque immunes, de folo ingenio confidentes, ad summa summe canenda prorumpunt; & a tanto prosomptuositate desistant; & si anseres naturali desidia sunt, nolint astripetam aquilam imitari,

De compositione versuum & varietate corum per syl-

E gravitate ∫ententiarum, vel satis dixisse videmur, vel saltem totum, quod operis quello, che a l'opera nostra si est nostri. Quapeopter ad super-irichiede; il perchè si affrettebiam carminum festinemus; cir. | remo di andare a la superbia ea quod sciendam est, quod praedecessores nostri diversis carminibus us sunt in Cantionibus suis, quod & moderni faciunt: sed nullum adbuc invenimus carmen in syllabicando endecasyllabum trascendisse, nec a trisyllabo descendisse. Et licet trisyl labo carmine, atque endecasyllabo, & amnibus intermediis cantores Latii usi sint, eptasyllabum, & endecasyllabum in usu frequentiori babentur : & post baec tristlabum ante alia; quorum omnium endecasyllabum videtur esse superbius, tam temporis occupatione, quam capacitate sententiae, constructionis, O vocabutorum; quorum omnium specimen magis multiplicatur in illo, ut maniseste apparet; nam ubicumque ponderosa multipli-

zati al Cielo, e figliuoli de li Dei, avegna che figuratamente parli. E però si confessa la sciocchezza di coloro, i quali senza arte, e senza scienzia, confidandosi solamente del loro ingegno, si pongono a cantar sommamente le cose somme. Adunque cessino questi tali da tanta loro presunzione, e se per la loro naturale defidia sono Oche, non vogliano l'Aquila, che altamente vola, imitare.

De la qualità de i versi de le Canzoni. Cap. V.

A Noi pare di aver detto de la gravità de le fentenzie a bastanza, o almeno tutto de i versi. Circa i quali è da sapere, che i nostri precessori hanno ne le loro Canzoni usato varie forti di versi, il che ||fanno parimente i moderni ; ma in iin qui niuno verso ritroviamo, che abbia la undecima sillaba trapassato, nè sotto la terza disceso. Et avvegna che i Poeti Italiani abbiano usato tutte le sorti di versi, che sono da tre sillabe sino a undeci, nondimeno il verso di cinque sillabe, e quello di sette, e quello di undeci fono in luso più frequente; e dopo loro |fi ufa il trifillabo più de gli altri ; de gli quali tutti quello di undeci fillabe pare essere il superiore sì di occupazione di tempo, come di capacità di sentenzie, di construzioni, e di vocaboli; la bellezza de le quali cose tutte si multiplica in esto, come manifestamente appare, perciò che ovunque sono imultiplicate le cose, che pela-O 0 2

DANTE DE LA 2ġ2 no, si multiplica parimente il cantur, & pondus. Et omnes peso; e questo pare, che tutti Dottori abbiano conosciuto, avendo le loro illustri Canzoni principiate da esso; come Gerardo di Bornello,

Ara austrem encabalitz cantarz.

Il qual verso avvegna che paja di dieci sillabe, è però secondo la verità de la cosa di undeci; perciò che le due ultime confonanti non fono de la fillaba precedente. Et avegna che non abbiano propria vocale, non perdono però la virtù de la fillaba; & il fegno è, che ivi la rima si fornisce con una vocale, il che esser non può se non per virtù de l' altra, che ivi si fottintende.

> H Re di Navara. Di fin Amor suvent sen è

sere endecasillabo.

Guido Guinicelli. Al cuor gentil repara sempre Amore. II Giudice di Colonna da Messina. Amor, che longamente m bai menato.

Rinaldo d'Acquino. Per fin Amore vo sì lietamente. Cino da Pistoia. Non spero che già mai per

mia salute.

Lo Amico suo. Amor, che muovi tua virtà dal ciclo.

boc Doctores perpendiffe videntur, Cantiones illustres principiantes ab illo, ut Gerardus de Bornello,

> Ara aufirez encabalitz cantarz:

Quod carmen licet decastlabum videatur, secundum rei veritatem, endecasyllabum est; nam duae consonantes extremae non Sunt de Syllaba praecedente. Et licet propriam vocalem non babeant , virtutem syllabae non tamen amittunt. Signum auteno est, quod rithmus ihi una vocali perficitur, quod effe non posset, nis virtute alterius ibi subintellectise.

Rex Navariae. De fin Amor si viens sen, e bontè. ove se si considera l'accento, Ubi si consideretur accentus, & e la sua cagione, apparerà es- ejus causa, endecastilabum esse constabit.

Guido Guinizelli. Al oor gentil repara fempre Amore. Judex de Columnis de Mesfina. Amor, che lungiamente

mai menato. Renaldus de Aquino. Per fin Amore vo si letamente.

Cinus Pistoriensis. Non fpero, che già mai per mia salute. Amicus ejus.

Amor, che movi tua virtù dal ciclo-Ei

Et

sum superbire videtur; sed boc chiaramente, e più altamente ulterius elucidandum remaneat. illud, quod maximum est in celebritate. Post boc pentasylla bum, & deinde trifyllabum or dinamus. Enneasyllabum vero, quia triplicatum tristlabum videbatur, vel nunquam in bono torquibusque paratis, promissum fascem, boc est Cantionem, quo modo ligare quis debeat, instruemus.

Quod ex cognitione diver- De le costruzioni, che si denne sorum Auctorum perficitur scientia poetandi vulgariter.

nostra versatur intentio, quod nobilissimum est aliorum,

Et licet boc endecasyllabum ce- Et avegna che questo verso enleberrimum carmen, ut dignum decasillabo (come si è detto) sa suidentus assissione discussione di fia sopra tutti per il devere ceoft, videatur omnium atiorum leberrimo, non dimeno se 'l fi eptasyllabi aliqualem societatem piglierà una certa compagnia assumat, dummodo principatum de lo eptasillabo, pur che esso obtineat, clarius magisque sur- rero tenga il principato, più parerà insuperbirsi; ma questo si rimanga più oltra a diluci-Et dicimus eptasyllabum sequi darsi. Dopo questo, quello che schiamiamo pentafillabo, e poi il trifillabo ordiniamo. Ma quel di nove fillabe poscia, per efsere il trissillabo triplicato, lovero mai non fu in onore, overo per il fastidio è uscito di uso. Quelli poi di fillabe re fuit, vel propter fastidium pari, per la sua rozzezza non obsoluit : parisyllabos vero propter sui ruditatem non utimur, ||i loro numeri, i quali sempre nis raro; resinent enim natu foggiaceno a i numeri cassi, ram suorum numerorum, qui sì come fa la materia a la numeris imparibus, quemadmo- forma. E così raccogliendo dum materia farmae subsistant; le cose dette, appare lo endecafillabo effere fuperbiffimo o sic recolligentes praedicta, verso; e questo è quello che endecasyllabum videtur esse su- noi cercavamo. Ora ci resta perbissimum carmen, & boc est, di investigare de le construzioquod quaerebamus. Nunc autem ni elevate, e de i vocabuli alrestat investigandum de constru ti, e finalmente preparate le similari de similari de similari de fasticios de fasticion d Etionibus elatis, & fastigiosis a che modo il predetto fascio, vocabulis, & demum sustibus, ||cioè la Canzone, si debbia le-

> usare ne le Canzoni. Cap. VI.

Uia circa Vulgare Illustre P Erchè circa il Volgare Issi dimora, il qual'è sopra tutti nobilissimo; però avendo scelte e a quae digna sunt illo can- le cose, che sono degne di can-

avemo provate, & avendo ad esse eletto il modo de le Canzoni, sì come superiore a tutti gli altri modi, & acciò che esso modo di Canzoni possiamo più perfettamente insegnare, avendo già alcune cose preparate, cioè lo stilo, & i versi, ora de la construzione diremo., E' adunque da sapere, che noi chiamiamo construzione una regolata composizione di parole, come è, Aristotile diè opera a la Filosofia nel tempo di Alessandro. Qui sono dieci parole poste regularamente insieme, e fanno una construzione. confiderare, che de le costruzioni altra è congrua, & altra è incongrua. È perchè (se cerchiamo folamente le cose supreme, la incongrua in questa nostra investigazione non ha è pienissima di urbanità; e

tarsi in esso, le quali sono quel- tari, discrevimus, quae tria nole tre nobilissime, che di sopra bilissima sunt, ut superius est adstructum; & modum Cantionarium scelegimus illis , tanquam aliorum modorum summum; O ut ipsum persectius edocere possimus, quaedam jam praeparavimus, stilum videlicet, atque carmen; nunc de constructione agamus. Est enim sciendum, quod constructioneme vocamus regulatam compaginem dictionum: ut, Aristotiles philosophatus est tempore Alexandri. Sunt enim bic quinque lictiones compactae regulariter. Ma circa questa prima è da lo unam faciunt conftructionem . Circa quidem banc prius considerandum est , quod constructioil principio de la nostra divi- num alia congrua est, alia vesione bene si ricordiamo) noi ro incongrua est; & quia si primordium bene digressionis nostrae recolimus, sola supreloco; perciò che ella tiene il ma venamur; nullum in no-grado inferiore de la bontà. Il a venatione locum babet in-Avergogninsi adunque, avergo-gninsi gli idioti di avere da bonitatis promeruit. Pudeat erqui innanzi tanta audacia, che go, pudeat idiotas tantum auvadano a le Canzoni; de i 80, pudeat idiotas tantum auquali non altrimenti solemo ri- dere deinceps, ut ad Cantiones derci, di quello che si farebbe d'un cieco, il quale distinguesse i colori. E' adunque la costruzione congrua quella, che cerchiamo. Ma ci accade un'

lur congrua, quam sectamur: altra divisione di non minore | sed non minoris difficultatis acdifficultà, avanti che parliamo cidit discretio, priusquam, quam di quella construzione, che quaerimus, attingamus, videlicerchiamo, cioè di quella, che
cet urbanitate plenissimam. Sunt questa divisione è, che molti etenim gradus constructionum fono i gradi de le construzioni, cioè lo insipido, il quale
è de le persone grosse; come
è, Piero ama molto madonna
Berta. Ecci il simplicemente
saporito, il quale è de i scolaest rigidorum scholarium, vel

VOLGARE ELOQUENZA. magistrorum: ut, Piget me rigidi, overo de i maestri, que in exilio tabescentes, panustus, qui est quorundam superficie tenus rbetoricam baurientium: ut , Laudabilis discretio Marchionis Estensis, & sua magnificentia praeparata, cunctis illum facit esse presso il saporito, e venusto, dilectum. Est & Sapidus, & venustus, etiam & excelsus, qui est dictatorum illustrium : ut, Ejecta maxima parte florum de sinu tuo, Florentia, nequicquam Trinacriam Totila serus adivit. Hunc gradum constructionis excellentissi mum nominamus : & bic est quem quaerimus : cum suprema venemur, ut dictum est.

Gerardus. Si per mes sobretes non

Hoc solum illustres Cantiones inveniuntur contextae: ut,

tes.

Rex Navariae. Redamor, que in mon

cor repaire.

Folquetus de Marsilia. Tam mabellis lamoros pensamen.

Arnaldus Daniel .

Solvi che sai lo sobraffan che forz.

Hamericus de Belimi.

Nuls hom non pot com. plir adrectamen.

Hamericus de Peculiano. Si com larbres, che per

sombre carcar.

Gus-

cunctis, sed pietatem majo-come è, Di tutti i miseri m rem illorum habeo, quicun- incresce; ma bo maggior pietà di coloro, i quali in efiglio affique in exilio tadeicentes, pa- gendos, rivedeno solamente in triam tantum somniando re- sogno le patrie loro. Ecci ancovisunt. Est & sapidus, & ve- ra il saporito, e venusto, il quale è di alcuni che così di fopra via pigliano la Rettorica, come è, La lodevole discrezione del Marchese da Este, e la sua preparata magnificenzia fa esso a tutti effere diletto. Ecci ap-& ancora eccelso, il quale è de i dettati illustri, come è Avendo Tosila mandato, fuori del tuo seno grandissima parte de i fiori, o Fiorenza, tardo in Sicilia, & indarno se n'andò. Questo grado di construzione chiamiamo eccellentissimo, e questo è quello, che noi cerchiamo, investigando, come si è detto, le cose supreme. E di questo solamente le illustri Canzoni si truovauo conteste.

> Come Gerardo. Si per mes sobretes non fes.

> Il Re di Navara. Redamon que in mon cor repaire.

Folchetto di Marsiglia. Tan m'abelis l'amoros penfamen.

Arnaldo Daniello. Solvi, che sai lo sobraffan, chen sorz.

Amerigo de Belimi. Nuls bon non pot complie addretamen.

Amerigo de Peculiano. Si com' l'arbres che per sobrè carcar.

Gui-

Guido Guinicelli. Tengo di folle impresa a lo ver dire.

Guido Cavalcanti. Poi che di doglia cuor convien, ch'io porti.

Cino da Pistoja. Avegna ch'io non aggia più per tempo.

Lo amico suo. Amor che ne la mente mi ragiona.

Non ti maravigliare, Lettore, che io abbia tanti Autori a la memoria ridotti perciò che non possemo giudicare quella construzione, che mam vocamus constructionem. noi chiamiamo suprema, se non per simili esempj. E sorse utidissima cosa sarebbe per abiregulati Poeti, cioè Virgilio, bituandam regulatos vidisse Pœla Metamorfosi di Ovidio, Sta- tas , Virgilium videlicet , zio, e Lucano, e quelli an- Ovidium in Metamorphos: Stacora che hanno usato altissi- tium, atque Lucanum, nec me prose; come è Tullio, non alios qui us sunt altis-Livio, Plinio, Frontino, Paulo Orosio, e molti altri, i smas prosas, ut Tstum Liquali la nostra amica solitudi-vium, Plinium, Frontinum, ne ci invita a vedere. Cessi-Paulum Orosium, & multos no adunque i seguaci de la alios, quos amica solitudo ignoranzia, che estolleno Guittone d'Arezzo, & alcuni alvolte ne i vocaboli, e ne le donem Aretinum, & quosdam plebe.

Guido Guinizelli. Legno de folle empresa a lo ver dire. Guido Cavalcantis. Poichè da doglia cor convien ch'io porti. Cinus de Pistorio. Avegna che io aggia più per tempo. Amicus ejus. Amor, che ne la mente me ragiona.

Nec mireris, lector, de tot redactis Auctoribus ad memoriam . Non enim quam suprenisi per bujusmodi exempla pos-Sumus indicare, & fortassus utilissimum foret ad illam basimas prosas, ut Titum Livocabulis , atque constructione desuetos plebescere.

Distinctio vocabulorum, & quae sint ponenda, & quae in metro Vulgari cadere non possunt.

De i vocabuli, che si denno ponere ne le Canzoni. Cap. VII.

¬ Randio∫a modo vocabula ∫ub G praelato stilo digna consistere, successiva nostrae progressionis provincia lucidari expostulat. Testamur proinde incipientes, non minimum opus esse rationis discretionem vocabulorum babere: quoniam perplures eorum materies inveniri posse vi demus, nam vocabulorum quaedam puerilia, quaedam muliebria, guaedam virilia, O bo rum quaedam sivestria, quaedam urbana, & eorum, quae urba na vocamus , quaedam pexa , O lubrica, quaedam irsuta, O re burra sentimus: inter quae qui dem pexa, atque irsuta sunt il la , quae vocamus grandiofa : lubrica vero , O reburra vocamus illa, quae in superfluum fonant: quemadmodum in ma gnis operibus, quaedam magna nimitatis sunt opera, quaedam ragione esse considera, non fumi ; ubi licet in superficie ascendere, ma più tosto ruina quidam consideretur adscensus, per alti precipizi essere giudiex quo limitata virtutis linea tata linea de la virtù si trapaspraevaricatur, bona ratione non fi . Guarda adunque, Lettore, adscensus, sed per alta declivia | quanto per scegliere le egregie ruina constabit. Intuearis ergo, parole ti sia bisogno di crivel-Lector, quantum ad exaceranda lare; perciò che se tu conside-egregia verba te cribrare opor li Volgare Illustre, il quale tet: nam si Vulgare Illustre gliamo ammaestrare, denno consideres, quo tragice debent uti (come di sopra si è detto)

T A successiva provincia del 🛦 nostro procedere ricerca , che siano dichiariti quelli vocabuli grandi, che fono degni di stare fotto l'altissimo stilo. Cominciando adunque, affarmiamo non essere piccola difficoltà de lo intelletto a fare la divisione de i vocabuli; perciò che vedemo, che se ne possono di molte maniere trovare. De i vocabuli adunque alcuni sono puerili, altri feminili, & altri virili ; e di questi alcuni filvestri , & alcuni cittadineschi chiamiamo, et alcuni pettinati, e lubrici; lalcuni irfuti, e rabuffati conosciamo, tra i quali i pettinati e gl' irsuti sono quelsi, che chiamiamo grandi , i lubrici poi , e i rabuffati fono quelli , la cui rifonanzia è fuperflua , perciò che sì come ne le grandi opere alcune sono opere di magnanimità, altre di fumo. ne le quali avenga che così di sopra via paja un certo ascendere, a chi però con buona cherà; conciò sia che la limi-Poetae Vulgares, ut superius di tragicamente usare, averai cu-Etum est, quos informare inten-dimus, sola vocabula nobilissima lo rimangano; nel numero

208 de i quali ne i puerili per la in cribro tuo residera curabis. Ja loro fimplicità, come è Mamma , e Babbo , Mate., e Pata , per niun modo potrai collocare, ne anco i feminili, come è dolciada, e placevole, nè i sterità , come di gregia, e gli altri, nè i cittadineschi, che fono lubrici:, a rabuffati., come è femine, e corpe, vi si denna porre. Solamente adunque i cittadineschi pettinati & irfuti vedrai che ti restino, i quali sono nobilissimi, e sono membra del Volgare Illustre. Not chiamiamo pettinati quelli vocaboli, che fono trisillabo, e che sono senza a-\* duplici, senza geminazione di due liquide, e senza posi-zione, in cui la muta sia immediatamente posposta, e che fanno colui che parla quafi con certa foavità rimanere, come è Amore, dona, virtute, donasono o necessarie al parlare illustre, o ornative di esso; e necessarie chiamiamo quelle, me sono alcune monosillabe, cioè vo, me, te, se, a, e, i e, n; e le interjezioni, & altre molte. Ornative poi dicemo tutte quelle di molte sillabe, le quali mescolate con le pettinate fanno una bella armonia ne la struttura, quantunque abbiano asperità di afpirazioni, di accento, e di duplici, e di liquide, e di lunghezza; come è Terra, onore, speranza, gravitate, alleviuto, imposibilitate, benavuenpuratissimo, avventuratissimamense, disavventuratissimamente, *[0-*

quorum numera y vec puerilia proper lui simplicitatem , ut Mamma, O Babo, Mate, O. Pate; nec muliebria propter sui contradineschi per la loro au- mollitiem, ut dolciada, & placevole; nac filvestria; propter aufteritatem , ut gregia C caetera; nec urbana lubrica. O reburra, ut femina, O corpo. ullo modo poteris conlecare. Sola etenim peka, irsutaquours bana tibi restare videbis, quae nobilissima sunt , 🗗 membra Vulgaris Illustris: O pena votrisillabi, overo vicinissimi al scamus illa, quae trisullaba, vel vicinissima trisyllabitati fine aovero circunflesso, senza z ne piratione, fine accentu acuto vel circumflexo, fine z vel 🗴 duplicibus, sine duarum liquidarum geminatione, wel politions. immediate post mutam dolatant, quasi loquentem cum quadam Suavitate relinguunt, ut Amore, re, letizia, salute, securitate, dona, disio, virtute, donare, disesa. Irsute poi dicemo tutte letizia, salute, securitate, didona, disio, virtute, donare, quelle parole, che oltra queste | sesa . Irsuta quoque dicimus omnia, praeter baec, quae vel necessaria, vel ornativa videnche non possemo cambiare; co-lutur Vulgaris Illustris. Et nequidem appellamus, ce[[aria quae campsare non possumus, us |quaedam monosyllaba , ut Si , vo, me, te, se, a, e, i, o, u, interjettiones, & alia multa . Ornativa vero dicimus omnia pollisyllaba, quae mixta cum pexis pulcbram faciunt armoniam compaginis, quamvis asperitatem babeant adspirationis, & accentus, & duplicium, O liquidarum, O prolixitatis, ut Terra, onore, speranza,

Ostendit, quod pluribus modis variatur eloquentia Vulgaris; sed praecipuum est per Captilenas five Cantiones.

NRaeparatis fustibus, torquibufque ad fascem, nunc faseiandi tempus incumbit; sed gare il fascio; ma perchè la quia cujustibet aperis cognitio dee precedere a la operaziopraecedere debet operationem, ne, la quale è come segno velut signum ante admissionem avanti il trarre de la sagit-Sagittae, vel jaculi, primo o ta, overo del dardo; però principaliter quid se iste fascis, prima, e principalmente vegquem fasciare intendimus, vi deamus. Fascis igitur iste, si fascio adunque (se bene ci bene comminiscimur omnia prae- ricordiamo tutte le cose tratt libata, Cantio est. Quapropter tate ) è la Canzone ; e per

gravitate, alteriato, imposi-\sfootamagnificentissimuniente, ib quale vocabolo è endecatiliabo . Potrebbeli ancora trovare un vocabolo, overo parola di più sillabe, ma perchè egli pafferebbe la capacità di endeca/yllabam est. Posset adbuc| tutti i nostri versi , però a la presente ragione non pare opportuno ; come è onorificabilitudinitate, il quale in Volgare per dodeci fillabe fi compie ; & in grammatica per tredeci, in dui obliqui però. In che modo poi le pettina-te fiano da essere ne i versi con queste irsute armonizate, lascieremo ad insegnarsi di sotto. E questo che si è detto de l'altezza de i vocaboli, ad ogni gentil discrezione sarà bastante.

> Che cosa è Canzone. Cap. VIII.

Ra preparate le legne, o le funi, è tempo da les cognizione di ciascuna opera quid st Cantio, videamus, & Canzone, e che cosa inten-quid intelligimus, cum dicimus demo quando dicemo Canzon Pp 2

300 ne. La Canzone adunque, fecondo la vera fignificazione del suo nome, è essa azione, overo passione del cantare; sì come la lezione è la passione, overo azione del leggere; ma dichiariamo quello che si è detto, cioè, se questa si chiama Canzone, in quanto ella sia azione, o in quanto passione del cantare. Circa la qual cofa è da considerare, che la Canzone si può prendere in dui modi, l'uno de li quali modi è secondo che ella è fabbricata dal suo autore; e così è azione, e secondo questo modo Virgilio nel primo de l' Eneida dice.

Io-canto l'arme, e l'uomo.

L'altro modo è, secondo il Alio modo secundum quod faquale ella dapoi che è fabbri- bricatur, profertur, vel ab aucata fi proferisce, o da lo aufuono, o senza, e così è passione; e perche allora da altri tur, see non, & sic est passioè fatta, & ora in altri fa, e così allora azione, & ora pasfione effere si vede. Ma conciò sia che essa è prima fatta, e poi faccia; però più to-îto, anzi al tutto par, che fi debbia nominare da quello, che ella è fatta, e da quello che ella è azione di alcuno, che da quello, che ella faccia in altri. Et il segno di questo è, che noi non dicemo mai que | sutem bujus est, quod nunquam sta Canzone è di Pietro, per-dicimus, Haec est Cantio Petri, chè esso la proferisca, ma perchè esso l'abbia fatta. Oltre di questo è da vedere, se si di ce Canzone la fabbricazione de lerea disserendum est, utrum le parole armonizate, overo es sa modulazione, o canto; a che dicemo, che mai il canto non si chiama Canzone, ma o suono, o tono, o nota, o melo-

|Cantionem . Est enim Cantio Secundum verum nominis significatum ipse canendi actus, vel passio, ficut lectio, passio, vel actus legendi. Sed divaricemus. quod dictum est, utrum videlicet baec sit Cantio, prout est actus, vel prout passio. Circa boc considerandum est, quod Cantio duvliciter accipi potest; uno modo etundum quod fabricatur abinctore suo , & sic est a-Stio, O secundum istum modum Virgilius primo Eneidos. licit ,

## Arma virumque cano.

store, vel ab also quicunque sit, Nam tunc agitur, modo veroagere videtur in alium, O sic tune alieujus actio, modo quoque passito alicujus videtur, O: quia prius agitur ipsa guam agat, mages ideo prorsus denominari videtur ab eo, quod agitur, & est actio alicujus, quam ab eo quod agis in alios: fignum eo quod ipsam proferat, sed eo. quod fabricaverit illam . Prae-Cantio dioatur fabricatio verborum armonizatorum, vel ipsa modulatio: ad quod dicimus, quod nunquam modulatio dicitur dia. E niuno trombetta, o or- Cantio, sed sonus, vel tonus, ULL

enim tubicen, vel organista, vel citbaroedus melodiam suam che Canzone; ma quelli che Cantionem vocat, nisi in quantum nupta est alicui cantioni; sed armonizantes verba, opera Jua Cantiones vocant, & etiam talia verba in chartulis absque probatore jacentia Cantiones vocamus, & ideo Cantio nil aliud esse videtur, quim actio completa dictantis verba modulationis armonizata. Quapropter tam Cantiones, quas nunc tractamus, quam Ballatas, & Sonitus, & omnia cujuscunque modi verba fint armonizata vulgariter, & regulariter, Cantiones esse dicemus. Sed quia so la Vulgaria ventilamus, regutata linquentes, dicimus Vul garium Poematum unum esse fupremum, quod per superexcellentiam Cantionem vocamus quod autem. supremum quid sit Cantio, in tertio bujus libri capitulo est probatum. Et que niam quod diffinitum est pluribus, generale videtur, resumentes diffinitum jam generale vo cabulum, per quasdam differentias solum, quod petimus, di stinguamus; dicimus ergo quod Cantio, prout nos quaerimus in quantum per superexcellentiam dicimus est aequalium stantiarum sine responsorio ad unam sententiam tragica conjugatio ut nos oftendimus, cum dicimus,

vel nota, vel melos; nullus [|ganista, o citaredo chiama il canto fuo Canzone, se non in quanto fia accompagnato a qualcompongono parole armonizate , chiamano le opere fue Canzoni . Et ancora che tali parole fiano scritte in carte, e fenza niuno che le proferifca, si chiamano Canzoni; e però non pare, che la Canzone sia altro, che una compiuta azione di colui, che detta parole armonizate, & atte al canto. Là onde così le Canzoni, che ora trattiamo, come le Ballate, e Sonetti, e tutte le parolle a qualunque modo armonizate, o volgarmente, o regulatamente dicemo essere Canzoni; ma perciò che folamente trattiamo le cose Volgari , però lasciando le regolate da parte, dicemo, che de i Poemi, Volgari uno ce n'è supremo, il quale per sopra eccellenzia chiamiamo Canzone; e che la Canzone sia una cosa suprema, nel terzo capitolo di questo libro è provato: ma conciò sia che questo, che è diffinito paja generale a molti, però rifumendo detto vocabulo generale, che già è diffinito, distinguiamo per certe differenzie quello, che folamente cerchiamo. Dicemo adunque che la Canzone, la quale noi cerchiamo, in quanto che per sopra eccellenzia è detta Canzone, è una congiugazione tralgica di stanzie equali fenza rifponforio, che tendeno ad una sentenzia, come noi dimostriamo, quando dicemmo,

Don-

Don-

Donne, che avete intelletto d' Amore.

generalmente si prende, e se prout per superexcellentiano vocondo che per fopra eccellenmicamente, allora la chiamiamo per diminuzione Cantilema, de la quale nel quarto libro di questo avemo in animo

camus per diminutionem, de
qua in quarto bujus tractare
intendimus. di trattare.

Che cosa è Stanzia ne la Canzo-|| Ponit quae sint principales ne. Cap. IX.

E Sfendo la Canzone una

Donne, che avete intelletto d'Amore.

E così è manifesto che cosa Et sic patet quid Cuntio sis, D' sia Canzone, e secondo che prout accipitur generaliter, & zia la chiamiamo. Et assai an- camus eam; sutis ettam patere cora pare manisesto che cosa videtur, quid intelligimus cum noi intendemo, quando dice- Cantionem vocamus, & per conmo Canzone; e consequentemen- sequens, quid fit ille fascis, te qual sia quel fascio, che vogliamo legare. Noi poi dicemo, che ella è una tragica congiugazione; perciò che quan- gatio est: quia cum comice fiat do tal congiugazione si fa co- baec conjugatio, Cantilenam vo-

> in Cantione partes, & quod Stantia in Cantione principalior pars est.

Congiugazione di Stanzie, e non fapendofi che cosa sia Stanzia, segue di necessità Stanzia, segue di necessità, che non si sappia ancora che cosa tia, necesse est Cantionem ignosia Canzone; perciò che da la rare: nam ex diffinientium cocognizione de le cose, che dif- gnitione diffiniti resultat cognifiniscono, resulta ancora la co-gnizione de la cosa diffinita, e però consequentemente è da Stantia est agendum, ut scilitrattare de la Stanzia, acciò cet vestigemus, quid ipsa st, che investighiamo, che cosa es-lo quid per eam intelligere vofa fi sia, e quello che per essa lumus. Et circa boc sciendum questo è da sapere, che rale vocabolo è stato per rispetto solius artis respectum inventum de l'arte sola ritrovato ; cioè est, videlicet , ut in quo tota perchè quello si dica Stanzia, Cantionis ars esset contenta, ilnel quale tutta l'arte de la Can-zone è contenuta, e questa è manso capax, vel receptacula stanza capace, overo il re-cettacolo di tutta l'arte; per-

admodum Cantio est gremium ciò che sì come la Canzone totius sententiae, sic Stantia totam artem ingremiat: nec licet in grembo tutta l'arte; nè è aliquid artis seguentihus arro. quod ipsa de qua loquimur exit conterminatio; sive compareiterare ad libitum, quod fi te in cadauna Stanzia innovare possumus ex praedictis diffi- tudine de le parti. Il perchè nientes, o dicere, Stan così possiamo raccogliere da le tiam elle sub certo centu tiam esse sub certo cantu , cendo. La Stanzia è una com-O babitudine limitatam carmi- pagine di versi, e di sillabe num, o syllabarum compa. sotto un certo canto, e sotto

303 aliquid artis sequentibus arro-lecito di arrogere alcuna cosa gane, sed solam artem antece-di arte a le Stanzie sequenti ; dentis induere; per quod patet, ma solamente si vosteno de l' arte de la prima, il perchè è manifelto, che ella Stanzia (de la qual parliamo), farà un terges omnium corum, quae Can- mine, overo una compagine, di tutte quelle cose, che la ricatis, quam quaerimus, de quali dichiarite, il descriveferiptio innotescit. Tota igitur re che cerchiamo farò men ars Cantionis eirca tria vide-nifesto. Tutta l'arte adun-que de la Canzone pare, che tus divisionem, secundo circa circa tre cose consista, de le partium babitudinem, tertio cir- quali la prima è circa la dica memerum carminum, & fyl. visione del canto, l'altra circa la abitudine de le parti labarum: de rithimo vero men- la terza circa il numero de tionem non facimus, quia de i versi, e de le sillabe; de propria Cantionis arte non est; ||le rime poi non facemo menlices enim in qualibet Stantia zione alcuna; perciò che non rithimos innovare, & eosdem sono de la propria arte de la Canzone. E' lectro certamende propria Cantionis arte rithi- re le rime, e quelle medesime mus esset, minime liceret, quod a suo piacere replicare; il che, dictum est. Si quid autem ri. se la rima sosse di propria arthimi servare interest, bujus te de la Canzone, lecito non farebbe. E se pur accade qualche cosa de le rime servare, ibi, cum dicemus partium babitudinem: quare bic collige-||ne, quando diremo de la abiluna certa abitudine limitata.

Del canto de le Stanzie, e de Ostondit quid sit Stantia, & la divisione di esso. Cap. X.

S Apendo poi, che l'animale S Cientes qued rationale ani-razionale è nomo, e che S mal bomo est, & quod senla sensibile anima, & il corpo sollo cosa si sia quest'anima, nè que- animal, O ignorantes de bac sto corpo, non possemo avere anima, quid ea sit, vel de ipso. persetta cognizione de l'uomo; corpore, persettam bominis cozione di ciascuna cosa termina ne gli ultimi elementi, sì come il maestro di coloro, che cujusque terminatur ad ultima sanno, nel principio de la sua elementa, sicut magister sapien-Fisica afferma. Adunque per avere la cognizione de la Canzone, che desideriamo, consideriamo al presente sotto brevità quelle cose, che disfiniscano il diffiniente di lei; e prima del canto, dapoi de la abi- lemus. Et primo de cantu, tudine, e poscia de i versi, e de le fillabe investighiamo. Dicemo adunque, che ogni Stan-modum de carminibus, & sylzia è armonizata a ricever una labis percontemur. Dicimus ercerta oda, overo canto; ma pajono effer fatte in modo diverse, che alcune sotto una oda continua fino a l'ultimo procedeno, cioè senza replicazione di alcuna modulazione, e senza divisione; e dicemo que ad ultimum progressive, divisione quella cosa, che fa voltare di un'oda, in un'altra; la quale quando parliamo col vulgo, chiamiamo Volta. E queste Stanzie di un' oda sola vergentem de una oda in aliam; Arnaldo Daniello uso quasi in banc Voltam vocamus, cum vultutte le sue Canzoni; e noi avemo esso seguitato quando dicemo,

quod Stantia variatur pluribus modis in Cantione.

quia cognitionis persectio uniustum in principio Physicorum te-Statur. Igitur ad babendam Cantionis cognitionem, quam inbiamus , nunc diffinientia suum. deffiniens sub compendio ventideinde de babitudine, Ø postgo, quod omnis Stantia ad quandam odam recipiendam armonizata est, sed in modo diversari videtur : quia guaedam sunt sub una oda continua, usboc est sine steratione modulationis cujusquam, & sine dies , O diesim dicimus deductionem eus alloquimur; & bujusmodi Stantia usus est sere in omnibus Cantionibus suis Arnaldus Danielis: O non eum secuti Jumus, cum diximus,

Al

'Al poco giorno, & al gran cerchio d'ombra.

Quaedam vero sunt diesim patientes, & diesis esse non potest secundum quod eam appellamus, nifi reiteratio unius odae fiat, vel ante diesim, vel post, vel undique. Si ante diesim repetitio fiat, Stantias dicimus babere pedes; & duos ba bere decet , licet quandoque tres fiant: rarissime tamen ; fi repetitio fiat post diessen, tunc dicimus, Stantiam habere ver sus; si ante non fiat repetitio. Stantiam dicimus babere fron tem : si post non siat , dicimus Ma se la repetizion non si sa babere Sirima, sive caudam. Vide igitur, Lector, quanta licentia data sit Cantiones poetan tibus; O considera, cujus rei causa tam largum arbitrium licenzia sia data a li Poeti, che fibi usus asciverit; O si recto||fanno Canzoni; e considera percalle ratio te direxerit, videbis chè cagione la usanza si abbia auctoritatis dignitate sola, quod affunto sì largo arbitrio ; e se dicimus esse concessum . Satis binc innotescere potest, quomodo tà de l'autorità essergli stato Cantionis ars circa Cantus di- questo che dicemo, concesso. visionem confistat; & ideo ad Di qui adunque pud essere assai babitudinem procedamus.

De numero pedum, & syllabarum, & de distinctioin dictamine.

T Idetur nobis baec, quam habitudinem dicimus, ma baec enim circa cantus divisionem, atque contextum carmiAl poco giorno, & al gran cerchio d'ombra.

Alcune altre Stanzie sono poi. che patiscono divisione. E questa divisione non può essere nel modo, che la chiamiamo, se non si fa replicazione di luna oda o d'avanti la divisione, o da poi, o da tutte due le parti, cioè d'avanti, e da poi. E se la repetizion de l' oda si sa avanti la divisione, dicemo, che la Stanzia ha piedi; la quale ne dee aver dui; avegna che qualche volta se ne facciano tre, ma molto di ra-do. Se poi essa repetizion di oda fi fa dopo la divisione, dicemo la Stanzia aver versi. avanti la divifione, dicemo la Stanzia aver fronte; e se essa non si sa dapoi, la dicemo aver Sirima, overo coda. Guarda adunque, Lettore, quanta la ragione ti guiderà per dritto calle, vederai, per la fola dignimanifesto a che modo l'arte de le Canzoni consista circa la divisione del canto; e però andiamo a la abitudine de le parti.

ne carminum ponendorum De la abitudine de le parti de la Stanzia. Cap. XI.

Noi pare, che questa che A chiamiamo abitudine sia xima pars ejus, quod artis est; grandissima parte di quello, baec enim circa cantus divisso- che è de l'arte; perciò che essa circa la divisione del canto, e circa il contesto de i Q.q

versi', e circa la relazione de num , & rithimorum relatiole rime consiste; il perchè ap-pare, che sia da essere diligen-tissimamente trattata. Dicemo adunque, che la fronte co i versi, & i piedi con la Sirima, quod frons cum versibus in Stanovero coda, e parimente i pie lia se babere diversimode posdi co i versi possono diversa- sunt: nam quandoque frons vermente ne la Stanzia ritrovarfi.; perciò che alcuna fiata la fronte eccede i versi, overo può eccedere di fillabe, e di numero di versi; e dico può, perciò che mai tale abitudine non avemo veduta; alcune fiate la fronte può avanzare i versi nel numero de i versi, & essere da essi versi nel numero de le fillabe avanzata; come se la fronte fosse di cinque versi, e ciascuno de i versi sosse di due versi, & i versi de la fronte fosseno di sette sillabe, e quelli de i versi sosseno di undeci fillabe. Alcunal altra volta i versi avanzano la fronte di numero di versi, e di fillabe, come in quella che noi dicemmo,

Tragemi de la mente Amor la fliva.

Ove la fronte fu di tre endecafillabi, e di uno eptafillabo contesta; la quale non si può dividere in piedi; conciò sia fillabo contexta: non etenim che i piedi vogliano essere fra potuit in pedes dividi, cum se equali di numero di versi, e di numero di fillabe, come vogliono essere fra se ancora i versi. Ma sì come dicemo, che i verli avanzano di nume-linter se; & quemadmodum diso di versi, e di sillabe la fronte, così si può dire, che la fronte in tutte due queste cose può avanzare i versi ; come quando ciascuno de i versi fos-bus posse superare versus: sicut se di due versi eptasillabi, e la quando quilibet versus esset duofronte fosse di cinque versi; bus eptasyllabis metris, & frons cioè di due endecasillabi, e di tre eptasillabi contesta; alcune poi i piedi avanzano la casyllabis, & tribus eptasyllabis

da . Incipientes ergo dicimus , sus excedit in syllabis, & carminibus, wel excedere potest O dicimus, potest; quoniam babitudinem banc adbuc non vidimus. Quandoque in carminibus excedere, O in Syllabis Superari potest, ut si frons esset pentametra, O quilibet versus diameter, & metra frontis eptasyllaba, & versus endecasyllaba essent. Quandaque versus frontem superant syllabis, & carminibus, ut in illa quam diximus,

> Tragemi de la mente Amor la stiva.

Fuit baec tetrametra frons tribus endecasyllabis. O uno eptaaequalitas carminum, & sillabarum requiratur in pedibus inter se , & etiam in versibus cimus versus superare carminibus, & Syllabis frontem, fic dici potest frontem in bis duo-

VOLGARE ELOQUENZA. contexta. Quandaque vero pedes Sirima di versi e di sillacondam superant carminibus, o be, come in quella che dir sellabis, at in illa quam di-XIMMS .

... Amor, che movi tua viriù da cielo.

Quandoque pedes a sirmate su Et alcuna volta i piedi sono novantur in toto, ut in illa, quam diximus.

Donna pietosa, e di no volla etate.

tem posse superare carminibus, rio, se de sirmate dicimus. Pe. des quoque versus in numero supeenim in Stantia esse tres pedes, O duos versus, O tres versus, carminum, & Silabarum diximittendum est, quod nos e con-

Amor, the muovi sua virtù dal Cielo ...

in tutto da la Sirima avanzari; come in quella che dicemmo 👡

> Donna pietosa, e di novella etate \_

Be quemadmodum diximus fron- E sì come dicemmo, che le tem posse superare carminibus, fronte può vincere di versi » Syllabis superari, & contra & essere vinta di sillabe, & rice se de semate dicimut Pallal contrario; così dicemo la Sirima . I piedi ancora ponno di numero avanzare i verrant, O superantur ab iis:possunt si , & essere da essi avanzati ; perciò che ne la Stanzia possono essere tre piedi , e dui versi , e dui piedi , e I duos pedes: nec boc numero li- tre versi , ne questo numero mitamur, quin liceat plures, Ole limitato, che non si pofpedes, O versus simul contexere. sano più piedi, e più versi Et quemadmodum de victoria ressere insieme. E sì come avemo detto ne le altre cofe carminum, C spilabarum dixi- de lo avanzare de i versi, e mus inter alia, nunc etiam in- de le sillabe, così de i pieter pedes, & versus dicimus; di, e de i versi dicemo, i nam eodem modo vinci, & quali nel medesimo modo posvincere possunt. Nec praeter- sono vincere, & essere vintiche noi pigliamo i piedi al trario regulatis Poetis pedes ac- contrario di quello, che fanno cipimus, quia illi carmen ex i Poeti regulati; pesciò che pedibus, nos vero ex. carmini essi fanno il verso de i piedi, bus pedem constare dicimus, ut e noi dicemo farsi i piedi di satis evidenter apparet. Nec versi; come assai chiaramente appare. Nè è da lasciar da etiam praetermittendum est , parte , che di nuovo non af-quia iterum asseramus , pedes ab fermiamo , che i piedi di neinvicem necessario carminum, o cessità pigliano l'uno da l'alhitudinem acqualitatem, o ba di versi, e di sillabe; perciò bitudinem accipere, quia non che altramente non si potreb-Qq 2,

DANTE DE LA be fare repetizion di canto. Ellaliter cantus repetitio fieri posquesto medesimo affermo doversi | set . Hoc idem in versibus esse servare ne i versi.

De la qualità de i versi, che ne la Stanzia si pongono. Cap. XII.

E Cci ancora (come di fopra fi è detto) una certa abitudine, la quale quando tessemo i versi, devemo considerare; ma acciò che di quella con ragione trattiamo, repetiamo quello, che di sopra avemo detto de i versi ; cioè che ne l'uso nostro par che abbia prerogativa di essere frequentato lo endecassillabo, lo eptafillabo, & il pentafillabo; e questi sopra gli altri doversi feguitare affermiamo. Di questi adunque, quando volemo far Poemi Tragici, lo endecafillabo per una certa eccellenzia, che ha nel contessere, merita privilegio di vincere; e però alcune Stanzie sono che di foli endecafillabi fono conteste, come quella di Guido da Fiorenza,

> Donna mi priega, perch' io voglio dire.

Et ancora noi dicemo,

Donne, che avete intelletto d'amore.

gare Oc. Amerigo de Belmi,

Nuls

Servandum astruimus.

Ex quibus carminibus fiant Cantiones; & de numero syllabarum in carmine.

E ST etiam, ut superius di-Elum est, babitudo quaedam, quam carmina contexendo confiderare debemus : O ideo rationem faciamus de illa, repetentes proinde quae superius de carminibus diximus. În ufu nostro maxime tria carmina frequentandi praerogativam babere videntur, endecasyllabum scilicet, & eptasyllabum, & penta-Syllabum: quae ante alia sequenda astruximus. Horum prorsus cum tragice poetari conamur, endecasyllabum propter quandam excellentiam in contextum vincendi privilegium promeretur. Nam quaedam Stantia est, quae solis endecasyllabis gaudet esse contexta, ut illa Guidonis de Florentia.

> Donna mi prega, perchè io voglio dire.

Et etiam nos dicimus,

Donne, ch'avete intelletto d'Amore.

Questo ancora i Spagnuoli han-||Hoc etiam Hispani us sunt; no usato, e dico, i Spagnuoli, o dico Hispanos qui poetati che hanno fatto Poemi nel Vol- Junt in Vulgari Oc. Hamericus de Belemi,

Nuls

Nuls hom pote complir adrectiamen.

Quaedam est, in qua tantum Altre Stanzie sono, ne le quaeptasvllabum intexitur unum, frons est, vel cauda; quoniam ove è fronte, over Sirima, perciò che (come si è detto) ut dictum est in pedibus, atque versibus attenditur aequalitas carminum, & syllabarum; proimpar carminum potest esse ubi frons, vel cauda non est: sed ubi baec est, vel altera sola pari, O impari numero in carminibus licet uti ad libitum: O scut quaedam Stantia est uno eptasyllabo conformata, sic duobus, tribus, quatuor, quinque videtur posse contexi, dummodo in tragico vincat endecasyllabum, & principiet; verumtamen quosdam ab eptasyllabo tragice principasse invenimus, videlicet Guidonem de Gbissleriis, O Fabritium, Bononienses,

De fermo sofferire, Et, Donna lo fermo core, Lo meo lontano gire.

Et quosdam alios; sed si ad eo- Et alcuni altri . Ma se al fenrum sensum subtiliter intrare fo di queste Canzoni vorremo velimus, non fine quodam Ele. fottilmente intrare, apparerà giae umbraculo baec Tragedia tale Tragedia non procedere procedere gudebitus. De centa fenza qualche ombra di Eleprocedere videbitur. De penta-gia. Del pentafillabo poi non syllabo quoque non sic concedi-concedemo a questo modo; mus; in dictamine magno sufficit unicum pentasyllabum in
tota Stantia conseri; vel duo

ad plus de dica padibus prode dica padibus ad plus, O dico pedibus, pro- ne i piedi, per la necessità, pter

Nuls bon non pot complir adreftiamen.

li uno solo eptasillabo si tesse; e ne i piedi, e ne i versi si ri-cerca equalità di versi, e di sillabe. Il perchè ancora appapter quod etiam nec numerus re, che il numero disparo de i versi non può essere se non fronte o coda; benchè in esse a fuo piacere si può usare paro, o disparo numero de i versi; e così come alcuna Stanzia è di uno folo eptafillabo formata, così appare, che con doi, tre, o quattro fi possa formare; pur che nel tragico vinca lo endecasillabo, e da lesso endecasillabo si cominci. Benchè avemo ritrovati alcuni, che nel tragico hanno da lo eptasillabo\_cominciato ; cioè Guido de i Ghislieri, e Fabrizio, Bolognesi,

> Di fermo sofferire, Donna lo fermo cuore,

Lo mio lontano gire.

DANTE DE LA con la quale i piedi, & i verliffter necessitatem, qua pedibusque Li cantano; ma ben non pare , versibusque cantantur; minime che nel Tragico si deggia pren-dere il trisillabo, che per se stia; e dico, che per se stia; perciò che per una certa re-percussione di rime pare, che frequememente si usi; come si può vedere in quella Canzone videtur esse sumendum, per se subsi-serio che per una certa re-percussione di rime pare, che strequememente si usi; come si può vedere in quella Canzone videtur assumptum, scut inve-'di Guido Fiorentino,

Donna mi priega, per ch'io voglio dire.

Et in quella che noi dicemmo,

Poscia, che Amor del tutto m' ha lasciato..

Ne ivi è per se in tutto verso, ma è parte de lo endecasillabo, che solamente a la rima del precedente verso a guisa di Eco risponde. E quinci tu puoi assai sufficientemente conoscere, o Lettore, come tu dei disponere, overo abituare la Stanzia; perciò che la abitudine pare, che sia da considerare circá i versi. E questo ancora principalmente è da curare circa la disposizione de i versi, che se uno eptasillabo si inserisce nel primo piede, che quel medelimo loco, che ivi piglia per suo, dee ancora pigliare ne l'altro; verbigrazia, se I piè di tre yersi ha il pri- s pars trimetra primum, & mo, & ultimo verso endecasil- ultimum carmen endecastlabum labo, e quel di mezzo, cioè il babet; & medium, boc est. secondo eptasillabo, così il se-condo piè dee avere gli estremi endecasillabi, & il mezzo irema endecasyllaba, non alipie-

videtur assumptum, ficut inveniri potest in illa Guidonis Florentini 💒

Donna me prega,

Et in illa, quae diximus,

Poscia, ch' Amor del tutto m'ha lasciato:

Nec per se ibi carmen est omnino, sed pars endecasyllabi tantum, ad rithimum praecedentis carminis, velut Echo respondens. Hoc satis binc, Le-Etor, Sufficienter eligere potes, qualiter tibi babituanda sit Stantia: babitudo namque circa carmina consideranda videtur; O boc etiam praecipue attendendum est circa carminum babitudinem ; quod si Eptasyllabum interseratur in primo pede, quem situm accipit ibi, eundem resumat in altero : puta eptafillabo; perciò che altrimenti stando non si potrebbe
fare la geminazione del canto;
per uso del quale si fanno i piedi,
come si è detto; e consequentemente non potrebbono essere
admodum de pedibus dicimus, VOLGARE ELQQUENZA.

D' de versibus; in nullo enim piedi; e quello che io dico de pedes, D' versus disserre vide- i piedi, dico parimente de i versi; perciò che in niuna cotte bi post diesim Stantiae sa vedemo i piedi essere disserve de la compania de la vedemo i piedi essere disserve de la vedemo di piedi; piedi te, bi post diesim Stantiae ferenti da i versi, se non nel. nominantur. Et etiam quem-sito; perciò che i piedi avanti admodum de trimetro pede, & la divisione de la Stanzia, ma de omnibus aliis servandum es-li versi dopo essa divisione se se afferimus, & sicut de uno pongono. E ancora sì come si eptasyllabo, sic de duobus, O si, così dico doversi sure in de pluribus, o de pentasylla- tutti gli altri piedi. E quello bo, & omni alio dicimus.

De varietate rithimorum; & De la abitudine de le rime, the quo ordine ponendi sunt in Cantione.

R ni vacemus, nibil de ritractatum in posterum proroga di esse riserbiamo, quando de mus, cum de mediocri poemate intendemus. In principio bu jus Capituli quaedam reseranda ci pare di chiarire alcune cose videntur. Unum est Stantia sive di esse; de le quali una è, che, sin qua nulla rithiquali non si guarda a niuna. morum babitudo attenditur, & bujusmodi Stantiis usus est Arnaldus Danielis frequentissime, velut ibi,

Sem fos Amor, de joi donar.

Et nos dicimus,

Al poco giorno.

Aliud est Stantia, cujus omnia carmina eundem rithimum reddunt, in qua superfluum esse con-

71 Tdee fare ne i piedi di tre verche si è detto di uno endecafillabo, dicemo parimente di dui, e di più, e del pentasillabo, e di ciascun'altro verso...

ne la Stanzia si usano. Cap. XIII.

Ithimorum quoque relatio-ni vacemus, nibil de ri-lazione de le rime, non thimo secundum se modo tra- trattando però alcuna cosa alc Etantes : proprium enim eprum presente de la essenzia loro ; i mediocri poemi diremo . Ma: nel principio di questo capitolo abitudine di rime, e tali Stanzie ha usato frequentissimamente Arnaldo Daniello, come ivi,

Sem fos Amor de gior do-

E noi dicemo,

Al poco giorno, & al gran cerchio d'ombra.

L'altra cosa è che alcune Stanzie hanno tutti i versi di una medelima rima , ne le quali è Inpersiuo cercare abitudine al- [constat babitudinem quaerere. cuna; e così resta che circa le rime mescolate solamente debbiamo insistere ; in che è da sapere, che quasi tutti i Poeti O primo sciendum est quod in quinci la dolcezza de l'armo- boc maxime totius armoniae nia massimamente risulta. Sono adunque alcuni, i quali in dano tutte le desinenzie de i quandoque desinentias carminum versi : ma alcune di esse ne le rithimantur in eadem Stantia. ramente accordano; come fu qui ci ha molte sue buone Can- Gottus Mantuanus, qui suas minava chiave. E come di uno, così è lecito di dui, e forse di più. Alcuni altri poi so-Canzoni, che ne la Stanzia luobus, mai non lasciano alcun verso scompagnato, al quale la conche sono avanti la divisione, diverse da quelle de i versi, che sono dopo essa; & altri non lo fanno, ma le desinenl'ultimo verso de la prima par-

Sic proinde restat circa rithimos mixtos tantum debere insisti : fi hanno in ciò grandissima li- boc amplissimam sibi licentiam cenzia tolta; conciò sia che fere omnes assumunt, & ex dulcedo intenditur. Sunt eteuna istessa Stanzia non accor- nim quidam, qui non omnes. Gotto Mantuano, il quale fin thimantur in aliis, ficut fuit zoni intimato. Costui sempre multas, & bonas Cantiones notesseva ne la Stanzia un verso bis ore tenus intimavit. Hic fcompagnato, il quale esso no semper in Stantia unum carmen incomitatum texebat, quod Clavem vocabat; & scut de no, e quasi tutti i trovatori di uno licet, licet etiam de O forte de plurıbus. Quidam alii sunt, 💸 sonanzia di una, o di più ri- fere omnes Cantionum inventome non risponda; alcuni po- res, qui nullum in Stantia carscia fanno le rime de i versi men incomitatum relinquint quin sibi rithimi concrepantiam reddant, vel unius, vel plurium, O quidam diversos rizie de la prima parte de la thimos faciunt esse corum, quat Stanzia ancor ne la seconda post diesim carmina sunt, inseriscono; nondimeno questo a rithimis corum, quae sunt spessissime volte si fa, che con ante. Quidam vero non sic, te, il primo de la seconda par- sed desinentias anterioris Stante ne le definenzie s' accorda ; tiae inter postera carmina reil che non pare essere altro, | serentes intexunt. Saepissime che una certa bella concatena- tamen boc fit in definentia prizione di essa Stanzia. La abitu-dine poi de le rime, che sono ne la fronte, e ne la Sirima, è sì am- rithimantur, ei quae est priopla, che I pare, che ogni atta li- rum posterioris: quod non aliud cenzia sia da concedere a ciascuno; ma nondimeno le desiipsius Stantiae concatenatio pulnenzie de gli ultimi versi sono chra. De rithimorum quoque babellissime, se in rime accordate si chiudeno; il che però è bitudine, prout sunt in fronte, vel

labo, quando pars existens endecafyllabi , velud Echo respon. exortem rithimi desinentiam esse contingat, omni modo in altero sibs instauratio siat ; si vero quaelibet definentia in altero pede rithimi consortium ba. beat, in altero prout libet referre, vel innovari definen tias licet, vel totaliter, vel in parte, dum tamen praecedentium ordo servetur in totum: puta si extremae desimentiae tri metri, boc est prima, & ultima, concrepabunt in primo pede , sic secundi extremas desi nentias convenit concrepare: O qualem se in primo media vi det comitatam quidem, vel in comitatam, talis in secundo re surgat ; & sic de aliis pedibus est servandum. In versibus quo

vel in cauda, videtur omnis ida schifare ne i piedi, ne i opeata licentia concedenda; pul-cherrime tamen se habent ulti-dividendo dicemo, che'l primo morum carminum definentiae , pie di verli pari, o dispari si fa; ff cum ritbimo in filentium ca- le l'uno, e l'altro pud effere dant : in pedibus vero caven di desinenzie accompagnate, o dant: in peasous vero caven-dum est, & babitudinem quan-dam servatam esse inveniemus, ma se alcuno dubitasse in quel-O discretionem facientes dici- lo di dispari, ricordisi di ciò, mus, quod pes, vel pari, vel che avemo detto nel capitolo impari metro completur, O di fopra del trisillabo, quanutrobique comitata, d'incomi- do essembo parte de lo endetata definentia esse potest; nam de; e se la definenzia de la in pari metro nemo dubitat , rima in un de' piedi è fola , in also vere f quis dabius est , bisogna al tutto accompagnarrecordetur ea, quae diximus in la ne l'altro; ma se in un praemediato capitulo de trifyl piede ciascuna de le rime è accompagnata, si può ne l' altro o quelle ripetere, o farne di nuove; o tutte, o pardet . Et si in altero pedum te, secondo che a l'uom piace, pur che in tutto si ser-vi l'ordine del precedente; verbi grazia, fe nel primo piè di tre verfi le ultime definenzie s'accordano con le prime, così bisogna accor-darvisi quelle del secondo; e se quella di mezzo nel primo piè è accompagnata, o scompagnata; così parimente sia quella di mezzo nel secondo piè ; e questo è da fare parimente in tutte le altre forti di piedi , e ne i versi ancora quasi sempre è da serbare questa legge ; e quasi sempre dico; perciò che per la prenominata concatenazione, e per la predetta geminazione de le ultime desinenzie a le volte accade il detto ordine mutarsi. Oltre di questo ci pare convenevol cosa aggiungere a questo capitolo quelle cose, che que fere semper bac lege per ne le rime si denno schifare; fruimur, O fere dicimus, quia non vogliamo altro, che quelpropter concatenationem praeno- lo che qui si dirà de la dottri-.Kr

DANTEDEL na de le time teccase . Adun-Itatam , 15 combinationem defique sono re cose, che circa nentium ultimarum, quandoque de posizione di rime non si denno frequentare da chi compone illustri Poemi , I'una è contingit . Praeterea nobis bene la troppa repetizione, di una rima, falvo che qualche cola da suns circa rithimos, buic nuova , & intentata de l'arte ciò non si assuma; come il giorno de la nassente milizia, Il quale fi sdegna lasciare pasfare la fiia giornata fenza alcana preregativa. Questo pare ehe noi abbiano fatto ivi,

55 45 3 4 5 5

Amor, tu vedi ben, che questa Donna.

La seconda è la inutile equivocazione, la qual sempre pa- Secundum vero est ipsa imitilis re, che toglia qualche cosa a la sentenzia; e la terza è l' asperità de le rime, salvo che le non siano con le molle mescolate; perciò che per la mescolanza de le rime aspere, e de le molle la Tragedia riceve rorumque rithimorum mixtura splendore; e questo de l'arte, ipsa Tragedia notescit. Et bacc quanto a l'abitudine si ricer- de arte prout habitudinem respica, a bastanza sarà. Avendo de arte prout babitudinem respiquello che è de l'arte de la cit, tanta sufficiant. Ex quo Canzone assai sufficientemente quae sunt artis in Cantione satrattato, ora tratteremo del is sufficienter trattavimus; terzo, cioè del numero de i versi, e de le sillabe. E prima alcune cose ci bisognano vede-l re secondo tutta la instanzia, carminum, & silabarum. Et & altre sono da dividere, le primo secundum totam Stan-quali poi secondo le parti loro vederemo; a noi adunque aliquid dividere, quod postea seprima s'appartiene fare separazione di quelle cose, che ci

convenire videtur, quae cavenappendere capitulo, cum in ilto libro nil ulterius de rithimorum dectrina tangere intendamus. Tria ergo sunt, quae circa rithimorum positionem potiri dedecet aulice poetentem , nimia scilices ejustem rithimi repercustio, nife forte navum aliquid , atque intentatum artis boc sibi praeroget, ut nescentis militiae dies, qui cum nulla praerogativa suam indignatur praeterire dietam : boc etenin nos facere vis sumus ibi,

> Amor, tuvedi ben, che questa donna.

sequivocatio, quae semper sertentiae quicquam derogare videtur ; & tertium rithimorum ssperitas, nis forte sit lenitati permixta: nam lenium, aspenunc de tertio videtur esse tra-Standum , videlicet de numero cundum partes ejus videbimus. No-

VOLGARE ELOQUENZA. Nostra eros primo resert discretio soccorreno da cantare; perciò che alcune Stanzie amano la nenda occurrunt, quia quaedam ciò sia che tutte le cose, che Stantiae prolixitatem videntare cantiamo, o circa il destro, appetere , quaedam non ; cum o circa il finistro fi canta ; ea quae dicimus cuncta, vel cioè che elcuna volta accade ea. quae accimus cunera, vet finadendo, alcuna volta distuanistrum canamus; ut quandoque distuasopersuasorie, quandoque distuasota allegrandosi, alcuna volta distuasota allegrandosi, alcuna volta distuasota allegrandosi, alcuna volta distuasota allegrandosi, alcuna volta distuasota con ironia, alcuna volta distuasota allegrandosi, alcuna volta distuasota allegrandosi, alcuna volta distuata allegrandosi, alcuna volta distuasota allegrandosi, alcuna volt quandoque ironice , quandoque re E però le parole, che folaudabiliter, quandoque conten- no circa-le cose finistre, vadative canere contingit. Quae cir no sempre con fretta verso la fine, le altre poi con longhezca sinistrum sunt verba, semper za condecente vadano passo passo ad extremum sestinent, & alia so verso l'estremo. decenti prolixitate passim ve-

niant ad extremum.



RI-

# RIME DIDANTE ALIGHIERI

Nuovamente rivedute, e corrette fopra i Testi migliori.



# R I M E DI DANTE ALIGHIERI. SONETTO I.

Arole mie, che per lo mondo siete;
Voi che nascesse poich' io cominciai
A dir per quella donna in cui errai;
Voi che ntendendo il terzo ciel movete:

Andatevene a lei, che la sapete,

Piangendo sì, ch' ella oda i nostri guai:

Ditele: noi sem vostre; dunque omai

Più che noi semo, non ci vedrete.

Con lei non state, che non v' è amore;

Ma gite attorno in abito dolente,

A guisa delle vostre antiche suore:

Quando trovate donne di valore,

Gittatevile a' piedi umilemente,

Dicendo: a voi dovem noi sare onore.

SO-

#### SONETTO II.

Dolci rime, che parlando andate

Della donna gentil che l' altre onora;

A voi verrà, se non è giunto ancora,

Un, che direte: questi è nostro frate.

Io vi scongiuro che non lo ascoltiate,

Per quel signor, che le donne innamora;

Che nella sua sentenza non dimora

Cosa che amica sia di veritate.

E se voi soste per le sue parole

Mosse a venire in ver la donna vostra,

Non vi arrestate; ma venite a lei;

Dite: madonna, la venuta nostra

E' per raccomandare un che si duole,

Dicendo: ove è'l desso degli occhi mici?

#### SONETTO III.

Uesta donna ch' andar mi sa pensoso,

Porta nel viso la virtù d'Amore;

La qual risveglia dentro nello core

Lo spirito gentil che v' era ascoso:

Ella m' ha satto tanto pauroso,

Posciach' io vidi il mio dolce signore

Negli occhi suoi con tutto il suo valore,

Ch' io le vo presso, a riguardar non l'oso;

E quando avvene che questi occhi miri;

Io veggio in quella parte la salute;

Che l' intelletto mio non vi può gire.

Allor si strugge si la mia vertute;

Che l' anima che muove gli sospiri,

S' acconcia per voler da lei partire.

SO-

#### SONETTO IV.

Hi guarderà giammai senza paura.

Negli occhi d' esta bella pargoletta;

Che m' banno concio sì, che non s' aspetta

Per me, se non la morte che m' è dura è

Vedete quanto è sorte mia ventura;

Che sa tra l' altre la mia vita eletta,

Per dare esempio altrui, ch'uom non si metta

A rischio di mirar la sua sigura.

Destinata mi su questa sinita,

Dacch' un'uom convenia esser disfatto,

Perch' altri sosse vatto

In trarre a me'l contrario della vita;

Come vertù di stella margherita.

#### SONETTO V.

D'Agli occhi della mia donna si muove
Un lume sì gentil, che dove appare,
Si veggion cose ch'uom non può ritrare
Per loro altezza, e per loro esser nove:
E da' suoi raggi sopra'l mio cor piove
Tanta paura, che mi sa tremare;
E dico: qui non voglio mai tornare;
Ma poscia perdo tutte le mie prove.
E tornomi colà dov' io son vinto,
Riconfortando gli occhi paurosi,
Che sentir prima questo gran valore.
Quando son giunti, lasso, ed ei son chiusi,
E'l desio, che gli mena, qui è stinto:
Però provveggia del mio stato Amore.

Sf S O

#### SONETTO VI.

Compose il dardo che gli occhi lanciaro
Dentro dallo mio cor, quando giraro
Ver me, che sua beltà guardava siso:
Allor sentì lo spirito diviso
Da quelle membra che se ne turbaro;
E quei sospiri che di sore andaro,
Dicean piangendo, che 'l core era anciso;
Là u' dipoi mi pianse ogni pensiero
Nella mente dogliosa, che mi mostra
Sempre davanti lo sua gran valore:
Ivi un di loro in questo modo al core
Dice: pietà non è la vertù nostra,
Che tu la truovi; e però mi dispero.

#### SONETTO VII.

P'non à legno di sì forti nocchi;
Nè anco tanto dura alcuna pietra;
Ch' esta crudel, che mia morte perpetra,
Non vi mettesse amor co' suoi begli occhi;
Or dunque s' ella incontra uom che l' adocchi;
Ben gli de'l cor passar, se non s'arretra;
Onde'l convien morir; che mai no impetra
Mercè, ch' il suo dever pur si spanocchi.
Deh perchè tanta vertù data sue
Agli occhi d'una donna così acerba,
Che suo sedel nessuno in vita serba?
Ed è contr'a pietà tanto superba,
Che s' altri muor per lei, nol mira piue;
Anzi gli asconde le bellezze sae?

SO-

1 11 Fill fece imprimere questo Sonesso fra le rime di M. Cino.

#### SONETTO VIII.

Ben dico certo che non è riparo,
Che ritenesse de'suoi occhi il eolpo:
E questo gran valore io non incolpo;
Ma'l duro core d'ogni mercè avaro,
Che mi nasconde il suo hel viso chiaro;
Onde la piaga del mio cor rimpolpo;
Lo qual niente lagrimando scolpo,
Nè muovo punto col lamento amaro.
Così è tuttavia hella e crudele,
D' Amor selvaggia, e di pietà nemica;
Ma più m'incresce, che convien ch'io'l dica,
Per sorza del dolor che m'affatica;
Non perch'io contr'a hei porti alcun sele;
Che vie più che me l'amo, e son sedele.

#### SONETTO IX.

I O son si vago della bella luce'

Degli vechi traditor che m' hanno occiso;

Che là dov' io son morto e son deriso,

La gran vaghezza pur mi riconduce:

E quel che pare, e quel che mi traluce,

M' abbaglia tanto l' uno e l'altro viso,

Che da ragione e da vertù diviso,

Seguo solo il disio, com' ei m' è duce:

Lo qual mi mena pien tutto di fede

A dolce morte sotto dolce inganno,

Che conosciuto solo è dopo il danno:

E' mi duol forte del gabbato assanno;

Ma più m'incresce (lasso) che si vede

Meco pietà, tradita da mercede.

Sf 2:

SO-

2 11 Tilli fa M. Cino autore di quefto Sonetto.

### SONETTO X.

O maladico il dì ch' io vidi imprima La luce de' vostri occhi traditori, E'l punto che veniste in sulla cima Del core a trarne l'anima di fori: E maladico l'amorosa lima, Cb' ba pulito i miei motti e bei colori, Ch' io bo per voi trovati e messi in rima; Per far che 'l mondo mai sempre v' onori. E maladico la mia mente dura, Che ferma è di tener quel che m' uccide: Cioè la bella e rea vostra figura, Per cui Amor sovente si spergiura; Siccbe ciascun di lui e di me ride; Che credo tor la ruota alla ventura.

#### SONETTO XI.

TElle man vostre, o dolce donna mia, Raccomando lo spirito che muore, E se ne va si dolente, che Amore Lo mira con pietà, che 'l manda via: Voi lo legaste alla sua signoria, Sicchè non ebbe poi alcun valore Di poterlo chiamar, se non signore, Qualunque vuoi di me, quel vo' che sia. Io so che a voi ogni torto dispiace; Però la Morte che non ho servita, Molto più m' entra nello core amara: Gentil madonna, mentre bo della vita, Per tal ch' io mora consolato in pace, Vi piaccia agli occhi miei non esfer cara.

#### SONETTO XII.

On v'accorgete voi d'un che si smuore,

E va piangendo, sì si disconsorta?

I' priego voi (se non ven sete accorta)

Che voi 'l miriate per lo vostro onore:

Ei sen va shigottito in un colore,

Che 'l sa parere una persona morta;

Con una doglia che negli occhi porta,

Che di levargli già non han valore;

E quando alcun pietosamente il mira,

Il cuor di pianger tutto si distrugge;

E l'anima ne duol, sicchè ne stride.

E se non sosse chi allor si sugge;

Sì alto chiama a voi, poichè sospira,

Ch'altri direbbe: or sappiam chi l'uccide.

#### S O N E T T O XIII.

SE vedi gli occhi miei di pianger vaghi
Per novella pietà ch'il cor mi strugge;
Per lei ti priego che da te non sugge,
Signor, che tu di tal piacer isvaghi
Con la tua dritta man; cioè che paghi
Chi la giustizia uccide; e poi risugge
Al gran tiranno, del cui tosco sugge,
Ch'egli ha già sparto, e vuol che'l mondo allaghi;
E messo ha di paura tanto gelo
Nel cuor de' tuoi sedei, che ciascun tace:
Ma tu, suoco d' Amor, lume del cielo,
Questa vertù, che nuda e fredda giace,
Levala su vestita del tuo velo;
Che senza lei non è in terra pace.

#### S O N E T .T O XIV.

Olsi volendo dir, che fosse Amore,

Disser parole assai; ma non potero

Dir di lui in parte ch' assembrasse il vero;

Nò diffinir qual sosse il suo valore:

Ed alcun su, che disse ch' era ardore

Di mente immaginato per pensiero:

Ed altri disser ch' era desidero

Di voler, nato per piacer del core:

Ma io dico ch' Amor non ha sustanza,

Nò è cosa corporal ch' abbia sigura;

Anzi è una passione in dissanza:

Piacer di sorma, data per natura;

Sicchè'l voler del core ogni altro avanza;

E questo hasta sin che'l piacer dura.

#### SONETTO XV.

Per quella via che la bellezza corre,

Quando a destare Amor va nella mente,

Passa una donna baldanzosamente,

Come colei che mi si crede torre.

Quando ella è giunta appiè di quella torre,

Che tace quando l'animo acconsente;

Ode una boce dir subitamente;

Levati, bella donna, e non ti porre;

Che quella donna che di sopra siede,

Quando di signoria chiese la verga,

Come ella vosse, Amor tosso le diede:

E quando quella accomiatar si vede

Di quella parte, dove Amore alberga,

Tutta dipinta di vergogna riede.

1 Questo Sonesto in una raccolta intitolata: Opera moralissima di diversi, si legge sotte il nome d'altro autore, e sotto il nome d'interto dopo la Bellamano.

#### SONETTO XVI

D'agli vechi belli di quessa mia dama

Esce una vertù d'Amor si pina,

Ch'ogni persona che la ve', s' inchina

A veder lei, e mai altro non brama.

Biltate e cortesia sua dea la chiama;

E fanno ben, ch'ella è cosa ei sina,

Ch'ella non pare umana, anzi divina;

E s'empre sempre monta la sua sama.

Chi l'ama, come pud esser contento,

Guardando le vertù, che'n lei son tante;

E s' su mi dici: come 'l sai che'l sento.

Ma se tu mi domandi, e dici quante d'

Non til so dire; che non son pur cento,

Anzi più d'infinite, e d'altrestante.

#### SONETTO XVIL

Sempre al volere dell'empiree sarte,

E stando regge tra Saturno e Marte,

Secondo che lo astrologo ne spira;

Quella che in me col suo piacer ne aspira,

D'essa ritragge signorevol arte;

E quei che dal ciel quarto non si parte,

Le dà l'essetto della mia desira;

Ancor quel bel pianeta di Mercuro

Di sua vertute sua loquela tinge;

E'l primo ciel di se già non l'è duro.

Colei che 'l terzo ciel di se costringe,

Il cor le sa d'ogni eloquenza puro:

Così di tutti i sette si dipinge.

#### S O N E T T O XVIII.

A Hi Info, ch' io credea trovar pietate;

Quando si fosse la mia donna accorta

Della gran pena che lo mio cor porta;

Ed io trovo disdegno e crudeltate;

Ed ira forte in luogo d'umiltate;

Sicch' io m' accuso già persona morta;

Ch' io veggio che mi ssida e mi sconsorta;

Ciò che dar mi dovrebbe sicurtate.

Però parla un penser che mi rampogna,

Com' io più vivo, no sperando mai,

Che tra lei e pietà pace si pegna:

Onde morir pur mi convene omai;

E posso dir che mal vidi Bologna,

E quella bella donna ch' io guardai.

#### SONETTO XIX.

Adonne, deb vedeste voi l'altr'ieri

Quella gentil sigura che m'ancide?

Io dico che quand'ella un po'sorride,

Ella distrugge tutti i miei pensieri;

Sicche giugne nel cuor colpi si sieri,

Che della morte par che mi disside:

Però, madonne, qualunque la vide,

Se l'encontrate per via ne'sentieri;

Restatevi con lei per pietate;

E umilmente la facete accorta,

Che la mia vita per lei morte porta:

E s'ella vuol che sua merce consorta

L'anima mia, piena di gravitate;

A dirlo a me lontano lo mandate,

S O-

2 B Tilly pose questo Sonetto fra le rime di M. Cino.

#### SONETTO XX.

Voi, donne, che pietoso atto mostrate;
Chi è esta donna, che giace si vinta?
Sare' mai quella ch'è nel mio cor pinta?
Deb s'ella è dessa, più non mel celate.
Ben ha le sue sembianze si cambiate,
E la sigura sua mi par si spenta;
Ch'al mio parere ella non rappresenta
Quella che sa parer l'altre beate.
Se nostra donna conoscer non puoi,
Ch'è si conquisa, non mi par gran satto;
Perocchè quel medesmo avvene a noi.
Ma se tu mirerai al gentil'atto
Degli occhi suoi, cognoscerala poi:
Non pianger più, tu sei già tutto sfatto.

#### SONETTO XXI.

Ditemel, s'a voi piace, in cortessa;
Cb' io bo dottanza che la donna mia
Non vi faccia tornar così dogliose:
Deb, gentil donne, non siate sdegnose,
Nò di ristare alquanto in questa via,
E dire al doloroso che disia
Udir della sua donna alcune cose;
Auvegnachò gravoso m'à l'udire;
Sì m' ha in tutto Amor da se scacciato,
Cb' ogni suo atto mi trae a ferire:
Guardate bene, s'io son consumato;
Cb' ogni mio spirto comincia a suggire,
Se da voi, donne, non son consortato.

Tt SO-

#### SONETTO XXII

\* Madre di virtute a luce eterne. Che partoriste quel frusto benegno. Che l'aspra morte softenne sul legno. Per scampar noi dall'oscura caverna. Tu del Ciel Donna e del mondo superna Deb prega dunque il suo figliuol, ben degno. Che mi conduca al suo celefte regno, Per quel valor che sempre ci generna. Tu sai che'n te fu sempre la mia spene: 1 Tu sai che 'n te fu sempre il mig diporto: Or mi soccorri, o infinite bene. Or mi soccorri, ch' io san giunte al perta, .... Il qual passar per força noi conviene; Deb non mi abbandonar, sommo conforto. Che se mai feci al mondo alcun delito, L'alma ne piange, e'l cor ne vien contrito.

#### SONETTO XXIII.

D'i donne io vidi una gentile schiera

Quest ognissanti prosimo passato;

Ed una ne venia quasi primiera,

Seco menando amor dal destro lato.

Dagli occhi saoi gittava una lumiera,

La qual pareva un spirito infiammato;

Ed i ebbi tanto ardir, che la sua cera

Guardando, vidi un'angiol figurato.

A chi era degno poi dava salute

Con gli occhi suoi quella benigna, e piana,

Empiendo il core a ciascun di virtute,

Credo che in Ciel nascesse esta soprana,

E venne in terra per nostra salute;

Dunque beata chi s'è prosimana.

n Dalla raccolta del Corbinelli, dopo la Bellamano. 2 Dal libro I. della perfetta Paesia del Muratori.

#### SONETTO XXIV.

E disse: voglio un poco stare teco;

E parve a me che si menasse seco;

Dolor ed ira per sua compagnia.

Ed io le dissi: parviti, va via;

Ed ella mi rispose, come un greco;

E ragionando a grand agio meco,

Guardai, e vidi Amore che venia.

Vestito di novo di un drappo nero,

E nel suo capo portava un cappello,

E certo lacrimava pur da vero:

Ed io gli dissi: che hai, cattivello?

Ed ei rispose: io bo gual e pensero;

Che nostra donna muor, dolce fratello.

#### SONETTO XXV.

MEser Brunesto, quessa pulzelletta

Con eso voi si vien la pasqua a fare;

Non intendete pasqua da mangiare,

Ch' ella non: mangia, anzi vuol esser letta.

La sua sentenza non richiede fretta.

Ni luogo di romor, ni da giullare;

Anzi si vuol più volte lusingare,

Prima che in intelletto altrui si metta.

Sa voi non la ntendete in questa guisa,

In vostra gente ha molti frati Alberti,

D' intender ciò che porto loro in mano.

Color, v' me stringete senza risa,

E se gli altri de dubbi non son certi,

Ricorrete alla sine a Masser Giano.

Tt 2 BAL

z Dalle raccolta dell' Allacet;...

# BALLATA I.

Poiche saziar non posso gli occhi miei
Di guardare a madonna il suo bel viso;
Mirerol tanto siso,
Ch'io diverrò beato, lei guardando.

A guisa d'Angel, che di sua natura,
Stando su in altura,
Diven beato, sol vedendo Iddio;
Così essendo umana criatura,
Guardando la sigura
Di questa Donna che tene il cor mio,
Porria beato divenir qui io;
Tant'è la sua vertù, che spande a porge
Avvegna non la scorge,
Se non chi lei onora desiando.

## BALLATA II.

「O mi ∫on pargoletta bella e nova; E son venuta per mostrarmi a voi Delle bellezze e loco, dond'io fui. Io fui del cielo, e tornerovvi ancora, Per dar della mia luce altrui diletto: E chi mi vede, e non se ne innamora; D'Amor non avetà mai intelletto; Che non gli fu in piacere alcun disdetto, Quando natura mi chiese a colui; Che volle, donne, accompagnarmi a vai. Ciascuna stella negli occhi mi piove Della sua luce e della sua vertute: Le mie bellezze sono al mondo nove; Perocche di lassu mi son venute; Le quai non posson esser conosciute, Se non per conoscenza d'uomo, in cui Amor si metta per piacere altrui. QueRIMEDIDANTE. 333
Queste parole si leggon nel viso
D'una Angioletta che ci è apparita.
Ond'io che per campar la mirai siso,
Ne sono a rischio di perder la vita;
Perocch'io ricevetti tal ferita
Da un ch'io vidi dentro agli occhi suoi,
Ch'io vo piangendo, e non m'acquetai poi.

#### BALLATA III.

DEb nuvoletta, che'n ombra d'Amore
Negli occhi miei di subito apparisti;
Abbi pietà del cor che tu seristi,
Che spera in te, e desiando muore.
Tu nuvoletta, in forma più che umana
Foco mettesti dentro alla mia mente
Col tuo parlar ch'ancide;
Poi con atto di spirito cocente
Criasti speme, che 'n parte mi è sana,
Laddove tu mi ride:
Deb non guardare, perchè a lei mi side;
Ma drizza gli occhi al gran disso che m'arde,
Che mille donne già per esser tarde,
Sentito ban pena dell'altrui dolore,

# BALLATA IV.

I O non domando, Amore,
Fuorche potere il tuo piacek gradire;
Così t'amo seguire
In ciascun tempo, dolce il mio signore.
E sono in ciascun tempo ugual d'amare
Quella donna gentile,
Che mi mostrasti, Amor, subitamente
Un giorno che m'entrò sì nella mente
La sua sembianza umile,
Veg-

😘 Il Pilli fampò questa Ballata fra le rime di M. Cino.

RIME DI DANTE 334 Veggendo te ne' suoi begli occhi flare; . Che dilettare il core Dappoi non: s' è velute in altra cosa, Fuorche'n quella amorosa: Vista ch' io vidi, rimembrar tuttore. Questa membranza, Amor, tanto mi piace; E sì l' bo: immaginata, Ch' io. veggio. sempre quel ch' io. vidi allora; Ma dir non lo porria; tanto m'accora, Che sol mi s'è posata Entro alla mente, però mi do pace, Che 'l verace colore Chiarir non si porria per mie parole: Amor ( come si vole ). Dit tu per me, la' u' io son servitore. Ben deggio sempre, Amore; Rendere a te onor, poiche desire Mi desti ad ubbidire: A quella donna ch' è di tal valore.

#### RALLATA V.

Donne, io: non so di che mi preghi Amore, Ched ei m'ancide, e la morte m'à dura; E di sentirlo meno ho più paura:

Nel mezzo della mia mente risplende

Un lume da begli occhi, ond io son vago,

Che l'anima contenta;

Vero è ch'ad or ad or d'ivi discende

Una saetta che m'asciuga un lago,

Dal cor pria che sia spenta.

Ciò face Amor, qual volta mi rammenta.

Ea dolce mano e quella fede pura;

Che devria la mia vita far sicura.

BAL

# BALLATA VI.

Oi che sapete ragionar d'Amore? Udite la ballata mia pietosa, Che parla d'une donna disdegnosa? La qual m'ba tolto il cor per suo valore. Tanto disdegna qualunque la mira, Che fa chinare gli occhi per paura; Che d'interno da'suoi sempre si gira D'ogni crudelitate una pintura; Ma dentro portan la dolce figura, Ch' all' anima gentil fa dir: mercede: Si vertuosa, che quando si vede, Trae li sospiri altrui fora del core. Par ch'ella dica: io non sarò umile Verso d'alcun che negli occhi mi guardi; Ch'io ci porto entro quel signor gentile, Che m' ba fatto sentir degli suoi dardi: E certo io credo che così gli guardi, Per vedergli per se, quando le piace: A quella guisa donna retta face, Quando si mira per volere onore. Io no spero che mai per la pietate Degnasse di guardare un poco altrui; Così è fera donna in sua biltate Questa che sente Amor negli occhi sui; Ma quanto vuol nasconda, e guardi lui, Ch' io non veggia talor tanta salute; Perocchi i miei desiri avran vertute - Contra il disdegno che mi dà Amore.

#### BALLATA VII.

Quando il configlio degli angei si tenne, Di niciftà convenne,

E Dolle aunotazioni del Redi al Batto in Toftana.

RIMB DI DANTE. 33**0** Che ciascun comparisse a tal novella; E la cornecchia maliziosa e sella. Pensò mutar gonnella, E da molti altri augei accattò penne: E adornossi, e nel consiglio venne; Ma poco si sostenne. Perchè pareva sopra gli altri bella. Alcun domando l'altro: chi è quella? Sicche finalment'ella Fu conosciutta, or odi che n' avvenne. Che tutti gli altri augei le fur d'intorno; Sicche senza soggiorno La pelar sì, ch'ella rimase ignuda: E l'un dicea: or vedi bella druda. Dicea l'altro: ella muda; B così la lasciaro in grande scorno. Similemente addivien tutto giorno. D'uomo che si fa adorno Di fama o di virtù, ch' altrui dischiuda: Che spesse volte suda . Dell'altrui caldo, talche poi agghiaccia; Dunque beato chi per se procaccia.

#### SESTINA I.

A L poco giorno, ed al gran cerchio d'ombra
Son giunto, lasso, ed al bianchir de' colli,
Quando si perde lo color nell'erba:
E'l mio disso però non cangia il verde,
Si è barbato nella dura pietra,
Che parla, e sente, come sosse donna.
Similemente questa nova donna
Si sia gelata, come neve all'ombra;
Che non la move, se non come pietra
Il dolce tempo, che riscalda i colli,
E che gli sa tornar di bianco in verde,
Perchè gli copre di sioretti e d'erba.

Quan-

Rime DI DANTE. Quando ella ba in testa una gbirlanda d'erba. Trat della mente nostra ogni altra donna; Perchè si mischia il crespo giallo e'l verde: Sì bel, ch'amor vi viene a stare all'ombra: Che m' ba serrato tra piccioli colli Più forte assai, che la calcina pietra? Le sue bellezze ban più vertù, che pietra; E'l colpo suo non pud sanar per erba; Ch' io son fuggito per piani e per colli, Per potere scampar de cotal donna; Onde al suo lume non mi pud fare ombra Poggio, nè muro mai, nè fronda verde. Io I bo veduta già vestita a verde Sì fatta, ch'ella avrebbe messo in pietra L'amor, ch'io porto pure alla sua ombra; Ond'io l' bo chiesta in un bel prato d'erba Innamorata, come anco fu donna, E chiusa intorno d'altissimi colli. Ma ben ritorneranno i fiumi a' colli Prima, che questo legno molle e verde S'infiammi, come suol far bella donna Di me, che mi torrei dormire in pietra Tutto il mio tempo, e gir pascendo l'erba, Sol per vedere u'suoi panni fanno ombra. Quandunque i colli fanno più nera ombra, Sotto un bel verde la giovene donna Gli fa sparir, come pietra sotto erba.

#### CANZONE L

F Resca rosa novella,
Piacente Primavera,
Per prata e per rivera,
Gajamente cantando,
Vostro sin presso mando alla verdura.
V v Lo

In gio si rinnovelli

Da grandi e da ziselli;

Per ciascuno cammino;

E cantine gli augelli.

Ciascuno in suo latino

Da sera e da mattino

Sulli verdi arbuscelli:

Tutto lo mondo canti;

Poiche lo tempo vene;

Siccome si convene

Vostra altezza presiata;

Che sete angelicata criatura.

Angelica sembranza

In voi, donna, riposa?

Dio, quanto avventurosa

Fu la mia distanza:

Vostra cera giojosa,

Poichè passa e avanza

Natura e cossumanza,

Bene è mirabil cosa:

Fra lor le donne dea

Vi chiaman come sete;

Tanto adorna parete,

Ch'io non saccio contare?

E chi porria pensare oltr'a natura?

Oltra natura umana

Vostra fina piacenza
Fece Dio per essenza
Che voi foste sovrana,
Perchè vostra parvenza
Ver me non sia lontana;
Or non mi sia villana
La dolce provvedenza:
E se vi pare oltraggio,
Ch' ad amarvi sia dato.

Non

#### CANZONE II.

TOrte, pošeb'ia nom truovo a cui mi doglia ; Nè cui pietà per me nuova sospiri. Ove ch'io miri, o'n qual parce ch'io sia; E perchè tu se quella che mi spoglia D'ogni baldanza, e vesti di martiri, E per me giri ogni fortuna ria; Perche tu, morte, puoi la vita mia Povera e ricca far, come a te piace, A te conven, ch'ia drizzi la mia face. Dipinta in guisa di persona morta. Io vegno a te, come a persona pia, Piangendo, morte, quella dolce pace, Che, colpo tuo mi tolle, se disface La donna che son seco il mio cor porta: Quella ch'è d'ogni ben la vera porta. Morte, qual sia la pace che mi tolli, Perchè dinanzi a te piangendo vegno; Qui non l'assegno; che veder lo puoi, Se guardi agli occhi mici di pianti molli; Se guardi alla pietà ch'ivi entro tegno, . Se guardi al segno ch'io porto de'tuoi, Deb se paura già co' colpi suoi M' ba così concio, che farà 'l tormento? S'io veggio il lume de'begli occhi spenio, Che suole essere a miei sì dolce guida? Ben veggio che'l mio fin consenti e vuoi: Sentirai dolce sotto il mio lamento:: Ch' io temo forte già, per quel ch' io sento, Che per aver di minor doglia strida, Vorrò morire, e non fia chi m'occida. Mor-

RIME DI DANTE. Morte, se tu questa gentile occidi, Lo cui sommo valore all'intelletto Mostra perfetto ciò che 'n lei si vede; Tu discacci vertù, tu la dissidi, Tu togli a leggiadria il suo ricetto, Tu l'alto effetto spegni di mercede, Tu disfai la biltà ch'ella possede, La qual tanto di ben più ch'altra luce, Quanto conven, che cosa che n'adduce Lume di cielo in criatura degna; Tu rompi e parti tanta buona fede Di quel verace Amor che la conduce. Se chiudi, morte, la sua bella luce, Amor potrà ben dire, ovunque regna: Io bo perduto la mia bella insegna. Morte, adunque di tanto mal t'incresca, Quanto seguiterà, se costei muore; Che fia'l maggior, che fi sentisse mai: Distendi l'arco tuo sì, che non esca Pinta per corda la saetta fore, Che per passare il core, già messa v'hai: Deb qui merce per Dio; guarda che fai: Raffrena un poco il disfrenato ardire. Che già è mosso per voler serire Questa, in cui Dio mise grazia tanta, Morte, deb non tardar, merce, se l'bai; Che mi par già veder lo cielo aprire, E gli Angeli di Dio quaggiù venire, Per volerne portar l'anima santa Di questa, in cui onor lassù si canta. Canzon, su vedi ben come è sossile Quel filo, a cui s'atten la mia speranza; E quel che senza questa donna io posso: Però con tua ragion piana e umile, Muovi, novella mia, non far tardanza; Ch'a tua fidanza s'è mio prego mosso: E con quella umiltà che tieni addosso,

RIME DI DANTE. Fatti, pietosa mia, dinanzi a morte: Sicch'a crudelità rompa le porte, E giungbi alla merce del frutto buono. E s'egli avvien che per te sia rimosso Lo [no mortal voler, fa che ne porte . Novelle a nostra donna, e la conforte; Sicch'ancor faccia al mondo di se dono Questa anima gentil, di cui io sono.

#### CANZON III.

Hi faulz ris per qe trai baves Oculos meos? & quid tibi feci, Che fatto m' bai così (pietata fraude? Jam audissent verba mea Graci: Sai omn autres dames, e vous saves, Che ingannator non è degno di laude: Tu sai ben, come gaude Miserum ejus cor, qui prastolatur: Eu vai sperant, e par de mi non cure: Abi deu quantes malure, Atque fortuna ruinosa datur A colui che aspettando il tempo perde, Ne giammai tocca di fioretto verde. Conqueror, cor suave, de te primo, Che per un matto guardamento d'occhi Vos non dovris aver perdu la loi: Ma e' mi piace ch' al dar degli stocchi, Semper insurgunt contra me de limo; Don eu soi mort, e per la fed quem troi Fort mi desplan; abi pover moi, Ch' io son punito, ed aggio colpa nulla. Nec dicit ipsa malum est de isto; Unde querelam sisto; Ella sa ben che, se'l mio cor si crulla, A plaser d'autre, qe de le amor le set Il faulse cor grans pen en porteret.

RIME DI DANTE. 342 Ben avrà questa donna il cuor di gbiaccio, E tan daspres, qu per ma fed e sors, Nist pietatem babuerit servo, Ben sai l'amors ( seu ie non bai soccors) Che per lei dolorosa morte faccio; Neque plus vitam sperando conservo. Veh omni mea nervo. Sella non fai qe per son sen verai Ia vegna a riveder sua faccia allegra: Abi dio quanto è integra; Mas eu men dopt, sì gran dolor en bai: Amorem versus me non tuntum curat, Quantum spes in me de ipsa durat. Canson, vos pogues in per tot le mond; Namque locutus sum in lingua trina, Ut gravis mea spina Si saccia per lo mondo, ogn' uomo il senta: Forse pietà n'avrà chi mi tormenta.

## C A N Z O N E IV.

70sì nel mio parlar voglio esser aspro, Come è negli atti questa bella pietra; La quale ogn'ora impetra-Maggior durezza, e più natura cruda; E veste sua persona d'un diaspro; Talche per lui, o perch'ella si arretta, Non esce di faretra Saetta che giammai la colga ignuda: Ed ella ancide, e non val ch' uom si chiuda; Nà si dilunghi da' colpi mortali; Che come avessero ali, Giungono altrui, e spezzan ciascuna arme: Perch' io non so da lei, ne posso aitarme. Non movo scudo ch'ella non mi spezzi; Nè luogo che dal suo viso m'asconda: Ma come fior di fronda,

RIME DI DANTE. Cost della mia mente tien la cima:. Cotanto del mio mal par che si prezzi. Quanto legno di mar che non lieva onda: La peso che m'affonda, E'tal, che nel potrebbe adeguar rima: Abi angosciosa e dispietata lima, Che sordamente la mia vita scemi. Perché non ti ritemi Rodermi così il tore a scorza a scorza. Com' io di dire altrui chi ti dà forza? Che più mi trema il cor, qualora io penso Di lei in parte, ove altri gli occhi induca, Per tema, non traluca Lo mio penser di fuor, sicche si scopra; Ch' io non fo della morte; che ogni senso Colli denti d'amor zià si manduca Ciò che nel pensier bruca La mia virtà, sicche n'allenta l'opra. El m'ha percosso in terra, e stammi sopra Con quella spada, ond'egli uccise Dido.. Amore, a cui so grido, Merce chiamando, ed umilmente il priego: E quei d'ogni merce par messo al niego. Egli alza ad or ad or la mano, e sfida La debole mia vita esto perverso. Che disteso e riverso, Mi tiene in terra d'ogni guizzo stanco: Allor mi surgon nella mente strida: E'l sangue ch'è per le vene disperso, Fuggendo, corre verso Lo cor che'l chiama; ond'io rimango bianco. Egli mi fiere sotto il braccio manco Si forte, che 'l dolor nel cor rimbalza: Allor dic'io: s'egli alza Un'altra volta, morte m'avrà chiuso Prima che 'l colpo sia disceso giuso.

RIMB OI DANEE. Cost wedels' io lui fender per mezzo Lo core alla crudele ch' il mio squarta: Poi non mi sarebbe atra La morte, ov'io per sua bellezza corro: Che tanto dà nel sol, quanto nel rezzo Questa scherana micidiale e latta. Oime perche non latra Ter me, com'io per lei nel caldo borro? Che tosto griderei: is vi soccorro; E farei volentier, siccome quelli, Che ne' biondi capelli, Cb' amor per consumarmi increspa e dora, Metterei mano, e sazieremi allora. S' io avessi le bionde treccie prese, Che fatte son per me scudiscio e ferza; Pigliandole anzi terza, Con esse passarei vespro e le squille: E non sarei pietoso ne cortese; Anzi farei come orso, quando scherza: E s'amor me ne sferza, Io mi vendicherei di più di mille: E suoi begli occhi, onde escon le faville, Che m'infiammano il cor ch'io porto anciso; Guarderei presso e fiso, Per vendicar lo fuggir che mi face: È poi le renderei con amor pace. Canzon, vattene dritto a quella donna, Che m' ba ferito il core, e che m'invola Quello ond io bo più gola; E dalle per lo cor d'una saetta; . Che: bello onor s'acquista in far vendetta.

#### CANZONE V.

A Mor, che muovi tua vertù dal cielo, Come 'l sol lo splandore, Che là si apprende più lo suo valore,

Do-

RIME DI DANTE. 345 Dove più nobiltà suo raggio trova; E come el fuga oscuritate e gelo, Cost, alto fignore, Tu scacci la viltate altrui del core, Nè ira contra te fa lunga prova; Da te convien che ciascun hen si mova, Per lo qual si travaglia il mondo tutto: Senza te è distrutto Quanto avemo in potenza di ben fare; Come pintura in tenebrosa parte, Che non si può mostrare, Nè dar diletto di color, nè d'arte. Feremi il core sempre la tua luce, Come 'l raggio la stella. Poiche l'anima mia fu fatta ancella Della tua podestà primieramente: Onde ba vita un pensier che mi conduce. Con sua doice favella. A rimirar ciascuna cosa bella Con più diletto, quanto è più piacente: Per questo mio guardar m'è nella mente Una giovene entrata, che m' ha preso; Ed bammi in foco acceso. Come acqua per chiarezza foco accende: Perchè nel suo venir li raggi tuoi, Con li quai mi risplende, Saliron tutti su negli occhi suoi. Quanto è nell'esser suo bella e gentile Negli atti, ed amoro(a; Tanto le immaginar che non si posa, L'adorna nella mente, ov'io la porto: Non che da se medesmo sia sottile A così alta cosa; Ma dalla tua vertute ba quel ch'egli ofa, Oltra il poder che natura ci ha porto: E' sua biltà del tuo valor conforto, In quanto giudicar si puote effetto

RIME DI DANTE. **346** Soura degno suggetto, In guisa che è il sol segno di foco; Lo qual non dà a lui, nè to' vertute: Ma fallo in altro loco Nell'effetto parer di più salute. Dunque, Signar di si gentil natura; Che questa nobiltate. Che vien quaggiuso, e tutta altra bontate, Lieva principio della tua altezza. Guerda la vita mia, quanto ella è dura; E prendine pietate: Che lo tuo ardor per la costei biltate Mi fa sentire al cor troppa gravezza; Falle sentire, Amor, per ma dolcezza Il gran disso ch'io bo di veder lei: Non soffrir che cossei Per giovinezza mi conduca a morte; Che non s'accorge ancor, com'ella piace, Nè come io l'amo forte, Nè che negli occhi porta la mia pace. Onor ti sarà grande, se m'ajuti, Ed a me ricco dono: Tanto quanto canasco ben, ch'io sono Là ov'io non posso difender mia vita: Che gli spiriti mici son combattuti Da tal, ch'io non ragiono (Se per tua volontà non han perdono) Che possan guari star senza finita: Ed ancor tua potenza fia sentita In questa bella donna che n' è degna; Che par che si convegna Di darle d'ogni ben grav compagnia; Come a colei che fu nel mondo nata, Per aver signoria

Soura la mente d'ogni uom che la guata.

CAN-

## C A N Z O N E VI.

TO sento sì d'amor la gran possanza. Cb' io non posso durare Lungamente a soffrire; ond io mi doglio; Perocche'l suo valor si pure avanza. E'l mio sento mancare : Sicch' io son meno ognora, ch' io non soglio: Non dico ch' amor faccia più ch' io voglio; Che se facesse quanto il voler chiede, Quella vertù che natura mi diede, Nol sofferria, perocch'ella è finita: E questo è quello, ond io prendo cordoglio. Ch'alla voglia il poder non terrà fede: Ma se di buon voler nasce mercede, Io la dimando per aver più vita A quei begli occhi, il cui dolce splendore Porta conforto, ovunque io senta amore. Entrano i raggi di questi occhi belli Ne' miei innamorati: E portan dolce, ovunque io sento amaro: E fanno lor cammin, siccome quelli, Che già vi son passati; E sanno il loco dove amor lasciaro, Quando per gli occhi miei dentro il menaro: Perché mercé, volgendosi a me, fanno; E di colei cui son, procaccian danno, Celandosi da me, poi tanto l'amo; Che sol per lei servit mi tengo caro; E' mier pensier, che pur d'amor si fanno, Come a lor segno al suo servigio vanno: Perché l'adoperar si forte bramo, Che s'io'l credessi far, fuggendo lei, Lieve saria; ma so ch'ia ne morrei. Bene & verace amor quel che m' ha preso, E ben mi stringe forte:

 $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

Quand"

RIME DI DANTE. Quand' io farei quel ch' io dico, per lui: Che nullo amore è di cotanto peso, Quanto è quel che la morte Face piacer, per ben servire altrui; Ed in cotal voler fermato fui Si tosto, come il gran desio ch'io sento, Fu nato per vertù del piacimento, Che nel bel viso d'ogni bel s'accoglie. Io son fervente; e quando penso a cui, Quel che ella sia, di tutto son contento; Che l'uom può ben servir contra talento: E le merce giovinezza mi toglie, Aspetto tempo che più ragion prenda; Purche la vita tanto si difenda. Quando io penso un gentil desio ch'è nato Del gran de sio ch'io porto,

ando io penso un gentil desto che nato

Del gran desio ch'io porto,

Ch'a hen far tira tutto'l mio potere;

Parmi esser di mercede oltra pagato;

Ed anche più, che a torto

Mi par di servidor nome tenere:

Così dinanzi agli occhi del piacere

Si sa'l servir mercè d'altrui hontate!

Ma poich'io mi ristringo a veritate,

Convien che tal desio servigio conti;

Perocchè s'io procaccio di valere,

Non penso tanto a mia propietate,

Quanto a colei che m'ha in sua podestate;

Che'l so, perchè sua cosa in pregio monti:

Ed io son tutto suo, così mi tegno;

Ch'amor di tanto onor m'ha fatto degno.

Altri ch' amor non mi potea far tale,
Ch' io fossi degnamente
Cosa di quella che non s' innamora;
Ma stassi come donna, a cui non cale
Della amorosa mente,
Che senza lei non può passare un' ora:
Io non la vidi tante volte ancora,

Cb'

RIME DI DANTE. Cb'io non trovassi in lei nova bellezza; Onde amor cresce in me la sua grandezza Tanto, quanto'l piacer novo s'aggiugne: Perch'egli avvien, che tanto fo dimora In uno stato, e tanto amor m'avvezza Con un martiro, e con una dolcezza; Quanto è quel temps, che (pesso mi pugne; Che dura dacch' io perdo la sua vista Infino al tempo ch'ella si racquista. \* Canzon mia bella, se tu mi somigli, Tu non sarai sdegnosa Tanto, quanto alla tua bontà si avviene; Ond'io ti prego che tu ti assottigli, Dolce mia amorosa. In prender modo e via, che ti stea bene. Se Cavalier t'invita, o ti ritiene; Innanzi che nel suo piacer ti metta, Spia se far lo puoi della tua setta. E se non puote, tosto l'abbandona; Che il buon col buon sempre camera tiene, Ma egli avvien, che spesso altri si getta In compagnia, che non ha che disdetta Di mala fama, ch' altri di lui suona; Con rei non star, nè ad ingegno, nè ad arte; Che non fu mai saver tener lor parte. Canzone, a' tre men rei di nostra terra Ten' andrai anzi che tu vadi altrove: Li due saluta; e l'altro fa che prove Di trarlo fuor di mala setta impria: Digli che 'l buon col buon non prende guerra. Prima che co'malvagi vincer prove: Digli ch' è folle chi non si rimove Per tema di vergogna da follia; Che quegli teme, ch' ba del mal paura; Perchè fuggendo l'un, l'altro si cura.

2 Queffa flanza fi è cavata dalla Bellamano , e corretta sopra un MS. indi posta in questo luogo, che è il suo propio.

#### CANZONE VII.

I'm' incresce di me si malamente, Ch' altrettanto di doglia Mi reca la pietà, quanto'l martiro: Lasso, però che dolorosamente Sento contra mia voglia, Raccoglier l'aer del sezza fospiro Entro quel cor, th' e begli occhi feriro Quando gli aperse amos con le sue mani, Per conducermi al tempo, che mi sface: Oime quanto piani, Soavi, e dolci ver me si levaro, Quando egli incominciaro La morte mia ch' or tanto mi dispiace, Dicendo: il nostro lume porta pace. Noi darem pare al cere, a voi diletto, Dicieno agli occhi miei Quei della bella donna alcuna volta: Ma poiché sepper di loro intelletto 🗈 Che per forza di lei M'era la mente già ben tutta tolta; Con le insegne d'amor dieder la volta, Sicche la lor vittoriosa vista Non si rivide poi una siata: Onde è rimasa trista L'anima mia, che n'attendea conforto: Èd-ora quasi morto Vede lo core, a cui era sposata; E partir le conviene innamorata. Innamorata sene va piangendo. Fuora di questa vita, La sconsolata, che la caecia amore: Ella si muove quinci; si dolendo, Ch' anzi la sua partita L'ascolta con pietate il suo fattore.

Ri-

RIME DI DANTE. 351 Ristretta s'à entro il mezzo del core Con quella vita che rimane spenta Solo in quel punto ch'ella sen va via; E quivi si lamenta D'amor, che fuor d'esto mondo la caccia: E spesse volte abbraccia Gli spiriti che piangon tuttavia Perocche perdon la lor compagnia. L'impagine di questa donne suede Su nella mente, ancera, Ove la puose amor, ch'era sua guida; E non le pesa del mal, ch'ella vede: Anzi è vie più bell'ora Che mai, e vie più lieta par che rida: Ed alza gli ecchi micidiali, e grida Sopra colci che piange il sno partire: Vatten, misera, suar, vattene omsi: Questo grido il desire, Che mi combatte così, come suole: Avvegna che men dole... Perocche'l mio sentire è meno assai; Ed è più presso al terminar de guai. Lo giorno che costei nel mondo venne. Secondo che si troye Nel libro della mente che vien meno: La mia persona parvola sostenne Una passion nova Tal ch'io rimasi di paura pieno; Ch' a tutte mie vertù fu posto un freno Subitamente sì, ch'io caddi in terra Per una voce che, nel cor percosse:. E (se'l libro non erra) Lo spirito maggior tremò, sì forte, Che parve ben, che morte Per lui in questo mondo giunta fosse: Ora ne incresce a quei che questo mosse. Quan-

RIME DI DANTE, 352 Quando m'apparve poi la gran biltate; Che si mi fu dolere Donne gentili, a cui io bo perlato; Quella vertù che ha più nobilitate, Mirando nel piacere S'accorse ben, che 'l suo male era nato: E conobbe il desio ch'era criato Per lo mirare intento ch'ella fece; Sicche piangendo disse all'altre poi: Qui giugnerà in vece D'una ch'io vidi, la bella figura, Che già mi fa paura; E sarà donna sopra tutte noi, Tosto che fia piacer degli occhi suoi. Io bo parlato a voi, gioveni donne, Ch'avete gli occhi di bellezze ornati, . E la mente d'amor vinta e pensosa; Perchè raccomandati Vi sian gli detti miei dovunque sono: E innanzi a voi perdono La morte mia a quella bella cosa: Che men ha colpa, e non fu mai pietofa.

#### C A N Z O N E VIII.

A dispietata mente, che pur mira
Di dietro al tempo che sen'è andato,
Dall' un de'lati mi combatte il core;
E il disio amoroso che mi tira
Verso 'l dolce paese c'ho lasciato,
Dall'altra parte è con sorza d'amore:
Nè dentro a lui sent'io tanto valore,
Che possa lungamente sar disesa,
Gentil madonna, se da voi non vene:
Però (se a voi convene
Ad iscampo di lui mai fare impresa)

Piac-

RIME DI DANTE. -353 Piacciavi di mandar vostra falute, Che sia conforto della sua versute. Piacciavi, donna mia, non venir meno A questo punto al cor che tanto v'ama: Poi sol da voi lo suo soccorso attende: · Che buon Signor mai non ristringe'i freno. Per soccorrere al servo, quando 'l chiama; Che non pur lui, ma'l suo onor difende: E certo la sua doglia più m' incende, Quand'io mi penso ben, donna, che voi Per man d'amor là entro pinta sete: Così e voi devete Vie maggiormente aver cura di lui, Che quel, da cui convien che'l ben s'appari, Per l'immagine sua ne tien più cari. Se dir volesse, dolce mia speranza, Di dere indugio a quel ch'io vi domando. Sacciate che l'attender più non posso; Cb' io sono a fine della mia possanza: E ciò conoscer voi devete, quando L'ultima speme a cercar mi son mosso: Che tutti i carchi sostenere addosso, Dell'uomo infino al peso ch'è mortale, Prima che'l suo maggiore amico provi; Che non sa, qual sel trovi; E s'egli avvien che gli risponda male, Cosa non è che tanto costi cara; Che morte n'ha più tosta, e più amara. E voi pur sete quella ch'io più amo; E che far mi potete maggior dono; E'n cui la mia speranza più riposa: Che sol per voi servir, la vita bramo; E quelle cose ch' a voi onor sono. Dimando e voglio; ogni altra m'è nojosa: Dar mi potete ciò ch'altri non osa; Ch'il sì, e'l nò tututto in vostra mano Ha posto amore; ond io grande mi tegno.

Yy

La

RIME DI DANTE 354 La fede ch'io v'assegno, Muove dal vostro portamento umano; Che ciascun che vi mira, in veritate Di fuor conosce, che dentro è pietate. Dunque vostra salute omai si muova, E vegna dentro al cor che lei aspetta, Gentil madonna, come avete inteso: Ma sappi ch' allo entrar di lui si trova Serrato forte di quella saetta, Ch' amor lanciò lo giorno ch' io fu' preso, Perchè lo entrare a tutti altri è conteso. Fuor ch' a' messi d'amor, ch'aprir lo sanno Per volontà della vertù che 'l serra: Onde nella mia guerra La sua venuta mi sarebbe danno; S'ella venisse senza compagnia De' messi del signor, che m' ha in balia. Canzone, il tuo andar vuol effer corto; Che tu sai ben, che picciol tempo omai Puote aver luogo quel perchè tu vai.

#### CANZONE IX.

A Mor, dacchè convien pur, ch'io mi doglia
Perchè la gente m'oda,

E mostri me d'ogni vertute spento;

Dammi savere a pianger, come voglia;

Siech' il duol che si snoda,

Porti le mie parole, com'io'l sento:

Tu vuoi ch'io muoja; ed io ne son contento:

Ma chi mi scuserà, s'io non so dire

Ciò che mi sai sentire?

Chi crederà ch'io sia omai sì colto?

Ma se mi dai parlar quanto tormento,

Fa, Signor mio, che innanzi al mio morire

Questa rea per me nol possa udire;

Che se intendesse ciò ch'io dentro ascolto;

Pietà faria men bello il suo bel volto.

RIME DI DANTE" 355. Io non posso fuggir, ch'ella non vegna Nell'immagine mia; Se non come il pensier che la vi mena: L'anima folle, ch' al suo mal s'ingegna, Come ella è bella e ria. Così dipinge e forma la (ua pena: Poi la riguarda, e quando ella è ben piena Del gran desto che dagli occhi le tira, Incontra a se s'adira, C' ba fatto il foco, ove ella trista incende. Quale argomento di ragion raffrena, Ove tanta sempesta in me si gira? L'angoscia che non cape dentro, spira Fuor della bocca sì, ch'ella s'intende, Ed anche agli occhi lor merito rende. La nemica figura, che rimane Vittoriosa e fera, E signoreggia la vertù che vuole; Vaga di se medesma andar mi fane Colà dove ella è vera. Come simile a simil correr suole: Ben conosc'io, che va la neve al sole; Ma più non posso; fo come colui, Che nel podere altrui Va co' suoi piè colà, dove egli è morto: Quando son presso, parmi odir parole Dicer: vie via; vedrai morir costui? Allor mi volgo, per vedere a cui Mi raccomandi; a tanto sono scorto Dagli occhi che m'ancidono a gran torto. Qual io divenga si feruto, amore, Sal contar tu, non io, Che rimani a veder me senza vita: E se l'anima torna poscia al cere, Ignoranza ed obblio Stato è con lei, mentre ch'ella è partità. Quando risurgo, e miro la ferita

Υy

Che

356

RIME DI DANTE.
Che mi disfece, quando io fui percosso,
Confortar non mi posso,
Sicch' io non tremi tutto di paura:
E mostra poi la faccia scolorita
Qual fu quel tono che mi giunse addosso;
Che se con dolce riso è stato mosso,
Lunga siata poi rimane oscura;
Perchè lo spirto non si rassicura.

Così m' bai concio, amore, in mezzo l'alpi,
Nella valle del fiume,
Lungo il qual sempre sopra me sei forte:
Qui vivo e morto, come vuoi, mi palpi;
Mercè del fiero lume,
Che folgorando sa via alla morte.
Lasso, non donne qui, non genti accorte
Veggio io, a cui incresca del mio male:
S'a costei non ne cale,
No spero mai d'altrui aver soccorso:
E questa shandeggiata di tua corte,
Signor, non cura colpo di tuo strale.
Fatto ha d'orgoglio al petto schermo tale,
Ch'ogni saetta li spunta suo corso;
Perchè l'armato cuor da nulla è morso.

O montanina mia canzon, tu vai,
Forse vedrai Fiorenza la mia terra;
Che suor di se mi serra
Vota d'amore, e nuda di pietate:
Se dentro v'entri, va dicendo: omai
Non vi può sare il mio signor più guerra:
Là ond io vegno una catena il serra;
Talche se piega vostra crudeltate,
Non ha di ritornar qui libertate.

#### CANZONE X.

I O son venuso al punto della tota, Che l'orizonte quando 'l sol si corca,

Pas-

RIME DI DANTE. Ci parturisce il geminato cielo: E la stella d'amor ci sta rimota Per la raggio lucente, che la 'nforca Si di traverso, che le si fa velo: E quel pianeta che conforta il gelo. Si mustra tutto a noi per lo grande arco; Nel qual ciascun de sette fa poca ombra: E però non disgombra Un sol pensier d'amore, ond'io son carco La mente mia, ch'è più dura che pietra, In tener forte immagine di pietra.

Levasi della rena d'Etiopia

Lo vento pellegrin, che l'aer turba, Per la spera del Sol ch'ora la scalda; E passa il mare, onde conduce copia Di nebbia tal, che s'altro non la turba, Questo emispero chiude, e tutto salda; E poi si solve, e cade in bianca falda Di fredda neve, ed in nojosa pioggia; Onde l'aer s'attrissa, e tutto piagne; Ed amor, che sue ragne Ritira al ciel per lo vento che poggia, Non m'abbandona; sì è bella donna Questa crudet, che m'è data per donna.

Fuggito è ogni augel, che 'l caldo segue Del paele d'Europa, che non perde Le sette stelle gelide unque mai: E gli altri ban posto alle lor voci triegue, Per non sanarle infino al tempo verde; Se ciò non fosse per cagion di guai: E tutti gli animali, che son gal Di lor natura, son d'amor disciolti, Perocchè il freddo lor spirito ammorta: E'l mio più d'amor porta; Che gli dolci pensier non mi son tolti, Nè mi son dati per volta di tempo, Ma donna gli mi dà, c'ha picciol tempo.

RIME DI DANTE. Passato banno lor termine le fronde, Che trasse fuor la vertà d'ariete, Per adornare il mondo, e morta è l'erba; Ed ogni ramo verde a noi s'asconde, Se non se in pino, in lauro, o in abete, O in alcun, che sua verdura serba: B tanto è la stagion forte ed acerba, Ch'ammorta gli fioretti per le piagge; Gli quai non posson tollerar la brina: E l'amorosa spina Amor però di cor non la mi tragge; Perch'io son fermo di portarla sempre, Ch'io sard in vita, s'io vivessi sempre, Versan le vene le fumifere acque Per li vapor, che la terra ha nel ventre. Che d'abbisso gli tira suso in alto, Onde cammino al bel giorno mi piacque; Che ora è fatto rivo, e sarà, mentre Che durerà del verno il grande assalto: La terra fa un suol che par di smalto, E l'acqua morta si converte in vetro Per la freddura che di fuor la serra: Ed io della mia guerra Non son però tornato un passo addietro; Ne vo'tornar, che se 'l martiro è dolce, La morte de passare ogni altro dolce. Canzone, or che sarà di me nell'altro Tempo novello e dolce, quando piove Amor in terra da tutti li cieli? Quando per questi geli Amore è solo in me, e non altrove? Saranne quello ch'è d'un'uom di marmo; Se in pargoletta fia per cuore un marmo.

CAN-

#### CANZONE XI.

Mor, tu vedi ben che questa donna La tua vertù non cura in alcun tempo, Che suol dell'altre belle farsi donna. E poi s'accorse ch'ella era mia donna, Per lo tuo raggio ch' al volto mi luce. D'ogni crudelità si fece-donna; Siccbe non par ch'ella abbia cuor di donna; Ma di qual fiera l'ba d'amor più freddo; Che per lo caldo tempo, e per lo freddo, Mi fa sembianti pur come una donna, Che fosse fatta d'una bella pietra Per man di quel, che m'intagliasse in pietra. Ed io che son costante più che pietra. In ubbidirti per biltà di donna, Porto nascoso il colpo della pietra, Con la qual mi feristi come pietra, Che t'avesse nojato lungo rempo; 'Talche mi giunse al core, ov'io son pietra, E mai non si scoperse alcuna pietra, O da vertù di sole, o da sua luce, Che tanta avesse nè vertù, nè luce, Che mi potesse a'tar da questa pietra; Sicch' ella non mi meni col suo freddo Colà, dov'io sarò di morte freddo. Signor, tu sai che per algente freddo L'acqua diventa cristallina pietra Là sotto tramontana, ove è il gran freddo E l'acr sempre in elemento freddo Vi si converte sì, che l'acqua è donna In quella parte, per cagion del freddo: Così dinanzi dal sembiante freddo Mi gbiaccia il sangue sempre d'ogni tempo, E quel pensier che più m'accorcia il sempo, Mi si converte tutto in corpo freddo; Cbe

260 RIME. DI DANTE. Che m'esce poi per mezzo della luce, Là onde entrò la dispietata luce. In lei s'accoglie d'ogni biltà luce; Così di tutta crudeltate il freddo Le corre al core, ove non è tua luce; Perchè negli occhi sì bella mi luce. Quando la miro, ch'io la veggio in pierra, O in altra parte, ch'io volga mia luce. Dagli occhi suoi mi vien la dolce luce. Che mi fa non caler d'ogni altra donna: Così fos'ella più pietosa donna Ver me, che chiamo di notte e di luce, Solo per lei servire, e luogo, e tempo; Nè per altro desio viver gran tempo. . Però vertà, che sei prima che tempo; Prima che moso, o che sensibil luce; Increscati di me, c'ho sì mal tempo: Entrale in core omai, che n'è ben tempo: Sicchè per te se n'esca fuora il freddo. Che non mi lascia aver, com' altri, tempo: Che se mi giunge lo tuo forte tempo In tale stato, questa gentil pietra Mi vedrà coricare in poca piesra Per non levarmi, se non dopo il tempo. Quando vedrò se mai fu bella donna Nel mondo, come questa acerba donna. Canzone, io porto nella mente donna Tal, che con tutto ch'ella mi sia pietra, Mi dà baldanza, ov'ogni uom mi par freddo; Siccb' io ardisco a far per questo freddo La novità che per tua forma luce, Che mai non fu pensata in alcun tempo.

#### CANZONE XII.

P Osciach' Amor del tutto m' ba l'asciato, Non per mio grato,

Cbe

Rime of Dante: Che stato non avea tanto giojoso; Ma perocche pietoso Fu tanto del mio core, Che non sofferse d'ascoltar suo pianto? Io canterd cost disamorato Contr' al peccato, Cb' d nato in noi di chiamare a ritroso Tal, ch' è vile e nojoso, Per nome di valore; Cioè di leggiadria, ch'è bella vanto; Che fa degno di manto Imperial colui, dove ella regna: Ell'è verace insegna, Le qual dimostra u' la vertù dimora: Perchè son certo, sebben la difendo Nel dir, com'io la 'ntendo, Ch'amor di se mi farà grazia ancora. Sono, che per gittur via loro avere Credon capere Valere là, dove gli buoni stanno; Che dopo morte fanno Riparo nella mente A quei cotanti c'banno conoscenza: Ma lor messione a'buon non può piacere: Perchè'l tenere, Savere fora, e fuggirieno il danno, Che s'aggiunge allo'nganno Di loro e della gente; C' banno falso giudizio in lor sentenza. Qual non dirà fallenza Divorar cibo, ed a lusturia intendere? Ornarsi, come vendere Si volesse al mercato de'non saggi? Che'l savie non pregia uom per vestimente; Perché sono ornamenta: Ma pregia il senno e gli gentil coraggi. Ed altri son, che per effer ridenti,

. Zz

RIME DA DENTE. D' intendimenti. Correnti vogliono esser giudicati Da quei che so'ingannati. Veggendo rider cosa, Che lo 'ntelletto ancora non lo vede: E parlan con vocabeli eccellenti; Vanno Spiacenti', Contenti che dal volgo sien lodati: Non sono innamorati . Mai di donna amorosa: Ne' parlamenti lor tengono scede Non moverieno il piede, Per donneare a guisa di leggiadro; Ma come al furto il ladro, Così vanno a pigliar villan diletto; Non però che in donne è cosi spento Leggiadro portamento, Che pajono animai senza intelletto. Non è pura vertù la disviata; Poich' à biasmata, Negata dove è più vertà richiesta; Cioè in gente onesta Di vita spiritale. O d'abito che di scienza tene. Dunque s'ell' è in cavalier lodata, Sarà causata. Mischiata di più cose; perche questa Convien che di se vesta ..... L'un bene, e l'altro male? Ma vertù pura in ciascuno sta bene; Sollazzo d, che convene Con essa Amore, e l'opera perfettà: Da questo terzo retta E' leggiadria, ed in suo esser dura, Siccome il Sole, al cui effer s'adduce Lo calore e la luce. Con la perfetta sua bella figura.

RIME DE DANTE Ancorchè ciel con cielo in punto sia, Che kggiadria Disvia cotanto, e più quant'io ne conto ; Ed io che le son conto. Merze d'una gentile; Che la mostrava in tutti gli atti fuoi; Non tacerd di lei, che villania. Ear mi parria Sì ria, ch' a' suoi nemici sarle giunto: Perchè da questo punto Con rima più sottile: Tratterd il ver di lei: ma non so a cui. Io giuro per colui, Ch' Amor si chiama, ed è pien di salute, Che senza ourar vettute, Nessun puoce acquistar verace loda. Dunque se questa mia matera è buona, Come ciascun ragiona, Sarà vertù, e con vertà s'annoda.. Al gran pianeta è tutta simigliante; Che da levante: Avante, infino attanto che s'asconde,. Con li bei raggi infonde Vita e vertù quaggiuso Nella materia st, com' è disposta: E questa disdegnosa di cotante Persone, quante Sembiante portan d'uomo, e non risponde Il lor frutto-alle fronde,. Per lo mal c'banno in uso; Simili beni al cor gentile accostu; Che 'n donar vita è tosta: Col bel sollazzo, a co' begli atti muovi: Ch'ognora par che truovi; E vertù per esempio ba chi lui piglia. ·O falsi cavalier malvagi e rei, Nemici di cosset. **Z** z. Ch

RIME DI DANTE. 364 Ch' al prenze delle stelle s'assimiglia. Dona e riceve i uom, cui questa vuole; Mai non sen dole; Ne 'l Sole, per donar luce alle Sælle; Nè per prender da elle Nel suo effetto ajuto; Ma l'uno e l'altro in ciò diletto tragge: Già non s'induce ad ira per parole; Ma quelle sole Ricole, che son buone; e sue novelle Tutte quante son belle: Per se è sar tenuto, E desiato da persone sagge; Che dell'altre selvagge Cotanto lode, quanto biafmo prezza: Per nessuna grandezza Monta in orgoglio; ma quando gl'incontra, Che sua franchezza gli convien mostrare, Quivi si sa laudare. Color, che vivon, fanno tutti contra.

#### CANZONE XIII.

Doglia mi reca nello core ardire

A voler, ch'è di veritate amico:

Però, donne, s'io dico

Parole, quasi contra a tutta gente,

Non vi maravigliate,

Ma conoscete il vil vostro desire:

Che la biltà, ch' Amore in voi consente,

A virtà solamente

Formata su dal suo decreto antico;

Contra lo qual fallate.

Io dico a voi, che siete innamorate;

Che se beltate a voi

Fu data, e vertà a noi,

Ed a costui di due potere un fare:

Voi non dovreste amare;

RIME DI DANTE. .Ma coprir quanto di biltà v'à dato; Poiche non è vertà, ch'era suo segno: Lasso, a che dicer vegno? Dico: che bel disdegno Sarebbe in donna di ragion lodato, Partir da se biltà per suo comiato. Uomo da se vertù fatta ba lontana; Uomo non già, me bestie, ch'uom somiglia: O Dio qual meraviglia. Voler cadere in servo di Signore? Ovver di vita in morte? Vertute al suo fattor sempre sottana Lui obbedisce, a lui acquista onore, Donne, tanto ch' Amore La segna d'eccellente sua famiglia Nella beata corte: Lietamente esce dalle belle porte: Alla sua donna torna; Lieta va, e soggiorna; Lietamente ovra (uo gran vassallaggio, Per lo corto viaggio Conserva, adorna, accresce ciò che trova; Morte repugna sì, che lei non cura. O cara ancella e pura, Coli bai nel ciel misura; Tu sola fai signore; e questo prova Che tu se' possession che sempre giova. Servo, non di Signor, ma di vil servo Si fa, chi da cotal Signor si scosta: Udite quanto costa, Se ragionate l'uno e l'altro danno, A chi da lei disvia: Questo servo, signor, quanto è protervo? Che gli occhi, ch' alla mente lume fanno, Chiusi per lui si stanno; Sicche gir ne conviene all'altrui posta; Ch'adocchia pur follia:

E pe-

366 RIME DE D'ANETE. E perocche 'l mio dire util vi sia Discenderò del tutto... In parte, ed in costrutto Tiù lieve, perchè men grave s'intenda; Che rado sotto benda. Parola oscura giugne allo ntelletto; Perchè parlar con voi si vuole aperto: E questo vo' per merto,. Per voi, non per me certo: Ch'aggiate a vil ciascumo ed a dispetto; Ch' assimiglianza fa nascer diletto. Chi è servo, è come quel, ch'è seguace Ratto a signore, a non sa, dove vada; Per. dolorofa. strada. Come l'avaro seguitando avere. Ch' a. tutti. signoreggia: Corre l'avaro, ma più fugge pace (O mente cieca, che non puoi vedere: Lo tuo folle volere), Col. numero, ch'ogn' ora passar bada; Che 'nfinito vaneggia. Ecco giunti a colei che ne pareggia; . Dimmi, che bai tu fatto; Cieco, avaro, disfatto?. Rispondimi, se puoi: altro che nulla: Maledetta: tua culla, Che lusingò cotanti sonni invano: Maledetto lo tuo perduto pane, Che non si perde al cane; Che da sera e da mane: Hai ragunato, e stresto, ad ambe mano Ciò che si tosto si farà lontano. Come con dismisura si raguna; Così con dismisura si distringe:: Quest' è che molti pinge In Suo Servaggio; e s'alcun fi difende, Non. è senza gran briga.

Mor-

RIME DI-DANTE Morte, che fai? che fai, buona fortuna? Che non solvete quel che non si spende? Se'l fate; a cui si rende? Nol so; posciachè tal cerebio ne cinge Chi di lassu ne riga; Colpa della ragion, che nol gastiga: Se vuol dire: io son presa; Ab com poca difefa Mostra signore, a cui servo sormonta. ·Qui si raddoppia l'enta, Se ben si guarda là, dou'io addito: Falfi animali a voi, e d'altrui crudi, Che vedete gir nudi Per colli e per paludi, Uomini, innanzi a cui vizio è fuggito; E voi tenete vil fango vestito. Falls dinanzi dalla wvaro volto Versù, ch'e suoi nemici a pace invita, Con matera pulita, Per allettatio a se; ma poco vale; Che sempre fugge l'esca: Poiche girato l'ba, chiamando molto, Gitta'l pasto ver lui, tanto glien cale; Ma quei non v'apre l'ale; E se pur viene, quando s'è partita, Tanto par che gl'incresca; Come ciò possa dar, sicche non esca Del benefizio loda, Io vo' che ciascun m'oda: Qual con tardare, e qual con vana vista; Qual con sembianza trista Volge it donare in vender tanto caro, Quanto sa sol chi tal compera paga: Volete udir, se piaga Tanto chi prende (maga ? Che 'l negar poscia non gli pare amaro: Così altrui e se concia l'avaro. Dis-

RIME DI DANTE. Disvelato v' bo, donne, in alcun membro La viltà della gente che vi mira, Perchè gli aggiate in ira; Ma troppo è più ancer quel che s'asconde: Perchè a dire è lado; In ciascuno e ciascuno vizio assembro; Perch' amistà nel mondo si consonde; Che l'amorosa fronde Di radice di bene altro ben tira Poi suo simile in grado: Udite, come conchiudendo vado, Che non de' creder quella, Cui par ben'esser bella, Essere amata da questi cotali; Che le biltà fra mali Vogliamo annoverar, creder si puone, Chiamando amore appetito di fera. . O cotal donna pera Che sua biltà dischiera Da natural bontà per tal cagione, E crede Amor fuor d'orto di ragione.

### C A N Z O N E XIV.

Re donne intorno al cuar mi san venute,

E seggionsi di fore,
Che dentro siede Amore,
Lo quale è in signoria della mia vita.
Tanto son belle, e di tanta vertute;
Che'l possente signore,
Dico quel che è nel core,
Appena di parlar di lor s'aita.
Ciascuna par dolente e shigottita,
Come persona discacciata e stanca,
Cui tutta gente manca,
E cui vertute e nobiltà non vale.
Tempo su già, nel quale

RIME DI DANTE. 360 Secondo il lor parlar, furon dilette; Or sono a tutti in ira ed in non cale. Queste così solette Venute son, come a casa d'amico; Che sanno ben che dentro è quel ch'io dico. Dolest l'una con parole molto; E'n sulla man si posa, Come succifa rosa; Il nudo braccio di dolor colonna Sente lo raggio che cade dal volto; L'altra mantiene ascosa La faccia lagrimosa, Discinta e scalza, e sol di se par donna, Come amor prima per la rôtta gonna La vide in parte, che'l tacere d bello: Ei pietoso e fello, Di lei e del dolor fece dimanda. O di pochi vivanda (Rispuose in voce con sospiri mista) Nostra natura qui a te ci manda. Io che son la più trista, Son suora alla tua madre, e son drittura: Povera (vedi) a' panni ed a cintura. Poiche fatta si fu palese e conta; Doglia e vergogna prese Il mio signore, e chiese Chi fosser l'altre due ch'eran con lei. E questa ch'era sì di pianger pronta, Tòsto che lui intese, Più nel dolor s'accese. Dicendo: or non ti duol degli occhi miei? Poi comincid: Siccome (aper dei, Di fonte nasce Nilo picciol sume Ivi, dove'l gran lume Toglie alla serra del vinco la fronda: Soura la vergin onda, Generai io costei, che m' da lato,

RIME DI DANTE. 379 E che s'asciuga con la treccia bienda: Questo mio bel portato, Mirando sè nella chiara fontana, Generd questa che m'e più lontans. Fenno i sospiri Amore un poco tardo: E poi con gli occhi molli, Che prima furon folli, Saluto le germane sconsolate. Posciache prese l'uno, e l'altro dardo, Disse: drizzate i colli; Ecco l'armi ch'io valli; Per non l'usar, le vedete turbate. Larghezza, e temperanza, e l'altre nate Del nostro sangue mendicando vanno: Perd se questo de danno, Pianganlo gli occhi, e dolgasi la bocca Degli uomini a cui tocca, Che sono a' raggi di cotal ciel giunti; Non noi, che semo dell'eterna rocca: Che se noi siamo or punti, Noi pur saremo, e pur troverem gente, Che questo dardo farà star lucente. Ed io ch'ascolto nel parlar divino Consolars e dolers Così alti dispersi, L'esilio, che m'è dato onor mi tegno: E se giudizio o forza di destino, Vuol pur che il mondo versi I bianchi fiori in persi; Cader tra' buoni à pur di lode degno: E se non che degli occhi miei'l bel segno Per lontananza m'è tolto dal viso, Che m'ave in foco miso,. Lieve mi conserei ciò che m'è grave: Ma questo foco m'ave Già consumate sì l'ossa e la polpa, : Che marte al petto m'ha posto la chiave:

On-

RIME DI DANTE. 377
Onde s'io ebbi colpa,

Più lune ha volto il sol, poichè su spenta;

Se colpa muore, perchè l'uomi si penta.

Canzone; a' panni tuoi non ponga uom mano,

Per veder quel che bella donna chiude;

Bastin le parti ignude;

Lo dolce pomo a tutta gente niega,

Per cui ciascun man piega,

E s'egli avvien che tu mai alcun truovi

Amico di vertù, ed ei ti priega;

Fatti di color nuovi:

Poi gli ti mostra, e'l sior ch'è bel di suori,

Fa desiar negli amorosi cuori.

# C A N Z O N E XV.

O <sup>u</sup> miro i crespi e gli biondi capegli, De' quali ba fatto per me rete Amore, D'un fil di perle, e quando d'un bel fiore, Per me pigliare, e trovo ch'egli adesca, E pria riguardo dentro gli occhi begli, Che passan per gli mici dentro dal core Con tanto vivo e lucente splendore, Che propiamente par che dal sol esca. Vertù mostra così che n lor più cresca, Ond io che si leggiadri star gli veggio. Così fra me sospirando ragiono: Oime perche non sono A sol a sol con lei, ov' io la chieggio; Sicch' io potessi quella treccia bionda Disfarla ad onda ad onda: E far de'suoi begli occhi a' miei due specchi, Che lucon sì, che non trovan parecchi. Poi guardo l'amorosa e bella bocca. La spaciosa fronte, e il vago piglio, Aaa 2 Li

1 Dalle Canzoni e Madriali di Dante. 1518: in 8. Nelle Rime antiche questa Canzone si trova sotto il nome d'interto.

RIME DI DANTE. Li biambi diti, e il dritto naso, e il ciglio-Polito, e brung talché dipinto pare. Il vago mio pensier allor mi tocca. Dicendo: vedi allegro dar di piglio Dentro, a quel labbro sottile e vermiglio... Dove ogni dolce, a saporasa pare. Deb odi il suo vezzoso ragionare, Quanto ben mostra morbida, e pietosa, E come I suo parlar parte e divide; Mira che quando ride Passa ben di dolcenza ogni altra cosa: Così di quella bocca il pensier mio Mi sprona; perchè io Non bo nel mondo cosa che non desse A tal ch'un st, con buon voler dicesse, Poi guardo la sua svelta e bianca gola, Commessa ben dalle spalle, e dal petto, E il mento tondo, sesso e piccialetto, Talche più bel cogli occhi nol disegno; E quel pensier che sol per lei m'invola, Mi dice: vedi allegro il bel diletto Aver quel collo fra le braccia stretto, E far in quella gola un picciol segno. Pei sopraggiugne, e dice: apri lo 'ngegno; Se le parti di fuor son così belle, L'altre, che den parer, che asconde e copre? Che sol per le belle opre, Che fanno in Cielo il sole e l'altre stelle. Dentro in lui si crede il Paradiso; Cost se guardi fiso. Pensar ben dei ch'ogni terren piacere Si trova dove tu non puoi vedere. Poi guardo i bracci suoi distest e grossi, La bianca mano morbida e pulita; Guardo le lungbe e sottilette dita, Vaghe di quello anel, che l'un tien cinto: E il mio pensier mi dice: or se su fossi Den-

RIME DI DANTE. Dentro a que bracci, fra quella partita; Tanto piacer avrebbe la tua vita, Che dir per me non si potrebbe il quinto. Vedi ch'ogni sua membro per depinto. Formosi e grandi, quanto a lei s'avvene Con un color angelico di perla. Graziosa a vederla E disdegnosa, dove si convene: Umile, vergognosa e temperata, E sempre a vertù grata, Intra suoi be costumi un atto regna. Che d'ogni riverenza la fa degna. Soave a guifa va di un bel pavone. Diritta sopra se, come una grua. Vedi che propiamente ben par sua, Quanto effer puote onesta leggiadria; E se ne vuoi veder viva ragione, Dice il pensier: guarda alla mente tua Ben fisamente allorch'ella s'indua Con donna, che leggiadra o bella fia; E come move, par che fugga vià Dinanzi al sol ciascun' altra chiarezza, Così costei ogni adornezza sface. Or vedi s'ella piace, Che Amore è tanto, quanto sua biltate, E somma, e gran biltà con lei si trova, Quel che le piace e giova, E' fol d'onesta, e di gentil' usanza; Ma solo in suo ben far prende speranza. Canzon, tu puoi ben dir sta veritate, Posciache al mondo bella donna nacque, Nessuna mai non piacque Generalmense, quanto fa costei, Perchè si trova in lei Biltà di corpo, e d'anima bontate: Fuorche le manca un poco di pietate.

CAN-

#### C A N Z O N E XVI.

A bella stella che 'l tempo misura; Sembra la donna, che mi ba innamorato; Posta nel Ciel d'amore, E come quella fa di sua figura A giorno a giorno il mondo illuminato; Così fa questa il core Alli gentili, ed a quei c'han valore, Col lume che nel viso le dimora; E ciaschedun l'onora; Perocche vede in lei perfetta luce, Per la qual nella mente si conduce Piena vertute a chi se ne innamora. E questo è che colora Quel Ciel d'un lume, ch'agli buoni è duce Con lo splendor che sua bellezza adduce. Da bella donna più ch'io non diviso. Son' io partito innamorato tanto, Quanto convene a lei: E porto pinto nella mente il viso. Onde procede il doloroso pianto. Che fanno gli occhi miei. O bella donna; huce ch'io vedrei, S'io fossi là dove io mi son partito, Dolente, sbigottito, Dice tra se piangendo il cor dolente; Più bella assai la porto nella mente, Che non sarà nel mio parlar udito; Perch' io non son fornito, D'intelletto a parlar così altamente, Nè a contare il mio mal perfettamente. Da lei si move ciascun mio pensiero, Perchè l'anima ba preso qualitate

1 Questa Canzone su stampata dal Pilli fra le Rime di M. Cino; e si vistova nelle Rime antiche fra le canzoni degli autori incerti: ma sotto il nome di Dante si legge nell'impressione del 1518.

Di sua bella persona; E viemmi di vederla un desidero, Che mi reca il pensier di sua biltate, Che la mia voglia sprona Pur ad amarla: e pur non mi abbandona; Ma fallumi chiamar senza riposo. Lasso! morir non oso, E la vita dolente in pianto meno; E s'io non posso dir mio duolo appieno. Non mel voglio però tenere ascoso; Ch'io ne fard pietoso Ciascun, cui tien il mio Signore a freno. Ancorach'io ne dica alquanto meno. Riede alla mente mia ciascuna cosa. Che fu da lei per me giammai veduta, ..... O ch'io l'udissi dire. E fo come colui che non ripola. E la cui vita a più a più si stuta In pianto ed in languire. Da lei mi vien d'ogni cosa il martire: Che se da lei pietà mi fu mostrata, Ed io l'aggio lassata: Tanto più di ragion mi dee dolere, . . . E s'io la mi ricordo mai parere Ne' suoi sembianti verso me turbata. Ovver disnamorats. Cotal m' d or, quale mi fu a vedere, .... E viemmene di pianger più volere. L'innamorata mia vita si fugge Dietro al desio che a madonna mi tira. Senza niun ritegno: E il grande lacrimar che mi distrugge, Quando mia vista bella donna mira, Divene assai più pregno; E non saprei io dir qual' io divegno: ..... Cb'io mi ricordo allor, quando io vedia Tallor la donna mia;

RIMB. DI DANTE. 376 E la figura sua cb'io dentro porto, Surge si forse, ch'io divengo morto. Ond' io lo stato mio dir non potria, Lasso, ch' io non vorria Giammai trovar chi mi desse conforto, Finch'io sard dal suo bel viso scorto. Tu non sei bella, ma tu sei pietosa, Canzon mia nova, e cotal tene andrai Là dove tu sarai Per avventura da madonna udita; Parlavi riverente e shigottita, Pria salutando, e poi sì le dirai; Com' io no spero mai Di più vederla anzi la mia finita; Perche io non credo aver se lunga vita.

#### C A N Z O N E XVII.

Erchè i nel tempo rio Dimoro tuttavia aspettando peggio, Non so come io mi deggio Mai consolar, se non m'ajuta Iddio Per la morte, ch'io cheggio A lui, che vegna nel soccorso mio: Che miseri, com'io, Sempre disdegna, come or provo e veggio. Non mi vo'lamentar di chi ciò fact; Perch'io aspetto pace Da lei sul ponto dello mio finire: Ch' io le credo servire. Lasso, così morendo, Poi le diservo, e dispiaccio vivendo. Deb or m'avesse Amore, Prima che'l vidi, immantenente morto; Che per biasmo del torto

Aureb-

I Nelle Rime antiche questa Canzone è d'autore incerso : e dal Pilli fu assibilità a M. Cino : ma fu assibuita a Danse nell'impressione del 1518.

Cbe

E peggio bo, she'l dolore,
Nel qual d'amar la gente disconforso;
Che Amor è una cosa, e la ventura,
Che soverabian natura,
L'un per usanza, e l'altra per sua forza:
E me ciascano rforza,
Sicch'io vo' per men male,

RIME DI DANTE.

Aurebhe a lei, ed a me fatto ongre; Tanta vergogna parto. Della mia vita, che sessò non mere;

Morir contra la voglia naturale. Questa mia voglia fera

E' tanto forte, che spesse fiate

Per l'altrui podestate

Daria al mio cor la morte più leggera:

Ma lasso, per pietate

Dell'anima mia trista, che non pera;

E torni a Dio qual'era;

Ella non muor; ma viene in gravitate:

Ancorch'io non mi creda già potere

Finalmente tenere,

Ch'a ciò per soverchianza non mi mova

Misericordia nova:

N'avrà forse mercede

Allor di me il Signor che questo vede.

Canzon mia, tu starai dunque qui meco,

Accioccb'io pianga teco;

Cb'io non bo dove possa salvo andare

Che dopo il mio penare

A ciascun' altra gioja;

Non vo'che vada altrui sacendo noja.

#### C A N Z O N E XVIII.

I Iovene ' donna dentro al cor mi siede, E mostra in se biltà tanto persetta,

1 Questa Canzone si legge fra le Rime antiche, come cosa d'Autore incerto; ma come cesa di Dante si legge nell'impressione del 1518.

378 RIME DE DANTE. Che s'io non bo aita, I'non saprò dischiarar ciò che vede Gli (pirti innamorati, cui diletta Questa lor nova vita: Perchè ogni lor vertù ver lei d ita. Di che mi trouo già di lena asciso Per l'accidente piano, e'n parte fero. Dunque soccorso chero Da quel Signor ch'apparve nel chiar viso, Quando mi prese per mirar sì fiso. Dimorasi nel centro la gentile Leggiadra, adorna, e quasi vergognosa: E però via più splende Appresso de' suoi piedi l'alma umile; Sol la contempla sì forte amorofa, Che a null'altro attende: E posciache nel gran piacer si accende, Gli begli occhi si levano soave Per confortare la sua cara ancilla; Onde qui ne scintilla L'aspra sacita che percosso m'ave, Tosto che sopra me strinse la chiave. Allora cresce 'l sfrenato desiro, E tuttor sempre, nè si chiama stanco Finchè a porto m'ba scorto, Che'l si converta in amaro sospiro: E pria che spiri, îo rimango bianco, A simile d'uom morto; E s'egli avvien ch'is colga alcun conforto, Immaginando l'angelica vista, Ancor di certo ciò non m'assicura; Anzi sto in paura: Perchè di rado nel vincer s'acquista, Quando che della preda si contrista. Luce ella nobil nell'ornato seggio. E signoreggia con un' atto degno, Qual' ad effa convene:

RIME DI DANTE. Poi sulla mente dritto li per meggio: Amor si gloria nel beato regno, Ched ella onora e tene; Sicche li pensier c'banno vaga spene, Considerando si alta conserba, Fra lor medesmi si coviglia e strigne: E d'indi si dipigne La fantasia, la qual mi spolpa e snerba: Fingenda cosa onesta esser acerba. Così m'incontra insieme ben'e male; Che la ragion che'l netto vero vuole, Di tal fin è contenta: Ed è conversa in senso naturale, Perchè ciascun' affan, chi 'l prova, duole: E sempre non allenta: E di qualunque prima mi rammenta, Mi frange lo giudizio mio molto: Nè diverrà mi credo mai costante: Ma pur siccome amante Appellomi soggetto al dolce volto, Nè mai lieto sard, s'ei mi fia tolto-Vattene, mia Canzon, ch'io se ne prego, Fra le person che volentier i intenda; E se t'arresta di ragionar sego: E di lor, ch' io non vego, Ne temo, che lo palegiar m' offenda; Io porto nera vesta, e sottil benda;

#### CANZONE XIX.

D'Acchè i ti piace, Amore, ch'io ritorni.

Nell'usurpato oltraggio

Dell'orgagliosa e bella, quanto sai,

Allumale lo cor, sicchè s'adorni.

Coll'amoroso raggio.

Bbb 2. LA NON

2 Questa Canzona su stampata fra le Rime degli Autori incerti nelle Rime antiche; e dal Pilli su a M. Cina attribuica: ma nell'impressione del 1518, ne viem
satte autor Dante.

RIME DI DANTE. 280 A non gradir, che sempre traggia guai, E se prima intendrai La nova pace, e la mia fiamma forte, E lo sdegno che mi crucciava a torto, E la ragion per cui chiedeva morte: Sarai ivi in tutto accorto: Poscia, se tu m'uccidi, ed baine voglia, Morrò sfogaso, e fiemene men doglia. Tu conosci, Signore, assai di certo, Che m' creasti sempre atto A servirti; ma non era io ancor morso, Quando di sotto il Ciel vidi scoperto : Lo volto, ond io son catto; Di che gli spiritelli ferno corso Ver madonna a destrorso. Quella leggiadra, che sopra vertute, E' vaga di beltate di se stessa, Mostra ponerli subito a salute. Allor fidansi ad essa, E poiché furon stretti nel suo manto, La dolce pace li converse in pianto. Io che pur sentia costor dolersi. Come l'affetto mena, Molte fiate corsi avanti a lei. L'anima che per ver dovea tenersi, Mi porse alquanto lena, Ch'io mirai fiso gli occhi di costei. Tu ricordar ten dei. Che mi chiamasti col viso soave; Ond'io sperai allento al maggior carco, E tosto che ver me strinje la chiave, Con benigno rammarco Mi compiagnevi, e'n atto si pietoso, Che al tormento me 'nfiammo più giojoso. Per la vista gentil, chiara e vezzosa, Venni fedel soggetto, Ed aggradiami ciascun suo contegno,

RIME DI DANTE. Gloriandomi servir sì gentil cosa: Ogni sommo diletto Posposi, per guardar nel chiaro segno: Si m' ba quel crudo sdegno, Per consumarmi ciò che ne fu manco, Coperse l'umiltà del nobil viso, Onde discese lo quadrel nel fianco, Che vivo m' ave ucciso: Ed ella si godea vedermi in pene, Sol per provar, se da te valor vene. l' cost lasso, innamorato e stracco, Desiderava morte, Quasi per campo diverso martiro, Che'l pianto m'avea già sì rotto e fiacco, Oltra l'umana sorte, Cb' io mi credea ultimo ogni sospiro. Pur l'ardente destro Tanto poi mi costrinse a sofferire, Che per l'angoscia tramortitti in terra; E nella fantasia odiami dire, Che di cotesta guerra Ben converrà ch'io ne perisse ancora; Siccb'io dottava amar per gran paura. Signor, tu m' bai intesa La vita ch'io sostenni, teco stando; Non ch'io ti conti questa per difesa, Anzi ti obbedirò nel tuo comando. Ma se di tal' impresa Rimarrò morto, e che tu mi abbandoni, Per Dio ti prego almen, che a lei perdoni.

#### CANZONE XX.

L'Uom che conosce, è degno ch'aggia ardire, E che s'arrischi quando s'assicura
Ver

n Nelle Rime antiche questa Campona è attribuita ad Autore incerto, e dal Lilli a M. Cino; e a Dance nell'impressione del 1518.

RIME DE DANTE. 382 Ver quello, onde paura. Pud per natura, o per altro avvenire: Così ritorna i'ora, e voglio dire, Che non fu per ardir, s'io puose cura A questa criatura. Ch' io vidi quel che mi venne a ferire: Perché mai non avea veduto Amore; Cui non conosce il core, se nol sente, Che par propiamente una falute; Per la vertute della qual si cria; Poi a ferire va via con un dardo Ratto, che si congiunge al dolce sguardo. Quando gli occhi riguardan la biltate " E trovan la piacer destar la mente, L'anima e il cor si senta, E miran dentra la propietate, Stando a veder senz'altra volontate. Se lo sguardo si giunge immantenente, Passa nel cor ardente Amor, che par-uscir di cliaritate, Così fui io ferito risguardando; Poi mi volsi tremando nei sospiri: Nè sia chi più mi risvegli giammai, Ancorche mai ia non possa campare; Che sel vo' pur pensare, tremo tutto; Di tal guisa conosco il cor distrutto. Poi mostra che la mia non fu arditanza: Non ch'io rischiassi il cor nella veduta Posso dir ch'è venuta Negli occhi miei drittamente pietanzu: E sparta è per lo viso una sembianza. Che vien dal cor, ov'è si combattuta La vita, ch'è perduta: Perché 'l soccorso suo non ba possunza. Questa pietà vien, some vuol natura; Poi dimostra in figura lo cor tristo, Per farmi acquista sola di mercede:

RIME DI DANTE, La qual si chiede como si conviene. Là ve forza non viene di Signore. Che ragion tegna di colui che more. Canzon, odir si può la tua ragione; Ma non intender st, che sia approvata. Se non da innamorata E gentil alma, dove Amor si pone; E perd tu sai ben con quai persone Dei gir a star, per esser onorata: E quando sei guardata, No sbigottir nella tua openione; Che ragion t'assicura, e cortesia: Dunque ti metti in via chiara e palese D'ogni cortese ed umile servente. Liberamente, come vuoi ti appella. E di, che sei novella d'un che vide Quello Signor, che chi lo sguarda, occide.

#### CANZONE XXI.

I O non ' pensava che lo cor giammai Avesse di sospir tormento tanto,
Che dall' anima mia nascesse pianto;
Mostrando per lo viso gli occhi morte.
Non senti pace mai, nè riso alquanto,
Posciachè amor e madonna trovai:
Lo qual mi disse: tu non camperai,
Che troppo è lo valor di costei sorte:
La mia verth si parti sconsolata,
Poichè lasciò lo core
Alla battaglia, ove madonna è stata,
La qual dagli occhi suoi venne a serire
In tal guisa, ch' Amore
Ruppe tutti i mici spiriti a suggire.

Di

z Questa Canzona si trova sotto il nome di Autore incerto melle Rime antiche o E sotto il nome di Dante nell'impressone del 1518.

RIME DI DANTE. Di questa donna non si può contare, Che di tante bellezze adorna viene, Che mente di quaggiù non la sostene; Sicche la veggia lo 'ntelletto nostro. Tanto & gentil, che quando penso bene, L'anima sento per lo cor tremare: Siccome quella che non può durare Davante al gran dolor, che a lei dimostro. Per gli occhi fiere la sua claritate, Sicche qual uom mi vede, Dice: non guardi me questa pietate, Che post' è'n vece di persona morta, Per dimandar mercede: E non se n'è madonna ancora accorta. Quando mi ven pensier, ch'io voglia dire A gentil core della sua vertute, Io trovo me di si poca saluse, Cb' io non ardisco di star nel pensero: Ch'amor alle bellezze sue vedute, Mi sbigottisce sì, che sofferire Non puote'l cor, sentendola venire; Che sospirando dice: io ti dispero; Peroccb' io trassi del suo dolce riso Una saetta acuta, C' ba passato il tuo, e'l mio diviso, Amor, tu sai allora, ch' io ti dissi, Poiche l'avei veduta, Per forza converrà, che tu morissi. Canzon, tu sai che dei labbri d'Amore Io ti sembrai, quando madonna vidi: Però ti piaccia che di te mi fidi: Che vadi in guisa a lei, ch'ella t'ascolti: E prego umilemente a lei tu guidi Gli spiriti fuggiti del mio core, Che per soverchio dello suo valore Eran destrutti, se non fosser volti; E vanno soli senza compagnia Per via troppo aspra e dura:

٦,

RIME DI DANTE.
Però gli mena per fidata via;
Poi le di quando le sarai presente:
Questi sono in figura
D'un che si more shigottitamente.

#### C A N Z O N E XXII.

'Alta ' speranza che mi reca Amore, D'una Donna gentile ch' bo veduta, L'anima mia dolcemente saluta: E falla rallegrar entro lo core; Perche si face, a quel ch' ell'era, strana, E conta novitate, Come venisse di parte lontana; Che quella donna piena d'umiltate, Ciugne cortese e umana, E posa nelle braccia di pietate. Escon tali e sospir d'esta novella, Ch' io mi sto solo, perch' altri non gli oda, · E'ntendo Amor, come madonna loda, Che mi fa viver sotto la sua stella. Dice il dolce signor : questa salute Voglio chiamar laudando Per ogni nome di gentil vertute, Che propiamente tutte ella adornando, Sono in essa cresciute, Ch' a bona invidia si vanno adastando. Non può dir, nè saver quel ch'assimiglia, Se non chi sta nel Ciel, ch'à di lassuso, Perch'esser non ne può già cor astioso; Che non dà invidia quel ch' è meraviglia, Lo quale vizio regna ov' è paraggio; Ma questa è senza pare; E non so esempio dar, quanto ella è maggio.

2 Il Pilli e il Corbinelli fanno Autore M. Cino di questa Campna di coi nell' impressione del 2518, with fatto Autor Dante.

RIME DI DANTE. 386 La grazia sua, a chi la può mirare, Discende nel coraggio, E non vi lascia alcun difetto stare. Tant' è la sua vertute e la valenza, Ched ella fa meravigliar lo Sole: E per gradire a Dio in ciò ch' ei vuole, A lei s'inchina e falle reverenza. Adunque, se la cosa conoscente La'ngrandisce ed onora, Quanto la de' più onorar la gente? Tutto ciò ch' gentil, sen' innamora; L'aer ne sta gaudente, E'l Ciel piove dolcezza n'la dimora. . Io sto com' uom ch' ascolta, e pur desia Di veder lei, sospirando sovente, Perocch' io mi riguardo entro la mente; E trovo ched ella è la donna mia; Unde m'allegra amore, e fammi umile Dell'onor che mi face: Ch'io son di quella ch'è tutta gentile; E le parole sue son vita e pace; Cb' è si saggia e sottile, Che d'ogni cosa tragge lo verace. Sta nella mente mia, com'io la vidi, Di dolce vista, e d'umile sembianza: Onde ne tragge Amore una speranza, Di che 'l cor pasce, e vuol che'n ciò si fidi. In questa speme è tutto il mio diletto, Cb'è si nobile cosa, Che solo per veder tutto 'l suo affetto, Questa speranza palese esser osa; Ch' altro già non affetto, Che veder lei, ch'è di mia vita posa. Tu mi pari, Canzon, sì. bella e nova, Che di chiamarti mia non aggio ardire; Dî

r Nellu Bollamano, in cui fi legge la professe Cauxina, manca questa sanza. RIME DI D'ANTE.

Di che ti fece Amor, se vuoi ben dire,

Nello mio cor, che sua valenza prova:

E vuol che solo allo suo nome vadi.

A color che son sui

Perfettamente, ancor ched el sian radi:

Dirai: io vegno a dimorar con vui;

E prego che vi aggradi,

Per quel signor, da cui mandata sui.

#### C A N Z O N E XXIII.

Imè I lasso, quelle trecce bionde, Dalle quai rilucieno D'aureo color gli poggi d'ogni 'ntorno; Oimè la bella cera, è le dolci onde, Che nel cor mi sedieno, Di quei begli occhi al ben segnato giorno, Oime, il fresco ed adorno, E rilucente viso, Oimè, la dolce riso, Per lo qual si vedea la bianca neve Fra le rose vermiglie d'ogni tempo; Oime, senza meve, Morte, perché togliesti si per tempo? Oime, caro diporto, e bel contegno; Oimè dolce accoglienza, Ed accorto intelletto, e cor pensato. Oime bello umile, alto disdegno, Che mi crescea la ntenza D'odiar lo vile, e d'amar l'alto stato; Oime lo disso nato Di sì bella abbondanza; Oime quella speranza, Cb' ogn' altra mi facea veder addietro; E lieve mi rendea d'amor lo peso,

z Nelle Rime antiche fotto il nome d'incerto fu impressa questa Canzona, che il Iilli astribuisce a M. Cino, e che nell'impressione del 1518, si legge come cosa di Dante.

RIME DI DANTE. 388 Oime, rotto bai, qual vetro, Morte, che vivo m' bai morto ed impeso. Oime, donna, d'ogni virtà donna, Dea, per cui d'ogni dea, Siccome volse Amor, feci rifiuto. Oime, di che pietra qual colonna In tutto 'l mondo avea, Che fosse degna in aere darti ajuto? Oime, vasel compiuto Di ben sopra natura, Per volta di ventura, Condotto fosti suso gli aspri monti; Dove t' ba chiusa, ahime, fra duri sasse La morte, che due fonti Fatt'ba di lagrimar gli occhi mici lassi. Oime, morte, finche non ti scolpa, Dimmi almen per gli tristi occhi miei, Se tua man non mi scolpa Finir non deggio di chiamar omei?

O tu, \* che sprezzi la nona figura, E sei da men della sua antecedente: Va e raddoppia la sua susseguente; Per altro non ti ha fatto la natura.

M. CI-

2 Dal Fol. I. de' Començarj alla Folgar Pessia del Cresclubeni.

### M. CINO DA PISTOJA A DANTE ALIGHIERI PER RISPOSTA DEL SONETTO.

che incomincia: A siafeun' Alma prefa, e gentil core.

Aturalmente chere ogni amadore

Di suo cor la sua donna sar saccente,

E questo per la vision presente
Intese dimostrare a te Amore.

In ciò che dello tuo ardente core

Pasceva la tua donna umilemente,

Che lungamente stata era dormente
Involta in drappo, d'ogni pena suore.

Allegro si mostrò Amor, venendo

A te, per darti ciò che 'l cor chiedea,

Insieme due coraggi comprendendo;

E l'amorosa pena conoscendo,

Che nella donna conceputo avea,

Per pietà di lei pianse dipartendo.

## GUIDO CAVALCANTI A DANTE ALIGHIERI PER RISPOSTA DEL SOPRADDETTO SONETTO.

E tutto gioco, e quanto bene uom sente,
Se fosti in pruova del signor valente,
Che signoreggia il mondo dell'onore,
Poi vive in parte, dove noja muore,
E tien ragion nella pietosa mente:
St va soave ne'sonni alla gente,
Che i cor ne porta senza far dolore.
Di voi lo cor se ne portò, veggendo
Che vostra donna la morte chiedea:
Nudrilla d'esto cor, di ciò temendo.
Quando t'apparve, che sen gia dogliendo,
Fu dolce sonno ch'allor si compiea,
Che 'l suo contraro la venia vincendo.

DAN-

#### DANTE DA MAJANO A DANTE ALIGHIERI

PER RISPOSTA DEL SOPRADDETTO SONETTO.

DI ciò che stato sei dimandatore,
Guardando, ti rispondo brevemente,
Amico meo, di poco canoscente,
Mostrandoti del ver lo suo sentore.

Al tuo mistier così son parlatore:
Se san ti truovi, e fermo della mente,
Che lavi la tua collia largamente,
Acclocche stinga, e passi lo vapore,
Lo qual ti sa savoleggiar loquendo:
E se gravato sei d'infertà rea,
Sol c'hai farneticato, sappie, intendo.
Così riscritto el meo parer ti rendo:
Nè cangio mai d'esta sentenza mea,
Finchè tua acqua al medico no stendo.

#### DANTE ALIGHIERI A M. CINO DA PISTOJA.

Do mi credea del tutto esser partito
Da queste vostre rime, Messer Cino;
Che si conviene omai altro cammino
Alla mia nave, più lunge dal lito;
Ma perch'io bo di voi più volte odito,
Che pigliar vi lasciate ad ogni uncino,
Piacciavi di prestare un pocolino
A questa penna lo stancato dito.
Chi s'innamora, siccome voi fate,
Ed ad ogni piacer si lega e scioglie,
Mostra ch' amor leggermente il saesti:
Se'l vostro cuor si piega in tante voglie,
Per Dio vi priego che voi'l correggiate;
Sicchè s' accordi i fatti a' dolci detti.

RIS-

#### RISPOSTA DI M. CINO.

Poich' io fui, Dante, dal natal mio sito,
Per grave esilio fatto pellegrino,
E lontanato dal piacer più sino,
Che mai formasse il piacere insinito:
Io son piangendo per lo mondo gito,
Sdegnato del morir, come meschino:
E se trovato bo di lui alcun vicino,
Detto bo che questo m' ha lo cor ferito:
Nè dalle prime braccia dispietate:
Nè dal fermato sperar che m'assolve,
Son mosso, perchè aita non aspetti,
Un piacer sempre mi lega e dissolve,
Nel qual convien ch'a simil di biltate
Con molte donne sparte mi diletti.

#### DANTE ALIGHIERI A GUIDO CAVALCANTI.

Guido, vorrei, che tu, e Lappo, ed io,
Fossimo presi per incantamento,
E messi ad un vassel, ch'ad ogni vento
Per mare andasse a voler vostro e mio;
Sicche fortuna, od altro tempo rio,
Non ci potesse dare impedimento:
Anzi vivendo sempre in noi talento
Di stare insieme crescesse 'l disio.
E Monna Vanna, e Monna Bice poi,
Con quella su il numer delle trenta,
Con noi ponesse il buono incantatore:
E quivi ragionar sempre d'amore:
E ciascuna di lor sosse contenta,
Siccome io credo che sariamo noi.

GUI-

#### GUIDO CAVALCANTI A DANTE ALIGHIERI.

SE vedi Amore, assai ti prego, Dante,
In parte là ove Lappo sia presente,
Che non ti gravi di por si la mente,
Che mi riscrivi, s'egli il chiama amante.

E se la donna gli sembra aitante,
E se sa vista di parer servente:
Che molte siate così satta gente
Suol per gravezza d'amor sar sembiante;
Tu sai che nella corte, là ove regna
Non può servire omo che sia vile,
A donna che là dentro sia perduta;
Se la softenza lo servente ajuta,
Puoi di legger conoscer nostro sile,
Lo quale porta di mercede insegna.

#### GUIDO CAVALCANTI A DANTE ALIGHIERI.

I O vengo il giorno a te infinite volte;
E truovoti pensar troppo vilmente:
Molto mi duol della gentil tua mente,
E d'assai tue vertù che ti son tolte.

Solevati spiacer persone molte:
Tuttor suggivi la nojosa gente:
Di me parlavi sì coralemente,
Che tutte le tue rime avea accolte.

Or non mi ardisco, per la vil tua vita,
Far dimostranza che'l tuo dir mi piaccia:
Nè'n guisa vegno a te, che tu mi veggi.

Se'l presente sonetto spesso leggi,
Lo spirito nojoso che ti caccia,
Si partirà dall'anima invilita.

DAN-

#### DANTE DA MAJANO A DANTE ALIGHIERI.

Per pruova di saper, com vale o quanto,
Lo mastro l'oro, adducelo allo soco;
E ciò facendo chiara, e sa, se poco
Amico di pecunie vale, o tanto.

Ed eo per levar prova del meo canto,
L'adduco a voi, cui paragone voco
Di ciascun ch'ave in canoscenza loco,
O che di pregio porti loda o vanto:
E chero a voi col meo canto più saggio;
Che mi deggiate il dol maggio d'amore
Qual'è per vostra scienza nominare:

I ciò non movo, per quistioneggiare;
Che già n ver voi so non avria valore:
Ma per saver ciò ch'eo vaglio, e varraggio.

#### RISPOSTA DI DANTE ALIGHIERI.

Ual che voi siate, amico, vostro manto Di scienza parmi tal, che non è gioco; Sicche per non saver, d'ira mi coco, Non che laudarvi, soddisfarvi tanto: Sacciate ben, ch'io mi conosco alquanto, Che di saver ver voi bo men d'un moco; Nè per via saggia, come voi, non voco; Cost parete saggio in ciascun canto: Poi piacevi saver lo meo coraggio; Ed io'l vi mostro di menzogna fore, Siccome quei ch' ba saggio el suo parlare. Certanamente a mia coscienza pare; Chi non è amato, s'elli è amadore, Che 'n cor porti dolor senza paraggio. RIS-Ddd

#### RISPOSTA DI DANTE DA MAJANO.

O vostro fermo dir, sino ed orreto,
Approva ben ciò bon, ch' om di voi parla:
Ed ancor più, ch' ogn' uom fora gravato
Di vostra loda intera nominarla;
Che'l vostro pregio in tal loco è poggisto,
Che propiamente om nol poria contarla:
Però qual vera loda al vostro stato
Crede parlando dar, dico disparla.

Dite, ch' amare, e non esser amato
Eve lo dol, che più d'amore dole;
E manti dicon, che più v' ha dol maggio:
Onde umil prego, non vi sia disgrato,
Vostro saver che chiari ancor, se vole;
Se'l vero o no, di ciò mi mostra saggio.

#### REPLICA DI DANTE ALIGHIERI.

Donde che mova, chi con meco parla,
Conosco ben, ch' è scienza di gran nomo:
Sicchè di quanti saccio, nessun parla:
Che si po ben canoscere d'un omo,
Ragionando, se ha senno, che ben parla
Conven; poi voi laudar sarà fornoma,
E forte a lingua mia di ciò com' parla.

Amico, certo sonde a ciò ch' amate

Per amore aggio, sacci ben, chi ama,
Se no è amato lo maggior dol porta:
Che tal dolor ten sotto suo camato
Tutti altri, e capo di ciascun si chiama;
Da ciò ven quanta pena amore porta.

RIS-

#### RISPOSTA DI DANTE DA MAJANO A DANTE ALIGHIERI.

L Asso, lo dol, che più mi dole, e serra,
E', ringraziar hen non sapendo como,
Per me più saggio converriast, como
Vostro saver ched ogni quistion serra.

Dal dol che manta gente dite serra:
E tal voler qual voi lor non ha como,
El propio si disio saver dol como,
Di ciò sovente dico esfend ha serra:
Però prego eo, ch' argomentiate, suggio,
D' autorità mostrando ciò che porta
Di voi la mpresa, acciocchi sia più chiara.
E poi parrà, parlando, di ciò chiara,
E qual più chiarirem dol pena porta
Dello assegnando amico prove saggio.

#### DANTE DA MAJANO A DANTE ALIGHIERI.

Mor mi fa sì fedelmente amare, E sì distretto m'ave en suo distre, Che solo un'era non porria partire Lo core meo dallo suo pensare. D'Ovvidio ciò mi son miso a provare, Che disse, per lo mal d'amor guarire; E ciò ver me non val mai che mentire; Perch'eo mi rendo a fol merce chiamare: E ben conosco omai veracemente: Che 'nverso amor non val forza, ned arre, Ingegno, nè leggenda eb'omo trovi; Mai che mercede, ed effer sofferente, E ben servir; così n'ave omo parte; Provvedi; amico saggio, se l'appruovi. RIS-Ddd 2

#### RISPOSTA DI DANTE ALIGHIERI.

Savere e cortesia, ingegno ed arte,
Nobilitate, bellezza e riccore,
Fortezza, e umilitate, e largo core,
Prodezza ed eccellenza, giunte e sparte;

Este grazie e vertuti in onne parte,
Con lo piacer di lor, vincono amore;
Una più ch'altra bene ba più valore
Inverso lui, ma ciascuna n'ba parte:
Onde se voli, amico, che ti vaglia
Vertute naturale, od accidente,
Con lealtà in piacer d'amor l'adovra,
E non a contastar sua graziosa ovra,
Che nulla cosa gli è incontro possente,
Volendo prendere om con lui battaglia.

#### DANTE DA MAJANO A DIVERSI COMPOSITORI.

Rovvedi, saggio, ad esta visione;

E per merce ne trai vera sentenza.

Dico: una donna di bella fazzone,

Di cui el meo cor gradir molto s'agenza;

Mi se' d'una gbirlanda donagione,

Verde, fronzuta, con bella accollienza:

Appresso mi trovai per vestigione

Camiscia di suo dosso a mia parvenza:

Allor di tanto, amico, mi francai,

Che dolcemente presila abbracciare:

Non si contese, ma ridea la bella:

Così ridendo, molto la basciai.

Del più non dico, che mi se' giurare:

E morta che mia madre era con ella.

RIS-

#### RISPOSTA DI DANTE ALIGHIERI.

Savete giudicar vostra ragione,
O om, che pregio di saver portate;
Perchè, vitando aver con voi quistione,
Com'so, rispondo alle parole ornate.

Disto verace, v'rado sin si pone,
Che mosse di valore, o di bieltate,
E'mmagina l'amica openione,
Significasse il don, che pria narrate.

Lo vestimento, aggiate vera spene,
Che sia da lei, cui distate amore;
E'n ciò provvide vostro spirto bene.

Dico pensando l'oura sua d'allore,
La figura che già morta sorvene,
E' la sermezza ch'averà nel core.

#### M. CINO DA PISTOJA A DANTE ALIGHIERI.

Signor, e' non passò mai peregrino,
Ovver d'altra maniera viandante,
Cogli occhi sì dolenti per cammino,
Nè così gravi di pene cotante:
Com'io passai per il monte apennino,
Ove pianger mi sece il bel sembiante,
Le trecce bionde, e'l dolce sguardo sino,
Ch' amor con la sua man mi pone avante;
E con l'altra in la mente mi dipinge
Un piacer simil in sì bella soggia;
Che l'anima guardando, sen'estinge.

Poscia dagli occhi mici mena una pioggia,
Che'l valor tutto di mia vita stringe,
S'io non ritrovo lei, cui'l voler poggia.
M. CI-

#### M. CINO DA PISTOJA A DANTE ALIGHIERI.

Ante, io bo preso l'abito di doglia, E innanzi altrui di lagrimar non curo; Che 'l vel tinto, ch'io vidi, e'l drappo scure, D'ogni allegrezza, e d'ogni ben mi spoglia. Ed il cor m'arde in dissosa vogita Di pur voler, mentre che 'n vita duro: Talchè amor non può rendermi sicuro, Ch'ogni dolor in me più non s'accoglia. Dolente vo, pascendomi in sospiri, Quanto posso inforzando 'l mio lamento Per quella, in cui son morti i mici desari; E però se tu sai nuovo tormento, Mandalo al disioso de' martiri, Che fie albergato di cetal talento.

# E P I S T O L A CLARISSIMI, DIVINIQUE POETÆ DANTES ALIGHERII.

## INCERTI AUCTORIS PRÆFATIO.

Præfari aliqua in initio cujusque operis sui antiquitas consuevit, quæ quanto pauciora suerint, tanto ocius ad rem, de qua agitur, aditus siet, præsertim cui curæ non erit exquisita, & accurata locutio, quæ docentibus eloquentiam convenit. Expediam igitur illico, ne dum studeo devitare prolixitatem, in illam ipsam incurrerim. Satis igitur mibi erit in loco, vice probemii fore consultum, si quæ Poeta rescribens Domino Cani, cui banc Canticam tertiam dedicavit, pro ipsa Præsatione indiderim: quo melius Poetæ intentio ab ejus dem observatoribus intelligatur; quæ sub bac forma suere.

MA-

#### KANI GRANDI DESCALA.

SACRATISSIMI, ET SERENI PRINCIPATUS IN URBE VERONA, ET CIVITATE VIGENTIA.

Devotissimus suus Dantes Allagherius Florentinus natione, non moribus, vitam optat per tempora diuturna scelicem, & gloriosi nominis perpetuum incrementum.

Nelyta vestra magnificentia laus, quam fama vigil volitanter disseminat, sec distrabit in diversa diversos, ut bos in spe sue posteritatis attollat; bos exterminii deiiciat in terrorem. Hoc quidem præconium, & facta modernorum exsuperans tanquam veri essentia latius arbitrabar alii superfluum . Verum ne diuturna me nimis incertitudo suspenderet, velut Austri Regina Hyerusalem petiit, velut Pallas petiit Heliconam, Veronam peții fidis oculis discursurus . Audita ubique magnalia vestra vidi . Vidi beneficia simul , & tetigi . Et quemadmodum prius di-Etorum suspicabar excessum; sic posterius ipsa facta excessiva cognovi . Quo factum est , ut ex auditu solo , cum quadam animi subjectione benevolus prius extiterim; secundum ex visu primordie & devotissimus & amicus. Nec reor amici nomen assumens, ut nounulli forsitan objectarent, reatum prasumptionis incurrere, cum non minus dispares connectantur, quam pares amicitia sacramento, nec non delectabiles, & utiles amicitias inspicere libeat illis. Persapius inspicienti patebit, praeminentes inserioribus conjugari personas.

Et si ad veram, ac per se amicitiam torqueatur intuitus, nonne illustrium, summorumque Principum plerumque viros fortunu
obscuros, bonestate praclaros, amicos suisse constabit? Quidni? cum
etiam Dei & bominis amicitia nequaquam impediatur excessu.
Quod si cuiquam, quod asseritur, videatur indignum, Spirstum
Sanctum audiat amicitia sua participes quosdam bomines prossentem. Nam in Sapientia de sapientia legitur: Quoniam infinitus thesaurus est hominibus, quo qui usi sunt, participes sacti
sunt amicitiæ Dei (1) Sed babet imperitia vulgi sine discretione judicium. Et quemadmodum Solem pedalis magnitudinis arbitratur, sic & circa unam vel alteram rem credulitate decipitur.
Nos enim, quibus optimum, quod est in nobis, noscere datum est,

(1) Sap. VU. 14.

Gracorum vestigia sectari non decet, quinimmo suis erroribus obviare tenemur: Nam intellectu ac ratione degentes divina quadam libertate, & ratione dotati nullis consuetudinibus astringimur. Nec mirum: cum nec ipsi legibus, sed ipsis leges potius dirigantur. Liquet igitur, quod superius dixi, me scilicet esse devotissimum, do amicum nullatenus esse prasumptum. Praserens ergo amicitiam vestram, quasi thesaurum clarissimum, providentia diligenti, & accurata sollicitudine illam servare desidero.

Itaque cum dogmatibus moralis negotii amicitiam, ad quam 🗗 Salvari analogo doceatur ad retribuendum pro collatis beneficiis, qui femel analogia sequi mibi votivum est, & propter quod munuscula mea sape multum conspexi, & ab invicem segregavi, nec non segregata percensui, dignumque cujusque vobis inquirens. Neque ipsum præeminentie vestræ congruum comperii, magisque comædiæ sublimem canticam, quæ decoratur titulo Paradisi, 🗗 illam sub prasenti epistola, tanquam sub epigrammate proprio, dedicatam vobis adscribo, vobis offero, vobis denique recommendo i Illud quoque præterire filentio simpliciter inardescens non sinit affectus, quod in hac donatione plus dono, quam Domino, & bonoris famæ ferri videri potest. Quinimmo cum ejus titulum jam præsagium de gloria nominis amplianda satis attentius mibi videbatur expressis. quod de proposito. Sed tenellus gratia vestra, quam sitio, vitam parvipendens, a primordio metam prafixam urgebit ulterius. Itaque formula consummata epistolæ ad introductionem oblati operis aliquod sub lectoris officio compendiosum aggrediar. Sicut dixit Philosophus in 2. Metaphys. Sicut res se habet ad esse, sic se babet ad veritatem, cujus ratio est. Quia veritas de re, que in veritate confiftit, tanquam in subjecto est similitudo perfecta rei, ficut est: eorum vero, qua sunt, quadam sic sunt, ut babeant esse absolutum in se, quædam sunt ita, ut babeant esse dependens ab alio per relationem quandam, ut ea tempore esse, & ad aliud se babere, ut relativa : sicut pater, & silius : dominus, & servus : duplum, & dimidium : totum, & pars, & bujusmodi, in quantum talia, propter quodque esse talium, dependent ab alio, consequens est quod corum veritas ab alio dependeat. Ignorato enim dimidio nunquam cognoscitur duplum, O sic de aliis. Volentes igitur aliqualem introductionem tradere de parte operis alicujus, oportet, aliquam notitiam tradere de toto, cujus est pars. Quapro pter & ego volens de parte. Supra nominata totius comædiæ aliquid tradere per modum introductionis, aliquid de toto opere pramittere existimavi, ut facilior, & persection sit ad partes introitus. Sex igitur sunt, qua in principio cujusque doctrinatis operiinquirenda sunt, videlicet, factum, agens, forma, finis, librs titulus, & genus philosophia. De istis tria sunt, in quibusi pars ista, quam vobis destinare proposui, variatur a toto, scilices Ecc

subjectum, forma, & titulus; in alies vero non variatur, ficut apparet inspicienti; O ideo circa considerationem de toto ista tria inquirenda seorfim sunt. Quo facto, satis patebit ad introductionem partis. Deinde inquiremus alia tria non solum per respectum ad totum, sed etiam per respectum ad ipsame partem oblatam. Ad evidentiam staque dicendorum sciendum est, quod ifius operis non est simplex sensus, immo dici potest Polisensuum, boc est plurium sensuum. Nam primus sensus est, qui babetur per litteram, alius est, qui babetur per significata per litteram. Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus, sive moralis, qui modus tra-Elandi ut molius pateat, potest considerari in bis versibus. In exitu Israel de Ægypto Domus Jacob de populo barbaro. Facta est Judza sanctificatio ejus, Israel potestas ejus (1). Nam si litteram solam inspiciamus, significatur nobis exitus siliorum Israel de Ægypto tempore Mossis, si allegoriam, nobis significatur nostra redemptio facta per Christum, si moralem sensum, significatur nobis conversio anima de luctu , & miseria peccati ad statum gratie, si analogicum, significatur exitus anime sancte ab bujus corruptionis servitute ad aternam gloria libertatem. Et quomodo isti sensus mystici variis appellantur nominibus, generaliter omnes decipi possunt, allegorici cum sint a litterali, sive bistoriali diversi. Nam allegoria dicitur A'Anyogia grace, quod in latinum dicitur alienum, swe diversum. His visis manisestum est, quod duplex.oportet esse subjectum, circa quod currant alterni sem sus. Et ideo videndum est de subjecto bujus operis, prout ad litteram accipitur. Deinde de subjecto, pront allegorice sententiatur. Est ergo subjectum totius operis litteraliter tantum accepts status animarum post mortem simpliciter sumptus. Nam de illo, & circa illem totius operis versatur processus. Si vero accipiatur ex istis verbis, colligere potes, quod secundum allegoricum sensum Poeta agit de Inferno isto, in quo peregrinando, ut viatores, mereri , O demereri possumus . Si vero accipiatur opus allegorice , subjectum est homo, prout merendo, & demerendo per arbitrii libertatem Justitia pramiandi & puniendi obnozius est. Forma vero est duplex, forma tractatus, & forma tractandi : furma tra-Etatus est triples: secundum triplicem divisionem.

Prima divisio est, qua tetum opus dividitur in tres canticas. Secunda, qua qualibet cantica dividitur in cantus. Tertia, qua quilibet cantus dividitur in rhythmos. Forma, sive medus tra-Bandi est poeticus sictivus, descriptivus, digressivus, transumptivus, O cum boc desinitivus, divisivus, probativus, improbativus, o exemplorum positivus. Libri titulus est; Incipit Comoedia Dantis Allagherii Florentini natione, non moribus, ad cujus notitiam sciendum est, quod Comoedia dicitur a Comos

(a) Pf. CXIII. a.

Villa.

Villa, & Oda, quod est cantus. Unde comocdia quasi villanus cantus, & est comocdia genus quoddam poetica narrationis ab omnibus aliis disserens. Dissert ergo a Tragocdia in materia per boc, quod Tragocdia in principio est admirabilis, & quieta, in sme, seve exitu soctida, & borribilis, & dicitur propter boc a tragos, quod est bircus, & oda, quasi cantus bircinus, idest soctidus ad modum birci, ut patet per Senecam in suis Tragocdiis. Comocdia vero incboat asperitatem alicujus rei. Sed ejus materia prospere terminatur: ut patet per Terentium in suis comocdiis, & binc consucurunt dicitatores quidam in suis salutationibus dicere loco salutis, Tragicum principium, & Comicum sinem. Similiter disserunt in modo loquendi, elate, & sublime Tragocdia, Comocdia vero remisse, & bumiliter; sicut vult Heratius in sua Poetica. Ubi licentia aliter Comicos, ut Tragocdos loqui: & sic e converso.

Interdum tamen & vocem Comœdia tollit, Iratusque Chremes tumido delitigat ore, Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri. Telephus, & Peleus &c.

Et per boc patet, quod comædia dicitur prasens opus. Nam f ad materiam despiciamus, a principio borribilis, & foetida est, quia infernus; in fine prospera, defiderabilis, & grata, quia Paradisus : si ad modum loquendi, remissus est modus, & bumilis, quia locutio vulgaris, in qua & muliercule communicant. Et se patet, quare comcedia dicitur. Sunt & alia genera narrationunz poetiearum . Scilicet carmen Bucolicum , Elegia , Satyra , & Sententia votiva; ut etiam per Horatium patere potest in sua Poetica : sed de istis ad prasens nil dicendum est. Potest amodo patere, quomodo assignandum sit subjectum partis oblata. Nam si totius operis litteraliter sumpti sic est subjectum, status animarum post mortem non contractus, sed simpliciter acceptus, manifestum est, quod bac in parte talis status est subjectium, non contractius, feilicet status animarum beatarum post mortem. Et se totius operis allegorice sumpti subjectum est bomo, prout merendo, O demerendo per arbitrii libertatem est justitia pramianti, & punienti obnonoxius, manifestum est, in bac parte boe subjectum contrabi: & est homo, prout obnoxius est justitia pramianti; O sie patebit de forma partis per formam obfignatam totius. Nam si forma traciatus in toto est triplex, in bac parte tantum est duplex, scilicet, divifio Canticorum, & rhythmorum. Non ejus potest esse pro sirma divisio prima: cum ista pars sit prime divisionis.

Patet etiam libri titulus; seu de libri titulo. Nam titulus totius libri est; Incipit Comœdia. Titulus autem bujus partis est; Incipit Cantica tertia Comœdia Dantis, que dicitus Paradisus. Inquisitis his tribus, in quibus variatur pars a toto, viden-Eee 2 duns

404 dum est de aliis tribus, in quibus variatio nulla est a toto. Agens igitur totius, & partis est ille, qui dictus est, & totaliter esse videtur . Finis totius , & partis effe posset multiplex, scilicet propinques, & remotus. Sed omissa subtili invostigatione, dicendum est breviter, quod finis totius, & partis est removere viventes in bac vita de statu miseriæ, & perducere ad statum felicitatis. Genus philosophia, sub quo hic in toto, & parte proceditur, est morale negotium, seu Ethica, quia non ad speculandum, sed ad opus inventum est totum, & pars. Nam si & in aliquo loca, vel passu pertractatur ad modum speculativi negotii, boc non est gratia speculativi negotii, sed gratia operis, quia, ut ait Philosophus in 2. Metaphys. ad aliquid, & nunc speculantur practici aliquando. His itaque præmissis ad expositionem litteræ secundum quandam prælibationem accedendum est. Quod de expositione littera, nil alind eft, quam formæ operis manifestatio. Dividitur ergo ista pars, seu ista tertia Cantica, qua Paradisus dicitur, principaliter in duas partes, scilicet in Prologum, & Partem excusativam. Pars secunda incipit ibi: Surgit mortalibus per diversas fauces. De parte prima sciendum est, quod quamvis communi ratione posset dici exordium ; proprie autem loquendo non debet dici niss Prologus : quod Philosophus in 2. Rhetor. videtur innuere, ubi dicit, quod procemium est in oratione rhetorica, sicut Prologus in Poetica, & praludium in festinatione. Est etiam prænotandum, quod præviatio ista, que communiter exordium dici potest, aliter sit a Poetis, aliter sit a Rhetoribus. Rhetores enim consuevere prælibare dicenda, ut animum comparent auditoris. Sed Poeta non solum boc faciunt, quinimmo post bæc invocationem quandam emittunt. Et boc est eis conveniens, quia multa invocatione opus est eis, cum aliquid contra communem modum bominum a superioribus substantius petendum est, quasi divinum quoddam munus. Ergo prasens prologus dividitur in partes duas, quia in prima præmittitur quid dicendum sit, in secunda invocatur Apollo, & incipit seeunda pars ibi: O bone Apollo ad ultimum laborem. Propter primam partem notandum, quod ad bene exordiendum tria re quiruntur, ut dicit Tullius in nova rhetorica, scilicet ut benevolum, attentum, & docilem reddat aliquis auditorem, & boc maxime in admirabili genere causa, ut ipsemet Tullius dicit. Cum ergo materia, circa quam versatur præsens tractatus, st admirabilis; O propterea ad admirabile reducenda, ista tris intenduntur in principio exordii, seve prologi. Nam dicit se di-Eurum ea, qua qui vidit in primo Cælo, retinere non potuit. In quo dicto omnia illa tria comprehenduntur, nam in utilitate dicendorum benevolentia paratur:in admirabilitate attentio:in possibilitate docilitas: utilitatem innuit, cum recitaturum se dicit ea, que maxime allectiva sunt desderii bumani, scilices GanGaudia Paradifi; admirabilitatem tangit, cum promittit se tanta ardua, tam sublimia dicere, scilicet conditiones Regni Coelestis; possibilitatem ostendit, cum dicit, se dicturum que mente retinere potuit; si enim ipse, & alii poterunt. Hac omnia tanguntur in verbis illis, ubi dicit se fuisse in primo coelo, & quod dicere vult de Regno Coelesti quicquid in mente sua, quasi thesaurum potuit retinere. Viso igitur de bonitate, ac persectione, prima parti Prologi ad litteram accedatur.

Dicit ergo, quod gloria primi motoris, qui Deus est, in onenibus partibus universi resplendet, sod ita, ut in aliqua magis, in aliqua minus. Quod autem ubique resplendeat, ratio, & au-Eloritas manifestat. Ratio sic: Omne quod est, aut babet esse a se, aut ab alios. Sed constat, quod babere esse a se non convenit niss uni, scilicet primo, seu principio, qui Deus est, cum habere esse non arguat per se necesse est, & per se necesse esse non competat ness umi, scilicet primo, seu principio, quod est causa omnium; ergo omnia, quæ sunt præter ipsum, babent esse ab aliis. Si ergo accipiatur ultimum in universo, non quodcumque manifestum est, quod id babet esse ab aliquo, & illud, a quo babet a se, vel ab aliquo. Si a se, sic est primum, si ab aliquo, & illud smiliter vel a se, vel ab aliquo, & est naturaliter, & esset sic procedere in infinitum in causis agentibus, ut probatur in 2. Metaphys. erit devenire ad primum, qui Deus est, & sic mediate vel immediate, omne quod babet esse ab eo, quia ex eo quod causa secunda recipit, a prima influit super causatum ad modum recipientis, & respicientis radium, propter quod causa prima est magis causa. Et boc dicitur in libro de causis, quod omnis causa primaria plus influit super suum causatum, quam causa universalis secunda. Sed boc quantum ad esse. Quantum vero ad essentiam. probo sic. Omnis essentia præter primam est causata; aliter essent plura, quæ essent per se necesse, quod est impossibile, quia causatum est vel a natura vel ab intellectu, cum natura sit opus intelligentia. Omne ergo quod est causatum, est causatum ab aliquo intellectu mediate, vel immediate. Cum ergo virtus sequatur essentiam, cujus est virtus, se essentia set intellectiva, est tota, & unius, quod causat; & sic quemadmodum prius quam deveniret, erat ad primam causam ipsius esse, sic nunc essentiæ, & virtutis; propter quod patet, quod omnis essentia, & virtus procedit a prima, & intelligentiæ inferiores recipiant quasi a radiante, & reddant radios superioris ad suum inferius ad modum speculorum, quod satis aperte tangere videtur Dionysius de Cœlesti Hierarchia loquens. Et propter boc dicitur in libro de causis, quod omnis intelligentia est plena formis. Patet ergo, quomodo ratio manifestat, divinum lumen, id est divinam bonitatem, sapientiam, & virtutem resplendere ubique. Similiter etiam ac scientia facit auctoritas:

ritus Domini replevit orbem terrarum. Et Ecclasastici 42. Gloria Domini plenum est opus ejus. Quod etiam scriptura Pa-

ganorum contestatur, nam Lucanus in nono:

Juppiter est quodeumque vides, quocumque moveris. (1) Bene ergo dietum, quod dicimus : radius, seu divina gloria per universum penetrat, & resplendet; penetrat quantum ad essentiam; resplendet quantum ad effe : quod autem subjicit de magis & minus babet de veritate in manifesto, quoniam videmus aliquid in excellentiori gradu esse, aliquid vero in inferiori: ut patet de Cælo, & elementis, quorum quidem illud incorruptibile, illa vero corruptibilia sunt, & postquam pramisit banc veritatem, prosequitur ad ea, circumloquens Paradisum, & dicit, quod fuit in Cœlo illo, quod de gloria Dei, sove de luce recipit affeuentius; propter quod sciendum, quod illud Cælum est Cælum supremum continens corpora universa, & a nullo contentum, intra quod omnia corpora moventur, a nulla corporali substantia virtutem reeipiens: & dicitur Empyreum, quod est idem quod Coclum igne, seu ardore flagrans: non quod in eo sit ignis, vel ardor materialis, sed spiritualis, qui est amor sanctus, seve charitas. Quodautem de divina luce plus recipiat, potest probari per duo. Primo per suum omnia continere, & a nullo contineri. Secundo per sempiternam quietem, sive pacem. Quantum ad primum probatur sic: Continens se babet ad contentum in naturali situ, sicut sormativum ad formabile; ut babetur 4. Phys. sed in naturali bitu totius universi primum Cœlum est omnia continens: ergo se babet adomnia, sicut formativum ad formabile, quod est se babere per modum causa. Et cum omnis vis causandi sit radius quidam influens a prima causa, que Deus est, manisestum est, quod illud Cælum, quod magis babet rationem causæ, magis de luce divina recipit. Quantum ad secundum probatur sec. Omne, quod movetur, movetur propter aliquid, quod non babet, quod est terminus sui motus; sicut Calum luna movetur propter aliquam partem sui, qua non habet illud, ad quod movetur, & quia sui pars quolibet non adepto quolibet ubi, quod est impossibile, movetur ad aliud, inde est, quod semper movetur, & nunquam quiescit: & est ejus appetitus: O quod dico de Calo luna, intelligendum est de omnibus

<sup>(1)</sup> H2c erat adnotatio in margine antiqui exemplaris hujus Epistolz.. Planius Valerius Serranus, alias Saranus:

Juppiter omnipotens bominum, rerumque repersor,
Progenitor, genitriuque Deum, Deus unus, & idem:
Valerium Saranum priscum auctorem unice memorat Varro L. L. lib. 6. sed verbaem eo decerpta ita corrupta sunt, ut nihil erui possit. Adnotatori nostro si habemus. sedem, Poetam susse discumus, de aliquid ex ejus versibus apud ipsum superfuisse.

prater primum: omne ergo, quod movetur, est in aliquo defectu. mon babet totum suum esse simul; illud igitur Cœlum, quod a nullo movetur, in se in qualibet sui parte babet quicquid potest modo perfecto: ita quod motu non indiget ad suam perfectionem. & cum omnis perfectio sit radius primi, quod est in summo gradu perfectionis, manifestum est, quod Cœlum primum magis recipit de luce primi, qui est Dens. Ista tamen ratio videtur arguere ad destructionem antecedentis: ita quod simpliciter, & secundum formam arguendi non probat. Sed si consideremus materiam ejus, bene probat, quia de quodam sempiterno, in quo potest desectus sempiternari, ita quod se Deus non dedit sibi motum, patet, quod non dedit sibi naturam in aliquo agentem. Et per banc suppositionem tenet argumentum ratione materiæ. Et smilis modus arguendi est, ac si dicerem : Si bomo est, est risibile. Nam in omnibus convertibilibus tenet similis ratio gratia materia; sic ergo patet, quod cum dicit, In illo Cœlo, quod plus de luce Dei recipit, intelligit circumloqui Paradisum, sive Cœlum Empyreum.

Pramissis quoque rationibus consequenter dicit Philosophus in primo de Calo: Quod Calum tanto babet bonorabiliorem materiam istis inferioribus, quanto magis elongatum est ab his, que bic sunt. Adbuc & posset adduci, quod dicit Apostolus ad Epbesios de Christo, qui ascendit super omnes Cœlos, ut adimpleret omnia, boc est Cœlum deliciarum Domini, de quibus deliciis dicitur contra Luciferum per Ezechielem. Tu signaculum similitudinis, sapientia plenus, & persecus decore, in deliciis Paradisi Dei suisti (1). Et postquam dixit, quod suit in loco illo Paradifi, per suam circumlocutionem prosequitur dicens se vidisse aliena, que recitare non potest, qui descendit; & reddit causam dicens, quod intellectus in tantum profundat se in ipsum desiderium fuum, quod est Deus, suod memoria sequi non potest; ad quæ intelligenda sciendum est, quod intellectus bumanus in bac vita, propter connaturalitatem, & affinitatem, quam babet ad substantiam intellectualem separatam, quando elevatur, in tantum elevatur, ut memoria post reditum desiciat propter transcendisse bumanum modum, & infinuatur nobis per Apostolum ad Corinthios loquentem, ubi dicit: Scio hujusmodi hominem (sive in corpore, sive extra corpus nescio: Deus scit) quoniam raptus est in Paradisum, & audivit arcana verba, quæ non licet homini loqui (2). Ecce per quam bumanam rationem intellectus ascensionem transferat, quia extra se ageretur non recordabatur. Hoc etiam infinuatur nobis in Mattheo, ubi tres discipuli ceciderunt in faciem suam, nibil postea recitantes, quasi obliti : & in Ezechiele scribitur, Vidi, & cecidi in faciem meam (3). Et ubi ista invidis non sufficiant, legant Ricardum de S.Victore in libro

(1) Et. XXVIII 12. (2) 2. Ad Cot. 12. 3. (4) Et. II. 1.

de contemplatione; legant Bernardum in libro de consideratione; legant Augustinum in libro de quantitate anima, O non invidebunt. Si vero in dispositionem elevationis tanta, per peccatum loquentis, oblatrarent, legant Danielem, ubi & Nabuchodonosor invenient contra peccatores aliqua vidisse divinitus, oblivionique mandasse: Nam qui oriri suum solem facit super bonos, & malos, O pluit super justos, O injustos, aliquando misericorditer ad conversionem, aliquando severe ad punitatem, plus O minus, ut vult, gloriam suam quantumcunque male viventibus manifestat. Vidit ergo, ut dicit, aliqua, que referre nescit, & nequit rediens, diligenter quippe not andum aft, quod dicit, nescit, & nequit. Nescit, quia oblitus: nequit, quia si recordatur, & contentum tenet, sermo tamen deficit. Multa namque per intellectum videmus, quibus signa vocalia desunt, quod satis Plato insinuat in suis libris per assumptionem Metaphorismorum: Multa enim per lumen intellectuale vidit, que sermone proprio nequit exprimere. Postea dicit se dicturum illa, quæ de Regno Cælesti retinere potuit. O boc dicit esse materiam sui operis, que qualia fint, O quanta, in parte executiva patebit. Deinde cum dicit O bone Apollo, facit invocationem suam: Et dividitur ista pars in partes duas : in prima invocando petit : in fecunda suadet Apollini petitionem factam, remunerationem quandam prænuntians, O incipit secunda pars ibi O divina virtus. Prima pars dividitur in partes duas. In prima petit divinum auxilium. In secunda tangit necessitatem sua petitionis, quod est justificare ipsam sibi. Hucusque alterum jugum Parnasi, bac est sententia secunda partis prologi in generali: In speciali vero non exponit ad prasens; urget enim me rei familiaris angustia, ut bæc, & alia utilia Reipublicæ derelinquere oporteat. Sed spero de Magnificentia vestra, ut aliter habeatur procedendi adutilem expositionem facultas. In parte vero executiva, que fuit divisa contra totum prologum, nec dividendo, nec sententiando quicquam dicetur ad præsens, nifi boc, quod ubi procedetur ascendendo de Cælo in Cælum, & recitabitur in animabus beatis inventis, & quolibet orbe. & quo vera illa beatitudo in sententia Veritatis principio consistit, ut patet per Joannem ibi, Hæc est vita æterna, ut cognoscant te Deum verum, &c. Et per Boetium in 3. de Consolatione, Ibi te cernere finis; inde est, quod ad ostendendum gloriam beatitudinis in illis animabus, ab eis tanquam videntibus omnem veritatem multa quærentur, quæ magnam babent utilitatem, & delectationem. Et quia invento principia, seu primo, videlicet Deo, nibil est quod ulterius quæratur, cum sit A, O, idest principium & sinis, ut visio Joannis designat, in ipso Deo terminatur Tractatus, qui est benedictus in secula seculorum.





